## **EFFEMERIDI**

D

## NAPOLEONE BONAPARTE

RACCOLTE

D A

ERASMO PISTOLESI.

Donal J. Ma May

ROMA
TIPOGRAFIA DI CRISPINO PUCCINELLI
M. DCCC. XXVIII.



and the second of mine

## GENEALOGIA

## NAPOLEONE BONAPARTE

L. primo Bonaparte che si legga nella storia è Niccolò. Esso era ghibellino, ed a motivo de' torbidi d' Italia 
în vrivato de' hemi, ed esiliato da Fiorenza nel 1268. Niccolò co'suoi figliuoli si rifuggiò a San Miniato antica città 
della Toscana, e precisamente in sul confine del Pisano. 
Si pretende da alcuni scrittori, che da Niccolò derivi Napolcone Bonaparte, di cui intraprendiamo la pubblicazione 
delle presenti Effemeridi; ma tutti volendo riallacciare gli 
avvenimenti de' secolì trapassati. si dà fondo alcune volte in 
si profonde lagune, nelle quali altro non è possibile «rinvenire, che un debole raggio di verità.

Gò non ostante per produrre l'opinione di que'molti, che ne loro scritti predicarono Napoleone Bonaparte originario di San Miniato, fa d' uopo non ignorare, che da Niccolò ghibellino derivò Giorgio e da questo Jacopo, il quale fin ascritto nell'aureo libro del luogo. Per poco ammettendosi questo primo fatto ne risulta, che gli antenati di Napoleone Bonaparte in tal gmisa discendendo erano nobili in San Miniato, e ch' ivi era il patrio loro nido; ma decaduti dall'antico splendore, perseguitaţi, qua c là esiliati, ebbero nel 144 îi dolore di vedere Lovardo Antonio Mocebor o la control de la control de control d



#### GENEALOGIA

ci discendente di Niccolò salire la scala del patibolo. Esso fu arrestato a Fiorenza, fu accusato di alto tradimento, fu riconosciuto ghibellino, e fu decapitato. Un registro esistente negli archivi di San Miniato contiene lo stato delle terre confiscate a' ribelli, ed evvi il dettaglio di quelle appartenenti a Leonardo. Dappoi alcuni Bonaparte occuparono con distinzione eminenti cariche nella magistratura, fra l'armi, fra il clero, si a Lucca, si a Pisa, si a Firenze.

D' un salto però fermandosi alla metà del passato secolo, è ben di dovere conoscere, che Giuseppe granduca di Toscana volendo nel 1752, togliere gli esistenti abusi nella usurpazione de'titoli statui una commissione, la quale fu incaricata a verificare i documenti, la loro originalità, e la loro registrazione. La famiglia de' Bonaparte presentò una supplica con documenti autentici al capitolo dell'Ordine di Santo Stefano per essere annoverata fra i grandi di Fiorenza, Niccolò Bonaparte capitano fu quello, che in nome sno, e quello recando de' figliuoli e discendenti, presento l' istanza nell' agosto dell' anno suddetto. Essa memoria racchindeva nn' analisi istorico-genealogica de' documenti, sui quali il petizionario stabiliva le sue pretensioni; ed in fatti la derivazione da una medesima terra, ed il grado medesimo di nobiltà, somministravano alcune prove ad istabilire la discendenza col primo de' Niccolò ; discendenza . che divenne ancora più certa, allorche videsi il secondo de' Niccolò riconosciuto capo di famiglia, e come tale dare il suo nome a' successori.

Per appoggiare l'esposto fa d'uopo produrre le sequenti allegasioni. Pietro Giovanni Jacopo di Moccio fu scelto a dare gl'informativi processi nell'epoca della prima descrizione delle decime dell'anno 1427, ed ivi viene disignato qual cittadino fiorentino; ma il padre e l'avolo di lui erano ligati in affinità a' tre gentilemini del paese Grandoni, Federici; e Ricci. Essi risiedevano nella contrada di Santo Spirito, ed aveano stabilito la loro sepoltura nella principale chiesa. Nè sarà disearo sapere, che la residenza di l'ietro era al gonfalone scala, in eur era passato da

#### DI NAPOLEONE BONAPARTE

prima Niccolò Bonaparte ghibellino, ed i suoi figliuoli. Da quanto ho detto rilevasi, che Pietro continuasse ad occupare quel medesimo luogo, come legittimo discendente del medesimo casato. Un rapporto del magistrato attesta, che Pietro era di Fiorenza, abitava il gonfalone, e la casa del fondatore Niccolò. Più tardi occuparono San Miniato . ed è facile riconoscerlo dalla reticenza, che Pietro fe' del suo casato nella prima divisione, come in quella de'suoi discendenti. A questa omissione taluni scrittori poservi del mistero, ed ombreggiamenti tali, che non ben distinguevasi se effettivamente questo rampollo discendesse da Niccolò ghibellino. Questi dimenticarono, che la memoria doveva essere esecrabile in Fiorenza tutta guelfa, e che cangiare stanza, simular nome, era il più agevole mezzo a porre in obblivione le peculiari politiche circostanze. Altrettanto non accadeva in San Miniato, perchè ivi dominava il partito ghibellino. I discendenti ed i collaterali di Pietro non abbracciarono tali mezzi, nè isdegnarono che la loro nobiltà derivasse dal primo de' Niccolò Bonaparte, quantunque nel luogo suddetto tacessero a vicenda il loro nome, com'altri aveano fatto a Firenze. La reticenza di questi non deesi imputare, che alla dura necessità di guardarsi dall'arbitrio della fazione guelfa, e dall'ira che il popolo avea concepita contro di loro; sebbene sì odiosi non fossero siccome erano gli altri patrizi , e gli altri ghibellini.

Deesi exiandio trarre favorevole partito dall'alta considerazione, che seppe mai sempre inspirare messer Jacopo acgione di messer Pietro decano e canonico fiorentino innanzi il principe successore di Francesco Ruccliai (1500); ce conoscere l'intimo rapporto, che Niccolò Bonaparte capitano avea con le nobili famiglie Ricci, Federici, Grandioni, Albizi, Visdomini, Alberti, Masi, Tornabuoni consanguineo de' Tornaquinci di Pausano, e parente inoltre di Ricasoli, Buonacorai, Gaetani, Pamigatici, Attavanti, Squarcialupi e Borronaci, per concludere con fondata ragione, che l'origine della famiglia è nobile, poichè direttamente proviene da Niccolò Bonaparte estiliato nel 1266.

Indipendentemente dall' amalgamazione delle conghietture di sopra stabilite, conviene pur provare che Touquin d'Oddo e i discendenti suoi rimontano a Bonaparte ghibellino. In un antico registro di famiglia, prima della crezione della principalità, ed in sul nascere del 1518, trovasi alla pagina 20 una nota autentica divisa in 15 articoli, La veridica sorgente di questa nota proviene da rispettabile personaggio, ed ebbe luogo in epoca non sospetta, per cuiconviene inferire che il documento sia degno della più grande confidenza, quantunque non sia che un corollario delle prove di nobiltà. Fa di mestieri egualmente concludere . ch' essa nobiltà è stabilita, e confermata da probabilità o verisimiglianze, che ben possono prender posto nel numero delle cose legali ed autentiche. Questa genealogica probabilità deriva dal trovarsi associati nell'epoca stessa e nello stesso grado, da un canto il colonnello messer Jacopo di Giorgio fino a Niccolò ghibellino, e dall'altro il colonnello Glovanni di Jacopo fino al suddetto Niccolò. Via via tracciando la interrotta serie de' tempi non sembra impossibile, che i prefati Jacopo e Giovanni discendano amendue dal primo dei Niccolò. Questa probabilità, che meglio sarebbe dire certezza, fortificasi dalla sola appariscenza delle persone, che avendo in alcuna cosa avuto parte in quell'epoca, assegnano con molta verisimiglianza ad essi un'origine comune

Il cavaliere Fausto Beltramini di Siena volendo nel 1571 prendere la croce di Santo Stefano, esibi i noblii diplomi di Bonaparte con Caterina sua madre prole di Giovanni, e figlio di Benedetto Bonaparte. Ei provò eziandio la noblità d'Attavanti con la madre di Caterina, e di pari tempo fe' rimontare quella di Bonaparte di Firenze fino al primo grado. La noblità loro non impugnavasi. I magistrati di San Miniato emanarono de' documenti nel 1570, ed eziandio nel 1571, ne' quali esprimevansi: Essi volontariamente se ne sono astenuti a cagione del loro diritto di cittadinanza in Fiorenza, Più chiaramente l' attesta messer Antonio di Gucci da San Miniato.

6 - 0/ Çan

Molte altre cose potrebbersi allegare sulla originalità fiorentina, e sulla nobiltà di cotesta chiara famiglia; ma nima traccia sicura si ha allor quando vogliasi sapere con positiva certezza chi de' Bonaparte abbandonasse il primo la Toscana per girsene altrove. Leggesi pur troppo in alcune opere esser Napoleone Bonaparte originario d'Etruria , e precisamente di San Miniato. Jacopo Bonaparte scrittore del sacco dato dal contestabile di Borbone a Roma, assicuraci essere stata una delle più illustri famiglie della bassa Italia, possente a Treviso, ed inscritta nell'aureo libro dei patrizi fiorentini e bolognesi. Quando Napoleone generale dell' armata d'Italia entrò vincitore in Treviso, i capi della città andarongli festosamente incontro, e presentarongli i documenti e gli atti, che provavano la possanza della famiglia di lui in quella conquistata città. Raccontasi che nell'epoca dell'abboccamento di Dresda l'imperatore di Germania informasse Napoleone, che la sua famiglia era stata sovrana in Treviso, e ch' ei n' avea letti ed esaminati i documenti; e dicesi altresì che il duca di Feltre, ministro francese in Toscana, portasse a Parigi il ritratto d'una Bonaparte maritata ad uno de' principi della casa Medici, il quale ritratto trovavasi nella galleria di quella famiglia.

Ma quando questa nobile origine non fosse sufficientemente stabilita, ed assodata nella mente degli uomini, come pur troppo universalmente lo è, evvi ancor luogo a conoscere, che la faniglia Bonaparte trovavasi in linea diritta ligata con le famiglie le più distinte d'Italia. Il suo soggiorno antico, ed abituale nella città di Fiorenza, il suo stemma gentilizio risultante da un rastello rosso con un giglio d'oro, insegna data alle nobili famiglie dal re Carlo I, com'anche la croce del popolo fiorentino, di cui essa era da lungo tempo in possesso, sono irrefragobili prove della sua nobilal, e che altresi attestano una rimota origiue. Il sunuominato Antonio di Gucci depose eziandio aver veduto Giovanni Bonaparte padre di Caterina, e questa madre di Fausto Beltramini, in qualità di gentiluono fiorentino, e uomo d'armi di messer Valerio Orsini. Su di questi documenti fu accordato dal consiglio di Pisa il titolo di nobiltà a Bonaparte. Un onorevole rapporto fu su ciò esibito al rappresentante della nazione. In esso rapporto davasi a conoscere che la famiglia Bonaparte avea mai sempre goduto il diritto di cittadinanza a Fiorenza, ed a Lucca: che molti membri della famiglia aveano occupato ragguardevoli impieghi nel collegio: che altri onorevoli del pari ne aveano sestenuti di fuori ; ma siccome in que' di non avea San Miniato il seggio episcopale, non potea la famiglia suddetta essere ammessa alle prove giudiziarie, ed assumere l'abito, e ciò a tenore del capitolo terzo dello stabilimento in cui leggesi: Il candidato dev'essere della nazione, e nato nella città. Malgrado l'applicazione di questo principio agli altri di nobiltà, il foro non potè estenderli a Bonaparte, cioè all'antica e nobile origine di Bonaparte ghibellino, ed a' suoi autori, sebbene essi fossero considerati come grandi.

Più oltre potrebbersi estendere le genealogiche deduzioni, ma sempre più o meno riproducendo le medesime cose. Ciò che da noi non si ometterà è la precitata nota de documenti, che si spedì in copia con l'albero generalogico della famiglia Bonaparte a tenore della legge emanata da Giuseppe granduca di Toscana l'anno 1752.

 Indizi concernenti la persona di Niccolò Bonaparte ghibellino, e de' suoi figliuoli esiliati.

 Documenti risguardanti Leonardo Antonio Mocci decapitato come ghibellino.

 Memoria di Giulio figlio di Giovanui Bonaparte, estratta da un autentico libro della famiglia.

4. Documento il quale stabilisce, che Moccio Bonaparte è figlio di Oddo.

5. Albero delle decime della famiglia.

 Attestato delle gabelle, ed altri documenti sn' matrimoni, progenie dell'uno e dell'altro ramo de' Bonaparte.

 Documento dell'offizio de' trattati, come dipendenza del collegio, e di altri uffizi pe' due sopraddetti rami. 8. Prove che i loro parenti dopo il 1738 si sono cognominati Bonaparte col godimento del priorato. 9. Alcuni attestati di nascita esibiti dagli autori della sup-

plica.

10. Documento sal patrimonio antico ed attuale della famiglia. - Sulle persone costituite in dignità nella medesima. - Su' nobili ed antichi sepolcri della suddetta famiglia in San Miniato ed in Fiorenza.

11. Atto notariale di San Miniato per la famiglia Bonapar-

te dell' anno 1751.

12. Ricerche sulla loro famiglia, affin di provare giudizialmente il loro posto all'Ordine di Santo Stefano, come famiglia fiorentina.

Ragioni de'cavalieri relatori per accordare il detto titolo.

14. Motivi d'altri cavalieri relatori presso i grandi maestri del detto Ordine per accordare giuridicamente il titolo suddetto ad altri Bonaparte.

15. Prove dello stabilimento in San Miniato dell' anzianità della famiglia di messer Jacopo, figlio di messer Giorgio

Benaparte.

Queste memorie d'un secondario interesse stabiliscono frattanto in una maniera autentica, l'antica origine di quell' uomo straordinario, di cui la nascita fu senza dubbio il minimo merito. Egli appartiene, togliendo di mezzo qualunque anteriorità, per intiero alla storia. I posteri stabiliranno in una maniera invariabile il posto ch' ei per tante cose merita di diritto, e che di presente non possono assegnargli nè l'entusiasmo, nè l'odio.

Per dare il dovuto compimento a questo genealogico sermone diremo, che un ramo della famiglia Bonaparte passo a stabilirsi dalla Toscana a Sarzana, antichissima, e un dì forte città del genovesato. Sarzana un tempo apparteneva al governo di Toscana, ma i genovesi nel XV secolo cambiaronla con Livorno, ch' altro non era che un picciolo villaggio. L'epoca di questa traslazione, e di quella eziandio di Sarzana ed Ajaccio non si rinviene in veruno scrittore. Ciò che raccontaci lo storico Filippini si è, che la famiglia Bonaparte era conosciuta in Ajaccio picciola città sulla costa cocidentale dell' isola di Corsica fin dal 1581, e che in essa epoca Gabriele Bonaparte era canonico della cattedrale. Innanzi il consiglio superiore della Corsica la famiglia sud-detta sostenne più di dugento anui di nobiltà; e dietro la testimonianza di Simonot diamo altresi a conoscere, che alla pagina 43 del libro della comune d'Ajaccio dell'anno 1601, si fa onorata menzione d'Agostino Bonaparte magistrato della città. Il supremo consiglio dell'isola il di 13 settembre 1721 annoverò fra le famiglie nobili del lugo quella di Carlo

Bonaparte procuratore e padre di Napoleone.

Molte opere su di esso sonosi di già pubblicate. Alcune meritano di essere distinte, e noi all'uopo le daremo a conoscere; ma altre ve ne sono, che per la debolezza dello stile , la futilità de' sentimenti , o per racchiudere un insolente continuato sarcasmo sono indegne del chiaro cittadino d' Ajaccio, ed offrono una storia equivoca o menzognera. Eglino anzichè indossare la veste ed il carattere di storici , quella assunsero d'accaniti delatori. Di quanti scrisser di lui nessuno colpi nel segno, cioè nessuno fe' conoscere il vero suo carattere. Ciò proviene dall'avere scritto gli uni nel tuntulto delle passioni, gli altri nella lusinga di adularlo. Queste considerazioni ci hanno stimolato a pubblicare le presenti Essemeridi, ed abbiamo fatto ogni possibile sforzo per distrigarle da qualunque spirito di partito , e sopratutto parlando della rivoluzione francese , epoca di dolorosa ricordanza, e ch'altro non serve a richiamare alla mente, che un tempo di debolezza e di errori; e tanto rapidamente, quanto ci è stato possibile, abbiamo tracciato gli avvenimenti, che condussero in Francia la dinastia degli Imperatori, limitandoci a citare de' fatti bastevolmente certi per non aver bisogno di commentari e di note. Noi l'abbiamo tratti dalle sorgenti le più pure, nè abbiamo niente negligentato, acciocchè la verità guidasse la nostra penna; e speriamo che il pubblico ci sarà grato mentre con questo mezzo troverà riunito nello stesso quadro tutti gli avvenimenti politici e militari, che ebbero un immediato

rapporto con Napoleone I. Per isvilnppare intieramente il carattere di quest' nomo il più straordinario de' nostri tempi, e mettere il lettore in uno stato di giustamente apprezzare i talenti di lui , altri lo hanno seguito nella sua carriera dal momento , che incominciò a figurare nella scena politica; ran le presenti Effemeridi viceversa si estenderanno dalla nascita di Napoleone Bonaparte fino alla sua morte, non omettendo cosa alcuna , ch' abbia avuto relazione con esso.

Questo brieve cenno basterà a far chiara l'importanza dell'opera che ci affrettiamo a pubblicare, o si consideri la novità dell' assunto, o la vastità della materia, o l'universalità dello scopo; mentre non solo lo storico imparziale, ma chiunque siasi vi rinverrà materia di graditissimo ed utile trattenimento, circa i principii che riferisconsi in ispezie alla politica, ed all'arte militare, che vi saranno tratteggiati con particolare interesse. L' opera non ha per oggetto che di stabilire de' fatti storici , garantiti tutti da irrefragabili documenti, estratti dalle opere de' chiarissimi nomi di coloro, che tramandaronci ministeriali notizie dal dì 15 agosto 1769, per passare al dì 6 maggio 1821, periodo dell' esistenza di Napoleone Bonaparte sulla terra , come di prevenire eziandio il pubblico contro alcuni sedicenti scrittori di tali materie, quantunque di e notte si travagli da noi, ma con differente scopo, per aumentarne il numero.



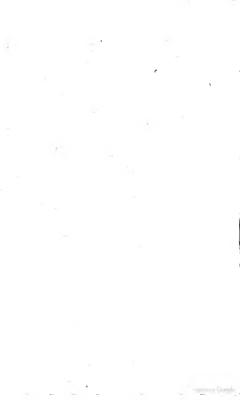

## EFFEMERIDI

# NAPOLEONE BONAPARTE

Napoleone nacque in Ajaccio citta di Corsica da agosto. Carlo Bonaparte procuratore, e da Maria Lettizia dicesi nata nella Svizzera, e che conosciuto Carlo Bonaparte a Livorno, ivi si apparentasse con Init. Paiddi Mocura et contunes des Corres. Servan: Hist. des Gerrere des Praessies in Inite. II II. p. 494.

L' età di Napoleone Bonaparte, i vari nomi ad esso dati, e l'accaduto equivoco del padrino, ci obbligano a riportare l'attestato di nascita estratto a bello studio da' registri dello stato civile d' Ajaccio, e 'stro venire di colà.

## REGISTRE DE L'ETAT CIVIL D'AJACCIO 5. PEUILLET DU REGISTRE DU 1771.

L'anno mille settecento settantuno a' ventuno luglio si sono fatte le sacre ceremonie e preci da me infrascritto economo, sopra di Napoleone figlio nato da legittimo matrimonio fra il Sig. Carlo Bonaparte del fu Sig. Giuseppe, e la Signora Maria Letizia sua moglie, al quale gli fu data l'acqua in casa del M.R. Luciano Bonaparte, essendo nato l'infante il di quindici agosto mille settecento sessantanone: Hanno assistito alla sacra cermonia per padrino il Sig. Lorenzo Giubega di Calvi procuratore del Re, e per madrina la Signora Maria Geltrate moglie del Sig. Niccolò Paravisino, i quali unitamente a me si sono sottoscritti. - Gio: Battista Diamante economo d'Ajaccio, Lorenzo Giubega, Geltrude Paravisino, e Carlo Bonaparte.-

1. Alcuni giornalisti predicarono Napoleone nato nel 1766, o 67 per farlo anzicho francese, esser genovese; ma a tenore dell'attestato suddetto errarono di gran lunga. Vedi i fogli pubblici del mese di maggio 1821.

2. Del pari è smentita la voce, che il primo nome fosse Niccolò ed il secondo Massimiliano, e che Napoleone nell'epoca del suo ingrandimento non adottasse il primo per non sapere di nulla, ed il scondo per essere da pochi di morto sul patibolo Massimiliano Robespierre. Leggesi in alcune opere, che per molte generazioni fu imposto al secondogenito di famiglia il nome di Napoleone, e ciò da un tale Napoleone degli Orsini celebre ne' fasti d'Italia. Chatentriand. — Watter Scott: Vita di Napoleone L. I. p. 3. — Pensieri di Eleutero Pettipolite p. 32.

5. Evvi chi fa padrino di Napoleone Bonaparte al sacro fonte Pasquale de Paoli, ma ancl'esso è miseramente caduto in errore; salvo, che non fosse ciò intervenuto nella cresima, che dall'arcivescovo gli fu compartita in Parigi. Overvse de Napoleo Bonaparte, l. l. p. 43.

Napolcone è l'evato al sacro fonte da Lorenzo Ginbega e da Geltrude Paravisino. — Strano sembrerà che Napoleone Bonaparte nato il di 15 agosto del 1769, sia stato rigeuerato nelle reque battesimali die anni dopo il suo nascimento, cio è il di 21 luglio del 1771. Il motivo di avere si a lungo protratta la sacra ceremonia, da altro non deesi dedurre, che dalle politiche turbolenze in cui trovavasi l'isola, come in taluni dalla speranza, e di in taluni dal ti-

"Estanfora I.N" Efferenti i pronde albagicalopelare L'afetiperente Activazate il II I belo per supetre, guerra Lacente popplete la corimonia due amai airas dops, more di variar di nuovo padrone. Registres de l'Etat civil d'Ajaccio du 1774.

Il supremo consiglio dell' isola di Corsica annostiendore, vera fra le famiglie nobili del luogo quella di Carlo
Bonaparte padre di Napoleone. Il nome è inscritto
nel catalogo delle famiglie dell' isola: ivi vennero
riportati i nobili di ciascun comune, ed il di della
loro amnissione :

1775. Napoleone da principio è educato nel collegio d'Autun in Borgogna città di circa 1300 anime, ora dipartimento della Saona-e-Loira. Precis chronologique et

historique de la vie de Napoléon Bonaparte I. I. p. 13.

1777. Mercè le sollecitudini di Maria Letizia fatte al
conte di Marbeurf governatore dell'isola, e protettore
eziandio della famiglia, Bonaparte entra nella scuola
militare di Brienne picciola città della Sciampagna.
Ivi ebbe la militare educazione, che la munificerra
de're di Francia accordava a'figli di mediocre fortuna; ed ivi ebbe a maestro nelle matematiche il padre Patrault, ed a ripetitore Pichegrà, che venne per
antonomasia chiamato in seguito il vincitor dell'Olanda. Chatembiand.— Walter Scott. 1. I. p. 8.— Ocuvres de Nap.
Bonas. L. I. p. 13.

1778. Carlo come procuratore è del numero de'deputati della nobiltà di Corsica per andrae a Versailles a fare l'omaggio dell'isola già da dicci anni sottoposta alla Francia. Nel suo tragitto passa per Firenze, ed ottiene dal granduca Leopoldo in considerazione della sua nobiltà ed origine toscana una commendatizia per

<sup>(1)</sup> Trovasi in I.F. Simonot, come non ha guari accennamno, che la famiglia Bonaparte di Ajaccio avaa provato più di dugent'anni di nobilità innanzi il consiglio superiore della Corsica. Il libro della comune d'Ajaccio dell'anno tello pagina 4 fa mensione d'Ajacuino Bonaparte magistrato della città l'inpini assicuraci che la famiglia birle Bonaparte en canonico della cattedrate. Lettres nu La Corse pour terrir de riponte au Memoire public par M. Realier-Dumas, consettler à la Cowe Royste de Rom. p. 91.

4

Maria Antonietta regina di Francia: dicesi, che Carlo vi conducesse il giovane Napoleone. Servan. t. III.p. 494. Feidel op. cit.

1783. Dupont generale che insieme all' armata resesi agli spagnuoli a Cordova, e che fu condiscepolo di Bonaparte a Brienne, raccontaci l'aneddoto d'un suo primiticcio amore. Dice, che la giovine ebbe ad arrossire della sua debolezza, e che mori avvelenata. Noi abbiamo ciò riportato per non ometter cosa, ma quanto però di attenzione ci vuole prima di prestar fede a taluni autori, che pretendano tutta declineare la vita privata, e carattere di Nicoleone Bonaparte.

Bonaparte è compreso fra quegli alunni, che dalla scuola militare di Brienne passarono a quella di Parigi. Ei spesso manovrava co' suoi compagni, e particolarmente iniziavane taluni nell'arte militare. Da questi ripetevasi, che il loro condiscepolo sembrava nato per comandare. Harved che avealo couosciuto a Brienne e nella scuola militare di Parigi, circa allo spirare dell'anno 5 disse ad uno de domestici di Napoleone. « Quest'uomo farà cpoca, ve l'assicuro. E nato per comandare agli uomini, ci lo sa, e n'è anche di troppo persuaso; i primi suoi successi ve lo confermerano». Notiaie segrete di Napoleone Bonaparte seritte da persona che lo servi pel corso di quindici anni continui. Luzano 1815.— Iliutoire de Bonaparte premier cossul de la République Français depuis sa naissance jusqu'à l'an. XI. p. 3.

1785. Dopo due brillanti concorsi in ogni parte delle militari discipline alle quali era destinato, Bonaparte fu scelto sottoluogotenente d'articlieria nel reggimento de Lafere, in que di stanziato a Grenoble. Il brevetto di passaggio ottennesi da Marboeut. Watter & Soutelle, 18. - 19. Altri un tale avvenimento lo fanno succedere nel 1787. Overres 1. 1. p. 14.

1786. Passa di presidio a Valenza nel Delfinato. Ivi con piacere assaporava le nuove del suo paese : il suo Dio era Pasquale de Paoli; e non parlava con entusiasmo che di lui. Perde il suo protettore Marbœuf 1. Id. 9. 18. ... Istoria segreta del gabinetto di Napoleone Bonaparte e della corte di Sant-Cloud di Lewii Coldamith, nosio e ex interprete presso la corte di giustisia, e presso il consiglio delle prede di Parigi.

(1) Andremo all'uopo tracciando i fatti i più memorabili della rivoluzione francese, per dare a conoscere essere stato Napoleone Bonaparte figlio di essa, e di avere cessato dall'imperiale dominio quando l'antico ordine delle cose ricomparve, e prese stanza in Francia. Ed in fatti alcuno degli storici acconna essere stati due i geni della rivoluzione: Mirabeau che diede ad essa principio, e Ronaparte che ne vide il fine. Amico d'infanzia di quest'ultimo fu il barone di L ...r Esse in un epoca, che l'amico non potea essere ancor nominato nella rivoluzione disse: Desidererei sapere eiò che sia divenuto uno de'miei condiscepoli per nome Bonaparte; esso era di cuore attaconto alla rivoluzione. Raccontasi, che parlando col capitano della sua compagnia, che andava pensoso su'futuri avvenimenti Bonaparte rispondesse : Stiamo a vedere : le rivoluzioni sono buone pe' soldati, che hanno anima e cuore. Lusingato dappoi dalla speranza d'un lieto avvenire, depose ogni esitazione, ed esclamo: Se io fossi maresciallo di campo mi atterrei al partito della corte, ma sottoluogotenente e senza fortuna mi devo gittare nella rivolatione. --- Histoire de Bonaparte . depuis sa naissance jusqu' a l'an. XI. de la République. -- Bigonet: Napoléon Bonaparte considéré sous le rapporte de son influence sur la révolution.

Ma dovendo tracciare i fatti i più memorabili della ricottarion, fa di mettici premettera claucu perliminari idee sulle identifiche cause di essa, ed aseverantemente credere, che nos aisvi esempio negli annati del mondo, a per glirnaciolabili rapporti, a per tarpitità de progressi, che per la prodigiosa varietà de suoi accidenti. Fra pidità de progressi, che per la prodigiosa varietà de suoi accidenti. Fra regni cassuno era a to idiamente costitutio, quanto il bel regno di francia; e nessuno riuniva in una spasio esattamente cironoscritto i fisci doni della natura. Tutto eravi : serenità di ciclo. fracoltà di terra, facilità di commercio, attività negli uggini, facoundità nelle done, e, gli altri fisci vantuggi, che caratterizzani, facoundità nelle done creggio industrati di l'irineti, il lleno e di l'More, fa destinata a terre maestosamento la bilancia dell'Europa; el alle no no volecci per metterla in combustione, che un deciso colpo di stato, ed una prodigioso folla di staro-dinari a vevinimenti.

I patrici formavano una sola, ed immensa famiglia, Ella appranelle piovincie mantenea il suo impero con tutti i mezsi della forza pubblica. Il centro della sua autorità era a Versailles, cio è presso di di un re insidiato da principali membri di essa. Era la corte enon il re, che governava lo stato: essa sceglieva ed allontanava i ministri, dava e toglieva i primi posti, firigeva gli alfari governatavi, ed ai

#### EFFEMERIDI-

Assemblea de' notabili convocata a Versailles. Luigi XVI vi tenne un patetico ed amoroso discorso, al febbrajo, quale rispose con picciolo e rispettoso complimento l'arcivescovo di Narbona. Calonne controlore ge-

nerale, e che avea promossa la convocazione, in una dettagliata memoria espose lo stato deplorabile della Francia: le cause del suo deperimento: l'oggetto

patriai riportava tutte le sue luminose azioni; por cui a forza di sofisni erano essi giunti a presentare le loro prerogative, come inerenti a principii fondamentali della monarchia. La forza dello stato a parerloro era concentrata in essi, e consideravano il popolo, come una vil mandrà di belve atta solo a' servigi; che ne poteano ritarrec.

In seguito uomini viziosi per interesse, e nati per la disgrazia della Francia, approfittaodo de'lumi filosofici del di, che a bell'agio seppero rinvenire in Mably , Condillac , Raynal , Morelet , Buffon , Diderot, Montesquieu, Alembert, Rousseau, Voltaire, Suard, e da Elvezio. Freret, Boulanger, immaginarono un nuovo regime governativo e sociale, o per meglio dire immaginarono la rigenerazione dell'uman genere. Tutto contribui ad arrestare i progressivi movimenti della pubblica instruzione, e dell'ordine pubblico. La lotta mercè vari sforzi combinati, ben tosto apparve fra i nobili, fra il clero, fra i magistrati, e nella corte debole e credula. I più vili ed i più feroci, riuniti dal delitto, e fatti arditi dall'impunità provocarono il disprezzo delle leggi, la distruzione de'talenti , la caduta delle manifatture, la dissipazione delle derrate, la divisione delle terre, il saccheggio delle case, ed il massacro de proprietari. Da politici per ingannare il popolo fu predicata l'eguagliauza. Ne usarono in tal foggia i Gracchi in Roma antica. ed i Ricnzi in Roma moderna, Sapeaco, ehe lo scoraggimento de'huoni alimentava la forza de'cattivi, e che il silenzio de'savi consacrava la stravaganza de'novatori.

Alcani filosofi, e fra questi Mably, wilupparono le cause generali, che doveano produrer una rivoluzione in Francia: aveano predetto alcune circostanze di quest'avenimento, cioè di questa politica epolico prepegata dal corso delle umane cose, da veano pur detto che noltanto alcune combinazioni la poteano affectare o ritardare. Volumento quantunque sofferissero le prosprissoi della francese magnitzatura e gli anatemi del clero, vicatiori deluro giutici, amaniarono morendo che la ragione avrebbeli vendiciati, e che il momen-

to non era lontano.

"I regud di Luigi XIII, di Luigi XIV, di Luigi XV vie più aggravarono quello di Luigi XVI con l'enorme pecò di dugento anni di errori. Luigi senza essere stato instrutto dall'esperienza montava su di un trono, che l'umon il più provetto nell'arte di regnare non avrebbe occupato, che con istento o fatica. Se l'amore della semplicità, l'attacciamento alle donustiche vitriu, il rispetto d'osotumi, la facilità del carattere avessero servito a rimontare le arrugginite molle d'un governo eadonte, Luigi sotolocimi» poteva operare tale prodigio; una 1787. della convocazione de' notabili; ed un nuovo sistema amministrativo. Calonne era insiruante, ardito, brillante, parlatore, facile alla fatica, e di uno spirito leggiero e fecondo. Fosse errore, o fosse calcolo adottò nell' amministrazione un sistema tutto opposto a quello del suo predecessore Necker. Questi avca consigliata l'economia, Colonne lodò la prodigalità.

il male era nella radice, era universale, ed incurabile; e ben tutti doveano a lenti sorsi bere la intera coppa delle avversità, pria di giuguere al termine in cui una nasionale costituzione ad essi rendesse di nuovo la vita.

Il peso dell'amministrazione la più difficile cadeva sopra Luigi XVI. L'educazione di questo principe quantunque affidata al duca de la Vauguyon ed all'antico vescovo di Limoges, dicesi, che fosse alquanto trascurata; ma lo spirito di lui non era incolto. Bopo il suo avvenimento al trono avea acquistate delle estese cognizioni nelle lettere, nella storia, nella geometria, felici frutti de solitari studi ai quali erasi abbandonato. In cuor suo desiderava, pur sempre mercè tutti i megzi compatibili con la conservazione della sua autorità, di rendere il regno caro alla Francia, ma per giugnere a sì alto scopo, natura avcagli negato il penetrante colpo d'occhio del genio, che in una folla d'idee, di pareri, di progetti fa distinguere il migliore: l'infaticabile attività dello spirito, che verun mezzo proprio omette per riuscire in tutto; e finalmente la fermezza dell'animo, che di sovente ostinasi contro gli ostacoli , e termina col saperarli. Le personali sue spese erano limitatissime, nè dava a conoscere un deciso gusto, che ne piaceri della tavola, e nell'esercizio della caccia. Ei in questi felici momenti cedeva alle replicate dimande, che cagionavano le prodigalità della regina, e di uno de'suoi fratelli. - Senae de Meil-han: Du Gouvernement, des moeurs, et des conditiones en France, avant la révolution, avec le caractère des principaux personnages de Louis XVI, 4785, Hambourg.

Maria Antonistia circondata dal pubblico favore quand'era della maniche realizzare le sedocenti predisioni ad essa fatte dall'adulative turba sulla gloria e prospecità del regno, aveva all'affecciare le reconsidire predisioni populare affective. Circu-vasi in principio di rinvenire nella figlia di casa Austrica troppo di austerità, ma tiben sorprendente vedere in let tanta grazia; tanto spirito, tanta semplicità. Francia encomio in lei il disprezzo dell'erita, e la san riquipanza pel ceremoniale, ma del canto non fa chetta, e la san riquipanza pel ceremoniale, ma del canto non fa tutto giusto tornando dopo lunghe ceremonie di corte nel messo de soi amici. Franciagente mon sono più regrata, e l'attività della use donun non potea pareggiare l'impastenza di lei in deporre le reali vestimenta. Strappavache di dosso, e qua ci. la gistavale per gli appartamenti. Ella avea sovente vedatta l'illustre sua madre spogliarsi alcuna volta della sa grandezza. Maria Antonietta non vide il periolo d'una stimile in-

•

### EFFEMERIDE

1787. Il primo cadde pel volere de cortigiani, il secondo volea sostenersi col favoro di questi; ma il ricorrere ad essi dovea essere il termine di un sistema fondato sulla prodigalità, ed un ministro ch' erasi innalzato prodigando, non potea sostenersi chiedendo. Anquetil Elist. de France durant l'ancienne Monarchie i. XIII. p. 229. – Tableau de l'Hist. de Franc. II. I., 352.

novazione: non vide il trono circonvallato da nemici, che di continuo marcavano i suoi passi, ed apparecchiavansi a snaturare, a calunniare le menome sue azioui : ne vide l'insidia di quella orgogliosa filosofia, nè gli oscuri avvolgimenti di quella fallace politica, che si bene vantando la semplicità delle sue maniere, disponevasi a farle pagare a caro prezzo gli antichi elogi. A seconda del pensare d'aleuni sinistramente prevenuti, la leggerezza, la dissipazione, gli eccessivi stipendi, e le misteriose sue ritirate, esasperarono in qualche modo gli spiriti contro di lei; ed a misura che i pubblici imbarazzi, e le pubbliche calamità aumentavano, le sue azioni furono da'suddetti più severamente esaminate. Si biasmavano le unioni col conte di Mercy rappresentanto di casa Austriaca, e condennavasi del pari la personale sua intimità con uno dei principi del sangue. Le imputazioni le più ingiuriose annestavansi a'rimproveri, che da ogni banda il popolo scagliava, cioè malignamente supponevasi, che sacrificasse gl'interessi della nazione sulla quale reguava, e di suo marito, per francheggiare quei di Ginseppe II; e ciò ad arte secondando o stimolando le inclinazioni del re, e così trarre un sicuro partito dalla sua estrema facilità, o da una momentanca aberrazione di mente. L'acquisto di Saint Cloud fatto da essa all'apparire delle prime calamità fu a buon diritto tacciato d'impradente profusione; ed il peso aumentarono del pub-blico disprezzo, e le cenette di Trianon, e i doni a'Poliguao, ed il fatto della famosa collana. La regina riguardavasi come la causa immediata delle calamità della Francia: indicavasi come una vittima; ed attendevasi il momento che liberasse il regno dalla sua supposta fatale influenza. In altro tempo, o in altro regno, il criterio o la ragione avrebbero dannato i calunniatori, ma fin d'allora esisteva una fazione nemica del trono: fazione, ch' avea potenti capi nella corte, ed anche nella reale famiglia; fazione, che non osando di assalire direttamente il monarca, tentava di screditare la figlia di Maria Teresa. -- Williams Wraxall. Mémoires historiques de mon temps t. I. p. 445. - Senae de Meilhan : Portrais, et caracteres. . . . p. 74 --Berville et Barrière note a Weber t. I. p. 74. e 461.

Luigi Giuseppe Elippo duca d'Orleana seendo ritratti tutti brein del suo suocero il duca di Penthievre, era il più rictoo particolare di Europa. Geloso d'inzimuari nello spirito pubblico per somigliare ad Europa. Geloso d'inzimuari nello spirito pubblico per somigliare ad Europa U. La regente Elippo II, duca parimente d'Orleana, e sitti duc uomini celebri, che le divolezze che occurrono le stioni belti duc uomini celebri, che le divolezze che occurrono le stioni belte dell'uno, e di visic fela la vita deturparono d'all'altro. Il desiderio

#### DI NAPOLEONE BONAPARTE

Antichissimo è lo stile di convocare i notabili. Nabnoodonosor chiamò questi a consiglio, e partecipò loro il progetto di conquistar l'universo. Clovis I convocò l'assemblea de' notabili l'auno 487. Sotto la prima e seconda dinastia chiamavansi assemblea del campo di marzò, perchè in esso mese tenevansi: sotto la terza razza corti plenarie; e sotto Fi-

di ottenere l'ammiragliato di Francia, ch'avea posseduto il duca di Penthiévre, ed i cui emolumenti erano immensi, avealo fatto nomo di mare. Ei combatte gl'inglesi nella giornata d'Ovessant, città della Brettagna nell'Oceano, e pretendesi accreditare, che mancasse in quel di di coraggio. La corte ch' avea segretamente destinata una tal carica al primo de'figli del conte d'Artois e di Maria Teresa di Savoja, ad arte divulgò una tal voce, la qualc indusse Orleans alla sponta-nea rinunzia delle pretensioni. La prima causa fu questa de rancori fra i due rami sovrani della famiglia di Enrico IV. Orleans non comparve più a corte, ma un occasione si presento ben atta ad estinguere qualunque idea di discordia fra esso principe e la reale famiglia, Si propose maritare la figlia maggiore del duca d'Orleans col primogenito di Carlo Filippo conte d'Ariois. Orleans dava a sua figlia quat-trocentomila lire di rendita in beni rustici, e Penthièvre offeriva la dimissione del suo ammiragliato, il quale passando sulla testa del doca d' Angouleme, poteasi considerare come faciente parte della dote di madamigella d'Orleans. Tutto era fatto, e le preparazioni dell'imeneo, e corse eran già le felicitazioni di tutta la corte, ed erano di già stati autorizzati i rappresentanti esteri di farne intesi i loro re. Maria Antonietta ad un tratto troncò questa unione, nè fe'uso di quelle gentill maniere, che impiegansi in tali occasioni, e che soddisfan pur tanto il proprio amore. - Lacretalle, llistoire de dix-huitieme siecle t. IV. p. 339. --- De Weber: Memoires concernant Marie-Antoniette f. I. p. 11. alla 75.

Orteani tutta solocò nel cuore l'ira e lo alegno, affetto per gon un fisiocò indifferena, ma il cuor suo esulcerato meditò in pari tempo la più completa e anquinosa vendetta. Ad un tratto unendo dalla na volutuosa l'estrgi il nemico mostrosi del disponento della na volutuosa l'estrgi il nemico mostrosi del disponente del proposito del proposito del disponente del proposito della sundo voluto far registrare un insprentio sensa l'intervento delle forme legali. Orteans duca pubblicamente protesto contro quest'atto arbitrario. Il prestito ono ebbe laogo il duca fu esitiato e la registra proposito del proposito della proposito del proposito de

20

1787. lippo il bello stati generali. Storia della rivoluzione di Francia dall'epoca dell'assemblea de'notabili fino alla discussione sul veto.

I notabili scelti dal governo dalla classe alta aprile. formarono un' assemblea ministeriale, che non avea assistenza propria, nè mandato. Da essi all'unanimità rigettaronsi i progetti di Carlo Alessandro Calonne di Douai. I rappresentanti videro con orrore, che gl'imprestiti in pochi anni eransi elevati ad un milliardo e seicentoquarantasei milioni, e che esisteva nell'entrata un deficit annuale di centoquaranta milioni. Questa scoperta fu il segnale della caduta di Calonne. Egli fu sì fortemente contrariato e vessato da la Fayette, Miromenil e Bretenil, che fu costretto abbandonare il suo posto, cd il di 20 aprile fuggire dalla Francia. Altri vogliono che il di 8 aprile fosse congedato, e che il di 18 fosse esiliato nella terra baronale di Flannoville in Lorena 1. Vergennes succes-

Se essa non dee esser posta nel rango delle principali cause della rivoluzione, influt almeno nella maniera la più formale sulla tragica fine, che in seguito sperimento Luigi XVI,

Orleans serbava la più intima corrispondenza col principe di Galles, e col duca d'Yorch. Il gabinetto di Santo Jacopo riguardava Luigi XVI, come il principale autore dell'americana indipendenza, e l'odio servendo di veicolo alle sue azioni, l'indusse ad accogliere le risuostranze del duca, il quale passò a Londra. Dopo il duca d'Alencon fratello di Enrico III, che con l'idea di sposare Elisabetta passio in Inghilterra, il duca d'Orleans era il solo principe ch'avesse visitato quel regno. Per assicurarsi de partigiani prese a presto da qualunque mano delle considerabili somme, le quali doveano far crollare la sua fortuna, se fallivagli l'unico colpo di stato. El perseguiva con ac-canimento Luigi XVI e Maria Antonietta, e se gli oltraggi ricevuti furono sanguinosi, convien pur dire, che giammai vi fu uomo, che al par di lui pienamente gustasse l'orribile piacere della vendetta. — Desodoards: Istoria filosofica ed imparziale della rivoluzione di Francia t. I. p. 9-46. - Barzoni: Memorabili avvenimenti accaduti sotto i tristi auspicii della repubblica francese t. I. p. 4. -- Histoire de la conjuration de Louis-Philippe-Joseph d'Orleans par l'auteur de l'Histoire de la conjuration de Maximilien Robespierre -- Michaud il giowine. --Montjore -- Rabie. - De Bonald.

(t) Calonne nell'evadere dal territorio francese punto non cesse agli affari politici. La prima accusa contr'esso fu la permuta della contea di Sancerra città del Berry appartenente a de Saluguet conte 1787. sore di Maurepas nella prima carica del consiglio di

Versailles, e protettore di Calonne era morto; anzi pretendesi da Gault de Saint-Germain, che dietro la proposizione di de Vergennes ministro degli affari esteri fossero convocati i notabili. Boscheron Desportes.

Il deficit esisteva da gran tempo in Francia. Necker suppose che la spesa eccedesse l'entrata di dicci milioni e dugento mila lire di Francia, e ciò nel 1781: Calonne che vi fosse viceversa un deficit di ottanta milioni l'anno 1783, indi di cento nel 1787; ed i notabili dimostrarono ascendere a centoquarantasette milioni. Fu questa l'identifica, ed inesauribile. sorgente di tanti guai. Si conobbe, si pubblicò, e niuno de'patrizi e niuno del clero pensò daddovero a mezzi di estinguerla prima, che fossero spogliati degli onori i nobili , e delle loro sostanze i cherici ; anzi siccome tutto tendeva ad una segreta generale rivolta gridavasi, e ripetevasi nelle fratellevoli adunanze: O avventurato deficit! e sovente il chiamava Rabaut de St. Etienne: È questo la salute della Francia, ed era divenuto un assioma del-

d'Espagnac. In essa permuta si prelese, ch'egli avesse sacrificati gli utili di Luigi a que' d'Espagnac, e che avesse partecipato di alcuni benefici. Indipendentemente dagli amici di Necker un altro partito cospirava contro di esso, ed era quello che volca innalzare al ministero Lomenie Brienne arcivescovo di Tolosa. Maria Antonietta, sia per tema della pubblica opinione, sia per le insinuazioni di Luigi Augusto le Tonnelier barone di Breteuil, si lascio persuadere ad abbandonare Calonne. Ei lusingavasi fosse scherzo o finzione, ma fu pur troppo reale la sua disgrazia. Non risparmiarongli ne rimproveri, ne umiliazioni. Fu obbligato a spogliarsi della decorazione del cordone azzurro. che portava in qualità di tesoriere dell'ordine dello Spirito Santo, Giunto in Inghilterra, come fra non molto vedremo, ivi rinvenne lusinghiere consolazioni. Caterina II gli scrisse in questi termini:, Ho letto le vostre memorie a' notabili. I nemici della Francia debbono rallegrarsi della vostra ritirata, ed i suoi alleati se ne debbono affigere. Per enore e per carattere amo le cose grandi, ed i grandi uomini. Se voi venite ne'miei stati vi troverete protezione e goderete della conside-razione dovuta a'vostri Ialenti ed al vostro merito ,, .- Memorie del conte d'Espagnac. - Memoriale di Calonne al re. - Carra - Desportes --Castera ... Su ciò potrà il lettore consultare Bertrand Molleville, e le memorie di Bouille.

22.

1787. partito rivoluzionario il credere, ed il ripetere ad alta voce: ch' era d'uopo far nascere il bisogno. Alcuni politici sostengono, che nè Colbert, nè Sully, nè Mazzarino, ne Oxenstiern avrebbero ristabilite le finanze del regno alla fine dell' intempestiva guerra di America. Mercè l'economica amministrazione del porporato de Fleury il deficit mantennesi, e ciò risultava da'libri del tesoro regio. Altrettanto non fecero gli ultimi, cioè Joly de Fleury e d'Ormeson. Turgot, Malesherbes, Necker tentarono alcune utili riforme, ma le operazioni di Calonne marciarono in aperta contradizione con quelle di Necker. Si rimproverò a Calonne l'indugio di tre anni a compilare il quadro di sì spaventevole situazione : l'averne alterate le tinte, le quali fecero un disdicevole contrasto con le precedenti illusioni ; e di avere sconvolti i computi anteriori, ad oggetto di occultare i vizi della propria amministrazione. Già nella corte era decretata la sua caduta. Il re in cuor suo avea scelto Antonio Luigi Chaumont de la Millière, Il di 6 aprile gli scrisse di sua mano. » Esigendo il bene del mio servizio, ch' io chiegga al signore di Calonne la rinunzia dell'uffizio di controlore generale, la cognizione ch' io ho de'vostri talenti e della probità vostra mi hanno persuaso a scegliervi per suo successore. Sento tutto il peso di cui vi carico; ma conto pur anche sul vostro zelo pel mio servizio, e sulla vostra affezione per me ». La Millière ricusò il primo ed il secondo invito. Hyppolite de Laporte. -- Boscheron Desportes. -- Camille de Desmoulins: Histoire secrete de la révolution p. 34. - Haller: Ristaurazione della scienza politica t. II. p. 5.

Fourqueux consigliere di stato succede nel ministero a Calonne. Memoires relatifs à la révolution française L. I. p. 27.

Hue de Miromenil guardasigilli il quale avea appoggiato in consiglio i progetti del controlore generale è congedato, e de Lamoignon presidente del 1787. parlamento gli succede. Dal di 24 agosto 1774 ch'. ei possedeva si onorifica carica. Vi uscì tanto poco ricco, quanto allorchè vi entrò, e senza chiedere alcuna straordinaria ricompensa. Il suo ritiro non eccitòne viva gioja, ne dispiaceri vivi. Desod. L.I. p. 40 .-- Istoria della rivoluzione. ec. t.I. p. 43.

Calonne parte da Flannoville, e passa in Olanda. Il di medesimo indirizza al re la seguente lettera. »Il dolore di vedermi privo della bonta e protezione della maestà vostra mi obbligano abbandonare la patria, e quando riceverà la presente, sarò già fuori de' suoi stati. Mi ritiro in un paese libero, ove. potrò con sicurezza e profitto occuparmi della mia giustificazione » . Istor. della rivoluzion. ec. I. I. p. 12:

Nuovo consiglio reale di finanza. Stefano Carlo maggio. de Lomènie di Brienne arcivescovo di Tolosa fu destinato a presiedervi. Esso consiglio risultava de'ministri, ed era composto di Luigi Angusto le Tonnellier de Breteuil, ministro della casa del re: di Montmorin ministro degli affari esteri: di Lomenie Brienne ministro della guerra: di la Luzerne ministro della marina: di Fonrqueux controlor generale; e di de Lamoignon guardasigilli. Tale era l'aspetto che offeriva la corte di Versailles allorchè incominciarono a circolare gli elementi della commozione e della discordia , i quali doveano condurre un nuovo ordine di cose. Esso consiglio risultava inoltre degli arcivescovi di Narbona e d'Aix, del duca di Nivernois, del maresciallo di Beauveau, e de'consiglieri di stato Lambert, e Vidaud de la Tour, e di quattro intendenti, fra' quali era de la Millière. Desod. t. I. p. 46. -- Ang. t. XIII. p. 231 et 232. -- Moniteur, introduction p. 71.

10. Fuorqueux rinunzia la carica di controlor generale, ed ha a suo successore de Villedevil intendendente a Roven. Istoria della rivoluzione cc. t I. p. 11.

EFFEMERIDE

42.

25.

L'assemblea de'notabili composta di privilegia-1787. te persone era poco disposta a fare de'sacrifizi a favore della monarchia, e divenne anche meno disposta, quando vide l'abisso ch' era scavato da un'amministrazione divoratrice. Dopo il ritiro di Calonne addimandò, ed ottenne dal re la comunicazione dei libri di entrata e di uscita. Su di essi vegliò irriquieta delle notti per fissare il deficit della Francia. Le più importanti decretate novità furono le seguenti. 1. La instituzione delle assemblee provinciali. 2. Il libero commercio de'grani. 3. L'abolizione delle corvèc 1. 4. La soppressione di vari diritti. 5. La creazione del bollo. 6. La sovvenzione territoriale. Istor, della rivoluzione ec. t. I. p. 14-16. - Mignet: Storia della rivoluzione francese t. I. p. 22.

Brienne ministro di poche viste negozia coi notabili, ed istudia far loro adottare un piano di finanza, che in fondo altro non è, che quello di Calonne. Piano biasimato in principio dell' arcivescovo, ma in seguito il solo riconosciuto da esso idoneo alla circostanza. Ei riunivasi con Cristiano Francesco Lamoignon per rinvenire un qualche progetto gradito alla moltitudine, che pur sempre è amante della novità; ma il cattivo modo col quale volle metterlo in opera, svelò ben presto tutta la sua capacità. L'assemblea agli esibiti piani restò neutra, ma crucciata per le ministeriali proposizioni di Brienne, e più non pensando a'nazionali vantaggi, si separò. Essa già avea fatto conoscere alla Francia i

<sup>(1)</sup> È un servigio di suddito a sovrano, e da corrotto latino chiamavansi corvete. La corvea fra romani distinguevasi in pubblica e privata. L'ultima prestavasi da'liberti a'loro padroni, e consisteva in obbligazioni, che gli ultimi imponevano a'loro schiavi. La corvea posta nel numero de pesi pubblici dividevasi in personale, patrimoniale e mista. I franchi nelle loro conquiste vi trovarono stabilita la corvea de'romani, ed avendo i re della prima e seconda dinastia prese dal diritto di essi varie leggi, tra queste vi fu compresa la corvea sì pubblica, che privata. -- Istor. della rivoluzione ec.t. I. pag. 45. -- 46. nota 4.

1787. bisogni del trono, gli errori de' ministri, le dilapidazioni della corte, e le irreparabili miserie del popolo. I membri tornando alle loro provincie seminarono de'germi di malcontento contro la corte; e tosto una moltitudine di scritti presentarono gli stati generali, come la sola autorità capace di salvare la Francia. Anquetil. t. XIII. p. 232 ... Desod. t. I. p. 48. ... Mignet : t. I. p. 23. Rabaut : Precis historique de la révolution fraçaise.

Si ricorse di necessità a' parlamenti. Esibironsi giugno. a quello di Parigi alcune lettere patenti del re conformi alle deliberazioni de' notabili 1. Istoria della rivoluzione ec. t. I. p. 17.

(1) I parlamenti risultavano da un consesso d'uomini illustri e versati nella giurisprudenza. Essi furono instituiti per giudicare senza appello le discussioni, e per rivedere le sentenze emanate dai giudi-ci, tanto in materie civili che criminali. Dodici erano i parlamenti. Filippo V detto il bello institut quello di Parigi l'anno 1302. In esso parlamento aveano diritto d'intervenirvi i principi del sangue, ed i pari del regno. La sua giurisdizione era assai vasta, ed estendevasi sulle provincie così dette dell'isola di Francia, Beauce, Sologna, Bersuce provenes cust acte net nota a renara, Seened, Stought seek, Naturella, Lyonnois, Pores, Benjolis, Nicconis, Rick, Stought seek, Marie, Parche, Taursine, Poitou, ed i paesi d'Aunis e Rochelois.

Il II. en quello di Tolous fasto de Caro VII. I'anno 1443, per le provincie di Linguadoca.

Il III. d'Grenoble pel Delfinato cretto da Luigi XI. altorbie

era Delfino l'anno 1453, indi confermato dal padre il re Carlo VII. con editto del di 4 agosto 1455 Il IV. di Bordeaux stabilito da Luigi XI. l'anno 1462. Esso eser-

citava la giurisdizione sul ducato della Guyenna. Il V. di Dyon per la Borgogna preordinato da Luigi XI. nell'an-

no 1476. Il VI. di Roven organizzato da Luigi XII. nel 1499. Esso escrcitava la giurisdizione nella provincia di Normandia.

Il VII. di Aix per la Provenza fatto da Luigi XII. l'anno 1501. Il VIII, di Rennes per la Brettagna commesso da Enrico II. l'a-

Il IX. di Pau per la provincia di Bearn e per la bassa Navarra ordinato da Luigi XIII. l'anno 1620.

Il X. di Metz impiantato da Luigi XIII. l'anno 1633. L' XI. di Dovay fissato da Luigi XIV. dopo la pace di Aix-la--

Chapelle l'anno 1668.

Il XII, di Besancon instituito da Luigi XIV. l'anno 1676. I parlamenti oltre l'amministrazione della giustizia godevano varie escuzioni, privilegi e prerogative. Una delle principali era quella di rappresentare  Il parlamento adunatosi registra soltanto la riduzione di varie imposizioni. La creazione di muovi pesi disse discutersi in piena assemblea, e si prescalse il di 22. Intor. della rivoluzion.ec. 1. I. p. 20-21.

 Luigi ordina il libero commercio de grani, per vie meglio facilitare la circolazione de medesimi, e nel tempo stesso incoraggiare l'agricoltura. Mon. introd. p. 27.

L'assemblea del di 22 risultò di 1/10 individui. V'intervennero i frutelli del re, cioè Luigi Stanislao Saverio conte di Provenza, e Carlo Filippo conte d'Artois, i duchi d'Orleans e di Borbone, i principi di Condè e di Conti: gli ecclesiastici pari furono l'arcivescovo di Reims, ed i vescovi di Beauvais, di Langres, di Chalons; ed i pari laici i duchi di Fonsac, di Luxembourg, di Villeroi, di Gevres, d'Aumont, di Charost, di Rohan, di s. Cloud, el i principi Sonbise, Villars, Brancas, Nivernois, Duras, Praglin e Clermon-Tomerre. Nella ragunanza fin letto pel primo I editto, che portava la creazione del eassemblee provinciali. Lior. della rivolution française, depuis son origi: misupe di Stils, augmente de la charte constitutionelle t. 1. p. 7.

Editto del re raggnagliante la creazione delle assemblee provinciali. Una simile misura sarebbe sta proficia in tutt'altro tempo, ma noll'epoca in cui fu presa divenne impolitica e funesta. Mon. introd. p. 77. — Chantreau: Histoire de France abregée et chronologique. i. II. p. 185.

23.

l'intiero popolo solto la loro giuridazione , e di prestare il loro conseno alle leggi stabilimenti i, imporizioni , che issavanni dal re. Que-at'annuenza risultava dalla trascrizione ne'suoi registri delle leggi indette. E convicue altrato conoscere che varie dichirazzioni reali, l'ultima delle quali del di 24 lebbrajo (1073, dichirazzioni rettere patenti, che protessoro pubblicarati ne, editti, dibilinazzioni e lettere patenti, che protessoro pubblicarati in ti. — Voyra correspondance litteraire i. XVI, p. 83. — Istor. della rivoluzion, e.c. l. 1, p. 17 24.

787.

Adunanza del parlamento. In essa si sanziono la 25. libera circolazione de grani , e senza difficoltà alcuna fu registrata. Da magistrati non calcolaronsi a sufficenza le future infelici conseguenze, che poteano derivare da tale misura. Desod. t. l. p. 49. — Istor. della rioluzione. et. l. l. p. 22.

Soppressione delle corvée, e sostituzione di es-

se in una pecuniaria sovvenzione. Mon. p. 78. . .

Lettura risguardante la dichiarazione del bollo della carta. Misura progettata da de Brienne che ten tò di tutto, e non riusci in niente. Questa eccitò ne membri un maggiore bisbiglio. Varie parlamentarie sessioni temersi, e sempre in esse si persistette nel rifiuto di registrarla. Rocher Illusire de la rivolution t. 1.p. 62. — De Weber: Memoires concernant Marie Antoniette L. 1.p. 679.

Il parlamento risolve l'indirizzo d'una supplica

Supplica presentata al re dal parlamento, e discussa nell'antecedente seduta. In essa il parlamento dava a conoscere la risoluzione di Luigi re nell'imporre il bollo, come una straordinaria e necessaria misura, e per appianare eziandio il defecit dello stato. Il parlamento fecegli d'altronde conoscere, di non potersi convincere, che dopo cinque anni di bella pace vi fosse l'assoluta necessità di nuove imposizioni. A quest' effetto richiese al re gli stati e conti di entrata ed esito, come ancora la nota delle restrizioni economiche e beneficii annunziati in una dichiarazione. Il re rispose, ch' era sua intenzione, che per l'interesse de'suoi sudditi, de'creditori dello stato, il parlamento procedesse al registro della dichiarazione del bollo. Histoire de la revolution. t. L. p. 24 - 25. De Bonald.

Il seguente di vi fu radunanza. La corte de'pari ch'era in tutta la forza della sua esistenza, ed in 1787. tutto l'ardore della sua ambizione; non fu soddistatta, nè contenta della risposta del re. Disse, che i notabili deliberando senza poter conchiudere, aveano avventurate opinioni pericolose, ch'era un domandare apertamente gli stati generali, ma prevalse alla fin fine l'idea d'inviare al re da due deputati un'altra supplica. Il decretato prestito di trenta milioni non ebbe effetto. De Bonald. — Mig.t. I. p. 23. — Istor. della rivolux. cc. t. I. p. 23.

Luigi rispose, che in buona parte prendeva le ulteriori istanze del parlamento, ma fossero le ultime, essendo sua volontà, che si procedesse senz' altro indugio alla dibattuta registrazione. Memoirea histo-

riques sur la révolution de France p. 18.

 Il parlamento a cui gl'imbarazzi delle finanze offerivano un mezzo sicuro d'aumentare nel potere, ricusò e

Nuove rimostranze indirizzò al re affin ritirase la dichiarazione del bollo. Il parlamento già erasi espresso di vedere convocata la nazione, prima d'instituire altre onerose imposizioni. Calonne non miglior uomo di stato che Necker, ma miglior uomo di corte, mercè la convocazione de notabili credeva esimersi dai parlamenti e dagli stati, ma fallitogli il colpo, si ricorse dalla nazione agli uni prima, ed indi agli altri. Tutte le corti sovrane tennero lo stesso linguaggio. De Westen. Ll. p. 180. — Deuot Ll. p. 50.

Luigi rispose di esaminare le ultime rimostranze sul bollo, e gl'inviò la dichiarazione sulla territoriale sovvenzione di 80 milioni, in rimpiazzamento di altre imposte soppresse dal medesimo editto. Brienne non potova agire con maggiore sciocchezza, inviando alla corte in mezzo al rumore del bollo, l'editto della sovvenzione territoriale. Jator. della rivolazion. ec. 1. p. 33-26.

o. Prevalse l'idea che la nazione rappresentata da-

1787. gli stati generali era la sola, che avesse il diritto di accordare al re i soccorsi necessari, e che potcue essa sola deliberare sulla sectla de mezzi. Sabattier si abbandono ad una declamazione incendiaria. Disse, che gli stati tratto tratto visiterebbero le fondamenta della società per arrestare l'influenza distruttiva de tempi e degli uomini, ed impedirebber del pari, che gli errori delle amministrazioni non divenissero insanabili piaghe della costituzione. In ultimo ricordò il già detto, e fe statuire, che innanzi fissare alcuna nuora imposizione si convocassero gli stati. De Bonald. — De Weber, t.l. p. 179.

2 A questo oggetto alcuni deputati presentaronsi agosto. al re: esposero quanto sopra; ma si risposea de esi: » Faro sapere le mie intenzioni al parlamento ».

Sattier: Annali francesi dal regno di Luigi XIV suo agli stati generali.

 Luigi fe' ritirare le duc dichiarazioni delle quali erasi impugnata la registrazione, tstor. della rivoluz ec.t. Lp. 39.

 Per sovrano volere fu convocato il parlamento, ed il maestro delle ceremonie il marchese di Breze notificò a membri di trovarsi nel seguente di tutti a Versailles, ia.

Letto di giustizia tenuto a Versailles 1. Luigi vi comparve con l'apparato il più grande dell'u-

(1) Anticamente chiamavai trono reale. Ora intendei tanto il trono su oni il re tiene la sessione, quanto la sessione medesima. Indi le assioni chiamaroni placiti generali, corti plenare, pieno partamento, e gran consiglio. Aldorchi a parlamento a assemblee dell'accessione dell'accessi

1787. mana grandezza, cioè accompagnato da'principi del sangue, da' duchi, da' pari, e da altri uffiziali della sua corte. Il principale oggetto fu quello di registrare senza opposizione vernna gli editti sul bollo e sulla sovvenzione territoriale, i quali furono per verità inscritti ed archiviati. Il re proruppe in questi accenti. » Non ispetta al mio parlamento il dubitare, nè del mio potere, nè di quello ch' ho ad esso confidato. Con pena mi decido a far uso della pienezza di mia autorità, e ad allontarmi dalle forme ordinarie; ma il mio parlamento oggi mi sforza a ciò, e la salute dello stato, ch'è la primaria legge, me ne fa un dovere ». Dopo questo rimprovero incaricò de Lamoignon guardasigilli di continuare in sno nome, e fare al parlamento conoscere le sue intenzioni 1. De Lamoignon in un lungo e stucchevole ragionamento die' a conoscere la necessità della imposizione del bollo, e della sovvenzione territoriale. Successivamente parlarono il presidente e l'avvocato generale, e ripeterono quanto aveano deliberato il precedente di. Mon. p. 73. --- Anq. t. XIII, p. 232. Istor. della rivolus. ec. t. I. p. 40 -- 53.

La corte de'pari ritorna alla capitale, ed adunasi il seguente dì. Nullo ed illegale predicò quanto erasi scritto su'registri di Versailles, e stabili una sessione pel di 13. Islor, della rivoluz. ec. t. I. p. 53--54.

mattina

Gli editti registrati a Versailles sulla imposialleotto zione del bollo, e sulla sovvenzione territoriale di 80 milioni sono pubblicati. De Weber. t. I. p. 181.

Il parlamento in tutte le forme legali si oppo-13. ne alla esecuzione degli editti registrati nel letto di

<sup>(4)</sup> È questa una delle principali cariche del regno, e sua speciale funzione si è quella d'aver cura de'regii sigilli. Essa carica vicne immediatamente dopo quella del cancelliere. È giudice senza appello sulla forma e sul fondo di tutte le spedizioni del gran sigillo, e parla in nome del re in assenza del cancelliere. -- Istor. della rivoluzion. gc. t. l. p. 42. nota 1.

1787. giustizia : dichiarò irrita l'emanazione de' medesimi ; ed ordinò la pubblicazione della sua determinazione per tutto il regno. I più saggi magistrati ch' aveano incanutito nel santuario della giustizia, come Sarron, Seguier, d'Outremont, e d'Ormesson non poterono resistere alla fazione americana, cioè rivoluzionaria, del parlamento di Parigi. Sabattier trionfò, e dell'autorità del suo re, e della saviezza de' suoi colleghi. La dimanda degli stati fu risoluta alla maggiorità delle camere riunite. In esse appunto si decretò e pubblicò , che la registrazione de pesi praticata in ogni epoca, era stata una voloutaria deferenza a' desideri del re ; ma ch'ei non aveane diritto, nè potea assumerla, quantunque l'uso o l'errore fosse di lunga data. La corte dichiarò che il re non otterrebbe il permesso d'alcuna imposizione, senza aver precedentement econvocati ed intesi gli stati. Affin di prendere ulteriori misure essa corte prefisse radunarsi il di 27. Sallier lo. cit. - De Weber.t. I. p. 180-181. -Voyez correspondance letteraire. t. XVI. p. 106.

Il re riseppe le determinazioni del parlamento 43 e per venire ad una qualche energica misura, tenne un notturno straordinario consiglio a Versailles. De Weber t. I. p. 182. - De Saint-Just: Esprit de la révolution.

di

14.

L'indomani si tenne un secondo consiglio, in cui esposte dal primo ministro di Brienne alcune particolarità, si decise l'esilio del parlamento. 14. p. 182.

Alcuni offiziali rimisero a ciascuno de' membri notte del parlamento ed a'ministri subalterni una lettera del 41 al 15. re, il quale imponevagli di rendersi in quattro di a Troyes capitale della Sciampagna. Lettera di Luigi: » Vi scrivo questa lettera per ordinarvi di sortire nel giorno stesso dalla mia città di Parigi , e di rendervi in quattro dì in quella di Troyes, ove attenderete gli ulteriori miei ordini. Vi proibisco di sortire di casa avanti la vostra partenza sotto pena di disub-



1787. hedienza, e prego Dio a tenervi sotto la sua santa e degna custodia. Lutigi. Larretalle: Histoire du div-huitième siècle t. XVI. p. 110. — Istor. della rivolus: 1. I. p. 55. — Moniteur introd. p. 82. — Augustil. 1. XIII. p. 232.

 Lettere patenti di Luigi, e firmate eziandio da Breteuil, in eui evvi il sistema da tenersi dal parlamento a Trojes. Litor. della rivoluzion. ec. t. I. p. 56-59.

Due di dappoi i fratelli del re furono inviati a Pa-47. rigi assin di far registrare i precitati due editti; Luigi Stanislao Saverio conte di Provenza alla camera de'conti , e Filippo Carlo conte d' Artois alla corte de'sussidii. Il primo presentossi con sembiante melanconico, e con una fisonomia analoga alle circostanze , il secondo affettò un'attitudine altiera , ed uno sgnardo minaccevole. Vuolsi , ehe in tale giorno si ordisse una cospirazione contro di lui. Si sparsero dei più ingiuriosi motti , ed i più acconci a renderlo odioso al popolo. Allorchè giunse al palazzo rinvenne le sale piene d'una immensa moltitudine, ed a fatica giunse in quella, ove la corte de'sussidii tenea le sue sessioni. Ivi la gente l'accolse a fischiate, commiste ad ingiurie ed a minacce, e fra i più minaccevoli eranvi alenni vili beccai. E da eredersi ehe l'orda de'eongiurati fosse persuasa, elle il conte sensibile a sì inaspettato affronto ordinerebbe alla sua guardia, ed agli svizzeri di eui era il colonnello, di dargliene soddisfazione, e che nel mezzo del disordine e fra il tumulto delle armi il conte d'Artois, e forse quello di Provenza sarebbero stati uccisi. Da chi mai un piano di questa natura potea esser concepito se non dal duea parente, che mettea a profitto tutti gli avvenimenti, ed avea si grande interesse di seemare il numero de'gradini al trono, ove su di esso volea tumido sedersi? I decreti nelle due corti rianimarono la fermentazione: la calca ingrossò, e molti individui restarono soffoeati , e vittime della loro insolenza o della loro indiscrezione. Il conte

Landy Gray

1787. Filippo Carlo nell'uscire dalla corte de sussidii fu di nuovo ricoperto di villanie e d'inginrie. Il popolo tanto si strinse intorno ad esso, che la sua vita trovossi in grave pericolo. Lo zelo della sua guardia pervenne a salvarlo senza spargere una stilla di sangue. Biron maresciallo, meglio conosciuto sotto il nome di duca di Lauzun, al quale la polizia avea fatto la confidenza, dissipò gli attruppamenti e ristabili l'ordine 1. Berville et Barrière. - Sellier 1 Ann. franc. - De Weber t. I. p. 182-183 con la nota del nuovo editore. - Histoire de la con-

<sup>(1)</sup> Orleans duca aveane concepito un altro, che più direttamente combinava con le ambiziose sue idee. I commilitoni suoi il persuasero, ch'era omai lempa di progredire verso la suprema autorità. Questi secondando il malcontento, che inspirava la ministeriale, condotta faceausi leciti d'ogni nuovo procedere. Si decise d'impegnare il parlamento o per la via della seduzione o per quella della forza, ad eleggerlo o luogotenente generale o reggente del regno, per trovarsi alla lesta degli affari, ed aver sotto di lui la reale famiglia. Questo progetto non fu mal concertato. A prezzo di argento doveasi sollevare il popolo de subborghi sant'Antonio: promettevasi di far concorrere alla esecuzione gli agenti e scritturali de procuratori al parlamento, e que de proqueatore al castelletto. Eravi speranza di guadagnarli, poiche conoscevansi avidi di quanto esigeva un carattere ardito e libertino. In pari tempo diedesi a credere a codesti, che la corte avesse de'sinistri disegni contro de parlamenti, e che questi anderebbero a vuoto se gli agenti e scrilturali mostrassero ferma intenzione di servir loro di baluardo. La cospirazione doveva aver luogo il di 15 agosto. In adempimento d'un solenne voto fatto da Luigi terzodecimo il parlamento e la camera de conti doveano in tal di intervenire alla collegial processione, che facrasi dal clero di Parigi. Alcune persone doveano offerire a'membri del parlamento delle corone di allaro, ed all'uscita dal sacro tempio ricondurli in trionfo al palazzo. Nel medesimo istante del fragor molto sarebbesi innalzato ne'subborghi, ed una immensa folla avrebbe circondato il reale palazzo, ed occupato il luogo delle parlamentarie sessioni. I magistrati stretti, e senza speranza di sottrarsi sa-rebber tosto proclamati padri del popolo, ed insituato ad essi il ri-chianto di Necker, e l'innalzamento del primo principe del sangue Luigi Filippo Giuseppe duca d'Orleans ad un grado, che avesse dell'autorità sul ministero. Nulla si potè tentare: la corte di quanto tramava-si n'ebbe avviso, ed esiliò il parlamento a Troyes innanzi la solennità del di 15 agosto. Essa corte non avendo contro de congiurati delle prove in iscritto, ilissimulo per parte Orleans, e die per apparente motivo del sun rigore verso il parlamento, l'indicate proteste sul forzato registro delle ultime due dichiarazioni. - Histoire de la conjuration de Louis-Philippe-Joseph Orleans t. I. p. 76-78.

4 EFFEMERIDI

1787. juration de Louis Philippe Joseph d'Orleans par l'auteur de l'histoire de la conjuration de Maximilien Bobespierre t. L. p.75-76.

 Il parlamento unitosi in una delle più considerabili città della Francia, cioè a Troyes iterò la dimanda degli stati generali, e fe conoscere la condotta del ministerio tendente a ridurre in dispotismo la monarchia, Picot. — P. M. Gualt de Saint-Germain; Abrégé diemenlaire de l'illustrie de France. I. Ill., e, 1920.

Il ministero tacciato di dispotismo retrocesse, settembre. e simulò abbaudonare gli editti. Il parlamento sostenne con qualche coraggio il colpo, ma assuefatto ai piaceri della capitale depose la maschera dello stoicismo, fe' divisamento di non più sopportare l'esilio , e di scendere alla registrazione , per cui sotto tacita condizione ritornò con gli onori del trionfo a Parigi, - Questa non era che una sospensione di ostilità, poichè i bisogni della corona resero ben presto la lotta più viva e più accanita. Ed in fatti il parlamento promise prestarsi alle vedute della corte: consenti alla creazione d'un graduale impronto di 420 milioni: registrò la proroga del secondo ventesimo fino al 1792; ma non volle dar córso al decreto sulle informazioni, nè parlare di altri dazi. Mig. t. 1, p. 24. - Desod. 1. I. p. 51. - Mon. p. 82. - Aug. 1. XIII. p. 232.

p. 212.

Saloune dall'Olanda era passato in Inghilterra. Ivi studiere indirizzò a Luigi di Francia una memoria giustificatione va in forma di supplica. Si occupò a far tacere le accuse, che in folla sorgevano contro di lui. In essa memoria passa in rivista le sue operazioni ministeriuli, e sforzasi provare, che una sola non' ve n' ha, la quale non abbia avuto per oggetto il miglioramento delle regie rendite della Francia. Boscheron Deportes.

49 Seduta reale per la registrazione degli editti pecunovembre, niari, st'quali la corte avea concordato co'principali membri del parlamento. Per addolcire la magistra1787, tura furono ristabiliti ne' loro diritti i protestanti . cioè resa ad essi la pienezza de'diritti civili , dando a'loro matrimonii un carattere legale, benefizio immenso quand' anche fosse stato un atto di giustizia, e troppo male riconosciuto. Il re promise inoltre la pubblicazione aunuale di un conto di finanza, e la convocazione degli stati generali prima di cinque anni. Questa seduta uon fu meno funesta agl'interessi della Francia. Le concessioni suddette non crano più sufficienti. Il parlamento ricusò la giurisdizione, e declamò contro la tirannia ministeriale. Quattro consiglieri della camera alta, cioè Sabattier, d'Epremenil , Fretéau de s. Just , e Robert de s. Vincent opposersi non solo contro i proposti editti, ma con-, tro la formola impiegata per la registrazione. Quantunque Luigi fosse circondato da una forza più del solito imponente, la reale dignità ricevè più d'una offesa in tale incontro. Dicesi che il duca d'Orleans appoggiasse l'oppinione degli opponenti con tanta veemenza, che il re fosse in sul punto di farlo arrestare. Gli animi erano di già esasperati. La corte ed il parlamento più non formavano che due fazioni, e quando le primarie autorità pervengono a questo limite, la governativa organizzazione d'un regno vacilla e cade. Monit. p. 88. - Ang. t. XIII. p. 233, - Mig. t, I. p. 24.

La notte che precedè la reale seduta i congiurationembri del parlamento riunironsi in casa del dinca d'Orleans. Di questi erano Sabattier, Leçoignenx, Huguet de Sémouville, Robert de s. Vincett, e Fréiean de s. Just. Decretarono nel nottiladio conciliabolo di dimandare al re dopo la lettura degli editti, che la registrazione fosse fatta raccogliendosi le voci, come nelle ordinarie deliberazioni del parlamento. I congiurati sortiti dal Palazzo-Reale passarono in casa Duport, la quale era da qualche tempo il luogo di ricapito de cospiratori. D' E-

1787, prémenil assisteva d'ordinario alle conferenze che tenevansi presso Duport, e fu informato di questa circostanza. L'indomani il re senza essere rivestito degli ornamenti della reale dignità recossi al parlamento. La corte, i ministri, i principi, i pari l'accompagnarono. Orleans a cui erasi fatto credere, che gli avrebbe la sessione dato motivo di parlare, inebriossi di vino . affinchè questo liquido nutritivo e spiritoso infiammandogli il sangue infondesse nella sua anima l'andacia ed il coraggio, che punto non gli era naturale. Lecoignenx, ch' avea con esso conginrato la precedente notte, incontrando il guardasigilli Lamoignon nella sala del giudizio, l'interrogò sulla maniera con cui procederchbesi al registro de'diversi editti, e sc farebbesi per voti la registrazione. Ciò è quanto si desidera, rispose Lamoignon; so che da taluni si vorrebbe, che il re altro non fossc , che un privato consigliere del parlamento. Fu allora che Lamoignon sviluppò nella sessione quest' idea, e dichiarò, che non altramente andrebbesi a voti, siecome in una parlamentaria assemblea. Più: disse non convenire che il monarca fosse ridotto ad una sola voce, e simile ad un semplice consiglierc. Se il re, sclamò d'un tuono più forte, fosse obbligato a confermare la sua volontà a quella della maggioranza, questa in tal caso detterobbe la legge, e non il re. Ciò sarebbe incompatibile con la constituzione governativa, ch'è assolutamente monarchica. e non aristocratica. La prima volta fu quella, che s'udì pronunziare questa terribile parola, che doveà costare tante lagrime e tanto sangue. Histoire de la conjuration. ec. 1. I. p. 85-87.

21. Luigi fecesi portare i registri su'quali crano state scritte le proteste, ch'aveano contrainta la seduta del di 19. Il re esiliò i consiglieri Fréteau c Sabattier; ed il duca d'Orleans, ch'aveali sostemiti, fu rilegato a Rainci, o com'altri orgiono a Villers-Cosod. t. I.p. 52. - De Weber t. I. p. 474.

the II parlamento con un decreto protesto contro le lettere di sigillo, è domandò il richiamo de'suoi uembri : il decreto fia aunullato dal re ; indi confermato dal parlamento. I proscritti, meno il duca parente furono dappoi richiamati. Tale miscuglio d'antorevoli colpi e di peccaminosa indulgenza furono pregindizievoli a Luigi, poichè incoraggiavano i faziosi. Questi nel primo caso rappresentivanti alla moltitudine, come martiri della catsa popolare, e nel secondo come nomini, che la corte temera o dovera temere 1. Chantreau. 1. p. 457. — Mig. 1. 1. p. 21.

(1) Giovanni Federico Phelippeaux coûte di Maurepas primo ministro conticibul nou poco a fare adottare a luo re l'irrivoluto carattere, che su inoltre l'identisse sorgente della luttuona catastrose. Louig giovine red i anui 20, pieno dell' stea devisoi doveri e della sua insussitioni propositione della canastri, cole. See Louig devine redictione della canastri, cole. See Louig provine control della canastri, cole. See Louig provine control a control la Pompadouri cade in disgratia, e si resiliato a Buerges, già capitale del Berry, i soli a Pontelastrino, in cui fra i godimenti d'una grande sottuna passo venticinque anni della sua vita Luigi sognitare no volca per ministri Maurepas. La cona è si nquesti crunini Luigi slogilando el assestando le carte di suo pastre, in una nota rirovane il nome di Giambattia Maghatta d'Armouville, come il più accondo per la fermenza di carattere, estensione di cognizioni, più concolo per la fermenza di carattere, estensione di cognizioni, più accondo per la fermenza di carattere, estensione di cognizioni, per della francese monarchia.

Machauft era stato suocessivamente nel 1745 controlor generale, e nel 1751 missitor della marian. Il re senaz comunicare il progetto a persona, avea rivoluto di chiamare presso di se quato vecchio minister, chiera state esiliato da Arrossulfie, per sever consigliato Lui-montante della mariante della maria

## EFFEMERIDI

1788. Napoleone Bonaparte evade di Parigi con Pasquale de'Paoli per restituirsi in Gorsica. Oenvres de Napoleon.t.I.p. 14. L'opera suddetta ch'è una importante collezione di tutti gli atti di Napoleone Bonaparte sta-

l'ambigione non fosse di tutte le passioni la sola, che s'accresca coll'età, ne conosca limiti, come non sarebb'ei rimasto soddisfatto della bella è lusinghiera esistenza, ch'eragli tuttavia conservata? La scelta del primo ministro può dirsi che venisse rimessa ad un segreto conaiglio di parenti, quantunque Luigi piegasse per Machault. Saint Florentin oggetto da lungo tempo del pubblico odio temes Machault. Ei il di 31 gennajo del 1757 gli reco la letteral, che contenea il suo riportato esilio; e temendo, che purgasse la corte da'sibariti, che ne disonoravano le spaziose vie, serbasse ad esso un trattamento più

d'assai rigoroso.

In que' di il consiglio di famiglia era principalmente diretto da madama Adelaide principessa pia. La moglie di Narbonne, che fu dappoi ministro nel regno del terrore, avea un grande ascendente sull'animo di essa. Dicesi, ma con fallaci apparenti prove, che le propopesse centomila scudi se facea cadere la scelta del monarca inesperto su d'un personaggio di più trattabile qualità; e per vie meglio riuscir nell'intento fecesi a bello studio giuocare l'intrigo. Saint Florentin era cognato di Maurepas: fu proposto; ed indi fu scelto. Benchè fosse ottuagenario si estimo grande uomo di stato, e non gli fu poco requisito aver fatto quattro versi abbastanza cattivi contro una detestata favorita. D'altronde altri sapeano, che l'esclusivo suo gusto pel riposo ed i piaceri, il carattere futile e galante, ed i difetti della vecchicaza il rendevano poco atto a combattere l'idra spaventevole degli abusi. La zia incaricossi di rregoziare col nipote, e die'a conoscere non essere di difficile successo. Dopo alcune riflessioni sulla dilicata circostanza di fidare le redini della monarchia ad un primo ministro, Luigi fe'conoscere ad Adelaide, essere appunto quello l'oggetto delle sue odierne meditazioni, e gli presentò la lettera da spedirsi a Machault. La principessa zia lesse il foglio e tosto rispose ch'eravi una sola parola da cambiare per prometterne i piu grandi vantaggi, cioè diri-gerla non a Machault, ma a Maurepas. Adelaide per meglio svolgere il re misesi ad analizzare lo spirito de'candidati, e disse di trovar l'uno per la ributtante austerità del suo carattere facile ad inasprire gli spiriti, che ben conveniva mitigare ed addolnire in principio 'del regno, e l'altro sendo di pieghevoli modi inspirare una maggior confidenza. Luigi a tutto consenti : Machault fn rigettato, e Maurepas posto al timone degli affari di Francia. Il primo però visse alla storia, ed il secondo mori nel ministero. Luigi invece di un saggio trovo un cortigiano, la cui funesta influenza durò tutta la sua vita. Il nuovo ministro, fu ricevuto siccome un amico; che aspettavasi con impazienza. Prese stanza a Versailles, e sopra l'appartamento del re. Una interna chiocciola conducea nella sua camera, e come il re lo credeva desto saliva da lui prima di ricevere lo sciame de'cortigiani. Egli non ebbe portafoglio, ma presiedeva al consiglio di stato, e tutti i ministri la-

## DI NAPOLEONE BONAPARTE

1788. bilisce una tal mossa nel 1788, ma altri, e fra questi Walter Scott dice, che tornasse in Corsica col prefato celebre generale in sul cominciare del 1790. Walter Scott t. I. p. 22.

voravan eon lui. Maurrepas poco si occupò del bene della Francia, della gloria del suo padrone, e procurò soltanto di acquistarre il favore. Rese lo spirito del suo re incerto, ed il suo earattere irrisoluto: l'abituò alle mezse misure, a'campiamenti di sistema, all'inconseguenza del potere, e specialmente al bisogno di tutto fare per mezzo di

altri, e niente da se stesso.

Una pretesa pubblica opinione, che il raggiro ed i personali interessi fanno parlare a loro talento, e che sventuralamente è la sola che i re siano condannati ad udire, fe'in iscena comparire Turgot. Maurepas il presento a Luigi. Esso principe con il candore il pits degno di rispetto, sclamo: Pretendesi, che il signor Turgot non vada a messa. - Sire, replied Maurepas, l'abate Terray vi andava ogni di. Un tal motto basto a dissipare tutte le preoccupazioni del monarca: nè fu tarda a sottentrare la più ampla fidueia. Il re nel suo controlor generale rinvenne un corredo di probità ed un amore del pubblico be-ne, che alle sue proprie inclinazioni ottimamente corrispondendo ispiravagli un'affezione senza limiti. Luigi s'inganno, poiche il preteso eapo degli economisti altro non era, che un partigiano fanatico di quella materiale politica, che nel regime de popoli vede soltanto danaro, commercio, grani, imposte; ed iva altres baldanzoso di eredersi eapo d'una setta, di eui soltanto n'era lo stromento. Turgot omise spesso di lavorare col vecchio ministro Maurepas, il quale se ne adombro, e medito la rovina di lui. Al vecchio non riusci difficile di rendere sospetto, e ridicolo il capo degli ceonomisti. L'ammutinamento cagionato dal grave prezzo de grani, il fermento eccitato pel sistema del prodotto netto e della illimitata libertà del commercio: la soppressione delle corporazioni delle arti, e tante altre innovazioni a cui sarebbe stato uopo piuttosto di metter termine , furono di pretesto a vendicare le private passioneelle, e Turgot fu licenziato,

Maurepas temes anche più Maicherbes, ch' avea in pari tempo virtu antiche do opinion inoderne, e di cui la insimante genilezza induiva faeilmente sull'animo del re. Ei dava a' suoi progetti di 
riforma l'attivid duna eloquente persuativa, e dera piu capace del 
controlore a farti riuseire. Il primo ministro con diligentas impediva, 
ch'avease segrete conferenze col le. Talvolta la vigilante nua solluciadinarimento dil'aragi e delle assa del re, alla quale andava congiunto 
il buon governo del regno. Appena centrato uel missiero attive a 
temperare. I rigori del pottere, ch'anche trappo penso dei 
temperare i rigori del pottere, ch'anche trappo penso de 
timposibili 
le illegali prigionie, chiese con viva istanza la noppressione delle 
reter ed escheri, di cui arvexa imolto abusto negli tillimi anni del 
regno di Luigi quintodecimo. In tutte le sue opere sorogesi bren la 
mania delle inmovazioni, il dellirio di prefecionamento, chie fu ci e de

1788. Il parlamento sanziona l'ardito decreto sulla re
voca delle lettere di sigillo, e disponesi a proporte

semujo, nuove istanze. Collection de pieces importantes sur la reviolution

française t. l. p. 108. — Istor. della rivoluzion. e. t. l. p. 52.

la malattia del tempo. Laharpe li dipinge modelli di buon gusto in un secolo di frasi, e monumenti di virtu in un secolo di corruzione. Ma Laharpe, e l'autore delle opere suddette, riconobbero più tardi quanti funesti risultati tali mommenti di virtu poteano generare. Grandi errori si possono rimproverare a Malesherbes, ma tutti ebbero la loro sorgente in quell'amore del bene, ehe in lui era divenuta passione. Dopo aver posto sotto gli occhi del suo re un quadro spa-ventevole e foseo d'un regno, che forse in que' di non era mai stato si florido, disse ,, Il diritto di ammioistrare i suoi affari appartiene ad ogni corpo, ad ogni comunità: è il diritto naturale; il diritto della ragione. Da che potenti ioioistri hanno convertito iu un principlo politico il non lasciar convocare assemblee nazionali, si giunse fino a dichiarar nolle le deliberazioni di un villaggio. È stato introdotto io Francia un governo più funesto che il dispotismo, e degno della barbarie orientale ! ... Ed indirizzandosi al re, gli dichiaro positivamente, che il mezzo più sicuro, più naturale, e più conforme alla costituzione, era d'ascoltare la nazione stessa. Tale novità era d'un estrema conseguenza, e con lo spirito che regnava in quei di , diventava un cangiamento di fronte sotto il fuoco del nemico. Rifletta il lettore fin da qual epoca parlavasi il lioguaggio della rivoluzione l

Sáint-Germaia successe nel ministerio della guerra ad Alexandro Maria Lonazdo di San Magaricia principe di Montharry, il unalea avea modi genitit, ascoltava tutti ona apparente premura, prometava facilitarela, ed anche più, che non poteva manientere. Le aperame delute produssero diagnati, e legunate das letterates de balle dare le contace intoro al da disciplina: la sua prudenza fut tenuta per irresoluzione, e la sua bontà per debolezas. Si pretese per ultimo di tevare in difficto la sua amministrazione durante la guerra di America. Sinin Germain educato nelle minunia della tatica tedesca discussa il più ferme balanzio dei reale. Poteve, pia commonte di certa della della della disciplina. Le commonte di conditiona della disciplina.

Necker successe à l'urgott era giuverino, protestante e banderre qui era atteva indevato di quella anquas polities, che cuberre golare un regno cal sistema d'una piciciala democratia, e la finanza d'un grande stato, come i registri d'un hanco. El irritavasi contro qualunque altra distinzione, che quella della fortuna, e vedea nel depositario del potre monarchien, soltanto il presidente d'un'assortiale depositrato del potre monarchien, soltanto il presidente d'un'assortiale la agrado degli srisona; Lo strejito ch'esso ministro fice in Prancia, la precocupazione impiriata, c'obbligano di cotrare in un qual-

1788. La corte suddetta avea di già indivizzate al re alcune suppliche. Ecco quella relativa all'esilio di Orleans. «Il pubblico dolore a' picdi del trono ha preceduto il vostro parlamento. Il primo principe del

che dettaglio. Necker ch' era stato commesso presso un banchiere con soli cinquanta Luigi, era giunto ad ammassare di rendita centomila scudi. Nel centro degl' intrighi del monopolio avea trovato il tempo di comporre alcuni pezzi di letteratura, ne quali scoprivansi delle grandi vedute, e le risorse d'una gigantesca immaginazione. L'arte di amministrare le finanze dovea essere l'oggetto d'un nomo occupato ne'raggiri. Questa fu la materia ordinaria de' suoi Jetterari travagli. Desiderava far fortuna, e divenire ministro. L'uno non era niente difficile dell'altro per un uomo attivo, laborioso, robusto, pieno d' entusiasmo, che muoveva a far parlare, e poco delicato su' mezzi per giugnero al posto richiesto dalla sua ambizione. Necker prestava danaro al marchese di Pezai: egli era un intrigante, e figurava presso i grandi co suoi vezzi, bustonerie, e pericolose condiscendenze: iusiememente a Beaumarchais altro intrigante, era ammesso alle cenette di Maurepas. La tempera piacevolmente caustica di cotesti, gli avea resi necessari al vecchio ministro, ed in particolar modo alla moglie di lui. Necker si servì del marchese per intromettersi , e presentare delle memorie sulle finanze a Maurepas. Questi non intendeva niente, ed era assolutamente ignaro su tale oggetto, cio non ostante con avidità ascoltava le grandi frasi di Necker, Esso spacciavale col metodo d'un uomo pieno del suo oggetto, e che vuole ad ogni costo sedurre. Ei predicava con l'esempio: dicea aver fatto con niente una ricchezza di otto e più milioni. Il miracolo operato in mio favore non potro forse rinnovarlo a pro di Francia? Maurepas furben tosto di ciò assicurato. Altro non volcaci che un occasione per impiegare il taumaturgo, e questa fa la morte di Clugny de Nuis controlor generala accaduta dopo sei mesi di esercizio il di 18 ottobre 1776. Taboureau era stato designato fin dall'epoca di Luigi XV. Egii era dolce, semplice, umano, ma era altrest valetudinario, e privo affatto di quell'anergia, madre delle grandi azioni.

Taboureau de Villepatour ardentissimo uticiale generale di artiglieria eragli fixello, e chiede l'avantamento di bii. I protettori moi aveano tento ripettuo, che nou poteati revare un unon più amico del pubbito bene quanto Taboureau. Questi fi secto da Maurreas, gli affari del fisco pubblico. Qui attendessio Necter, e e fe losto initiamate al principale ministro, chi non dovosai arreatare on delle vane considerazioni la sestas del mouarea: el principale ministro, chi non dovosai arreatare con delle vane considerazioni la sestas del mouarea: che poteasi distrarre dalli estante della della

a His Carogli

1788, sangue è în esilio. Invano cercasi qual torto possa avere. Sarebbe forse quello di aver detta la verità nel seno della corte de pari? Se îl duca d'Orleans è colpevole, noi tutti lo siamo. Conveniva al primo

del torto, poichè era altora membro del corpo diplomatico, e ministro della repubblica di Ginevra. I soci non accordarono, e tanto doveasi aspettare. Maurepas ayea fissati i limiti delle foro attribuzioni ayea ad essi dichiarato, che uno sorveglierebbe l'entrata, l'altro la spesa. Questo passo chiaro al primo aspetto era illusorio nell'esame, e più nella esecuzione, Il contenzioso spettava a Taboureau , e davagli una vera influenza sopra Necker, ordinando alcuna volta a questi de pagamenti, delle restituzioni, delle indennizzazioni. Necker per parte sua ratteneva tutto, e dicea; che mancava di fondi. Trattandosi di progetti pretendeva Taboureau, come addetto alla cainera de' conti, che tutti dovessero sottoporsi ad esso per esaminarli, ma Necker viceversa era di contrario parere, cioè che i suoi tendendo al miglioramento dell'entrata non dovessersi rivedere, che dal monarca. Gl'intendenti delle finanze e que'del commercio, che riguardavansi come il braccio diritto di un generale controlore, negavano di avvicinare, e di lavorare con Necker Da essi consideravasi come un intruso. I primi conunessi ed i subalterni temeano le censure di questo nuovo ispettore, che venia ad esaminare la loro condotta, ed a portare la luce nelle loro tenebrose manovre. I fermieri che conoscevano il sistematico genio del finanzier ginevrino, in esso temeano rinvenire Turgot, che sollecito gli addimandasse un esatto conto delle concussioni. Il clero chbe a male di vedere uo protestante avvicinarsi al ministero. Il grande elemosiniere a questo effetto conferi con alcuni vescovi, ed in loro nonte porto delle doglianze a Maurepas, Dissero i mitrati, che le reali ordinanze escludevano i protestanti dagl'impieghi di pubblica amministrazione. Maurepas, che fino in sull'orlo della tomba fe'pompa del dilegio, risposegli: ,, Che ogni qualvolta volesse il clero incaricarsi di pagare il pubblico debito, il re avrebbe tosto congedato il protestante direttore del reale tesoro ,, .

La più decisa dissensione erasi stabilita fra i due depositari dale pubblica fortuna. Tabourteau lamenciavasi: Monrepan non facea alcuna attenzione a reclami je cio era farqii intendere, che l'ora fatale già sunoava della sua dimissione. En prevedevasi che le americane turbolenne avrebbero portata la guerra con l'inghiliterra, ed il ginevrino impaziente di occupare il primo senno, profitio al arte delle critiche circostane in cui trovavasi la francese monarchia nel 1977. Sparento il principole ministro, e l'impegnò a dargli la sua condidenta. Sviliappò un piano in cui rivavcavani tutte e soccusarie risone. Le parti il questi della contra della casi in considerata della casi contra contr

1788. principe del sangue di rappresentare a vostra macstà , ch'ella trasformasse una seduta reale in un letto di giustizia. La sua dichiarazione non ha fatto che enunziare i nostri sentimenti. Il parlamento-sup-

di necessità esser sacrificato. Necker prese lena, e senza arrossire si spaccio pel solo uomo atto in que difficilissimi tempi, a sovvenire con delle profonde combinazioni ed infallibili risorse all'esattezza dei pagamenti, ed al mantenimento del credito. La carica di controlor generale fu soppressa, e Necker se' le sunzioni di direttore generale delle finanze. Come calvinista non avea esibito alla camera de conti il giuramento, che doveva esser preceduto da un certificato di cattolicità. Ciò impediva la firma pel contenzioso. Incaricandone un consiglio di stato era porsi in tutela, per cui vennesi all'elezione d'un comitato. Beaumont. Forqueux e Villeneuve indossaronsi tale affare. Necker allontano que'pochi che davangli ombra : gl'intendenti delle finanze e del commercio erano stati soppressi, e quest' operazione fu costosa allo stato pe' rimborsi. Tutti attendevano i progetti rigeneratori, e le magnifiche promesse fatte a Maurepas. D'altro non parlavasi che di miglioramenti, di soppressioni, di riforme. I ricevitori delle terre e boschi, i tesorieri, i fermieri doveano passare sotto la censura di questo formidabile esaminatore. Una generale confidenza dichiarosson suo favore : ei sosteneva i suoi sforzi per ristabilire la fortuna pubblica; e per verità fu aumentata dallo sinbilimento delle provinciali amministrazioni, le quali mostrarono un simulacro di libortà. I guai crescevano: la bilancia fra l'entrata e la spesa poteasi ristabilire col sottratto delle grandi pensioni, ed altre cariche parasitiche dello stato. Necker temendo farsi degl'inimici non adotto questa salutare misura, ma bensì ricorse a quella degl'imprestiti, i quali porgendo un passaggiero sollievo, ed anmentando gli aggravi di già pesauti, condussero lo stato ad una totale sovversione. Necker si perdette per sola vanità, e su obbligato dare la sua dimissione. Divorato dal desiderio di far parlare di se, pubblico un'opera sull'amninistrazione delle finanze. Alcuni squarci erano superbamente trattati, ma i suoi partigiani vantaronli, come un capo d'opera dell'umano scibile. La sua ritirata eccito un leggiero movimento: con somina facilità si sedò, ma fe presentire quanto da gran lempo meditavasi.

Egli fu successivamente rimpiazato da un vecchio e da un giovane, cioté da Opf de Pleury, il quale invenda claucia dasi all'entrata di Parigi: questa debole risorsa non produsse niemte, e si ritiro. Il passaggio da un ordiue di cose all'altro è assi dilican. Il secondo fu d'Ormesson, che ben presto conobbe essere il fardello di sobradonarlo. Avviene talvolta, che i medici uelle complicate e disperate malatte, più non sapendo che ordinare si ritirano. L'amadato allora si abbandona agli empirici. I più audaci, che rispondano della sua guarigione, e da nununiano de prodigi de' quali non serbabsi in principio ascoltata la narrativa, sono favorevulmente cotti, e do tengono udienas. Tale fu de Calonne, così detto il deprecolti, e do tengono udienas. Tale fu de Calonne, così detto il deprecolti, e do tengono udienas. Tale fu de Calonne, così detto il deprecolti, e do tengono udienas. Tale fu de Calonne, così detto il deprecolti, e do tengono udienas. Tale fu de Calonne, così detto il depre

1788. plica vostrà maestà di non ascoltare che il suo proprio cuore : la giustizia e l'umanità racconsolate dal ritorno del duca d'Orleans cancelleranno un esempio, che finirebbe con operare la distruzione delle leggi, la degradazione della magistratura, ed il trionfo dei nemici del nome francese». Il re rispose: « Non debbo render conto a chicchessia delle mie risoluzioni. Non cercate di unire la causa particolare de condannati, con l'interesse de' sudditi, e delle leggi. Ciascuno è interessato alla conservazione dell'ordine pubblico, e l'ordine pubblico è essenzialmente attaccato al mantenimento della mia autorità ». Dulaure: Esquisses historiques sur la révolution française t. I. p. 39. - Desod. t. I. p. 53.

L' esilio del duca d'Orleans era divenuto l' incentivo d'una generale fermentazione. Luigi fatigato dalle replicate dimande delle corti sovrane rispose : « che nou gindicava giusto di prestarsi alle istanze che venivangli fatte, e che trovava indiscrete l'espressioni delle ultime rimostranze ». Id. t. I.p. 54. - Histoire de la

conjuration de Louis-Philippe-Joseph d'Orleans. t. I. p. 98.

17.

Il parlamento fatto vieppiù ardito dallo strepitoso applauso che eccitava la guerra fatta alla corte, anziche quietarsi espose delle replicate energiche rapresentanze. id. I. I. p. 105.

21. Luigi cedè : resesi alle sollecitazioni della duchessa d'Orleans Luisa Maria Adelaide di Borbone, che godeva alla corte di quel lusinghevole impero, che dona la virtà, ed a' prieghi di Lambert controlor

dalore, perchè terminò di annullare il credito pubblico. Basta fin qui de ministri, che hanno preceduta la più spaventevote delle rivoluzioni, Nessuno di colest? uomini conosceva la monarchia francese, e sarebbe bastato uno di essi per rovesciarla dai fondamenti. Vedi di-sgrazia! — Desportes - Boscheron. — Bouchot. — Foisset il maggiore. — Michaud il giovane. - Weiss. - Considerations politiques sur les affaires de France et d'Italie dopuis 1774 jusqu'en 1824 par. M. De J. \*\*\* Memorie del conle di Maurepas t. III. p. 11 atta 155 - Mallet-Dupan: Considerazioni sulla rivoluzione di Francia, e sue cause. p. 3. alla 73. - Boissy-ed'Anglas: Saggio sopra la vita, le opinioni, e gli scrilli di Malesherbas t. I. e II.

1783. generale delle finanze, che a tutte le virti morali univa nelle sue operazioni una profonda instruzione, ed un metodo ammirabile. La lettera di sigillo fu tolta, ed il duca ebbe la libertà di ricomparire a Parigi, ed a Versailles. Desad. L. P. 54.

Il ministero in virtà degli obblighi di rendere un conto annuale di finanze, annunzia la pubblicazione dello stato delle esazioni e delle spese del corrente auno. Il risintato di già conosceasi dal pubblico. Il divario della rendita ordinaria con le spese totali era di cento sessanta milioni. Questo dovea essere non solamente estinto, ma superare di sette milioni il prodotto presunto dagl' impronti successivi, e per la porzione realizzata delle promesse riforme. De Weber 1.1, p. 198.

13 Il parlamento risolve d'inviare al re alcune rimoaprile. stranze sulla sessione reale del di 19 novembre 1787, affin di ripetere ch'esso non avea avuta alcuna parte alla registrazione degl'impronti ordinati in quella sessione, e ch'erano illegali i.a. l. l. p. 20.

Le istanze suddette furono di preludio alla ses-488io sione, ed al decreto del dì 3. En allora che la guerra fra la corte ed il parlamento prese di giorno in giorno più fuoco : la magistratura di Parigi fu sostenuta da tutta la magistratura di Francia, ed incoraggiata dalla pubblica opinione. Proclamò i diritti della nazione , dichiarossi incompetente in materia d'imposizioni, e divenuta liberale per interesse, generosa dall'oppressione , protestò contro le detenzioni arbitrarie e dimandò, che gli stati generali fossero regolarmente convocati. De movimenti agitavano la Francia: un apparato di forza armata annunziava un qualche terribile ayvenimento; e sapeasi, che molti editti doveausi simultaneamente presentare a tutti i parlamenti del regno, affin di evitare la loro coali-210ne. Mignet. t. I. p. 24-35. - Desod. t. I. p. 55.

26 EFF

Luigi stanco di lottare col parlamento forma il progetto di abolirlo, e di sostituire ad esso una corte plenaria, simile a quella ch' ebbe luogo sotto Carlomagno, e con de'consigli sovrani predestinti col nome di grandi baliaggi. Le mutazioni fatte da esso principe, non solo non fruttificarono quel giovamento ch'ei s' era proposto, ma originarono ancora orribili disgrazie. Brienne ch' avea tutta la confidenza di Lnigi e di Maria Antonietta di concerto con Lamoiguon concertò di rapire col più ardito colpo di mano al parlamento la popolarità ; colpo per esso il più sensibile. L'editto che dovca produrre l'inopinato cangiamento, con ogni precauzione, e nella più graude segretezza fu allidato alla reale tipografia. D'Espremenil consigliere del parlamento n'ebbe contezza, ed a forza di danaro se ne procacciò una copia. Tutto fu scoperto: il parlamento fu instrutto del segreto, l'inamovibilità decretò de'suoi membri, e l'incompetenza di chiunque usurpasse le sue funzioni. Ana. t. XIII. p. 234. - Mig. t. I. p. 75.

p.234.— M.g. t. 1, p.75.

D'Esprementi le Goislard di Montsabert consiglie
latira arrestati di notte nella gran camera dell'assemblea ,
ove cransi rifuggiati. Il parlamento era in permanen
za notte e giorno. L'ordine regio portava d'impadronirsi d'Esprementi in seno al parlamento stesso.

Da Agoust marchese ne fu incaricato, ed impossesatosi de consiglieri condusse il primo nell' isola di santa

Margherita, il secondo nella città di Lione. Questa
procedura fe'in Parigi la più grande sensazione , si
per la forza impiegata , che pel luogo in cui fu eseguita. I progetti della corte plenaria e de baliaggi
perirono: il primo incontrò il pubblico disprezzo ,
il secondo una invincibile opposizione. Mon. inte. p.35.

— Bemilia.

Tornata reale eseguita a Versailles. Gli editti che volevansi tenere celati vengono registrati con 288. autorità da una spezie di corte plenaria composta di principi del sangue, di duchi, di pari, e di grandi offiziali della corona. Nella seduta pubblicaronsi sei differenti leggi. Creavansi in esse delle grandi podesterie, e riducevasi il parlamento ad una camera grande, e ad una camera di appello. Venne instinita una corte plenaria, che la domane tenne subito la prima sua sessione. Le proteste però succedevano le une alle altre, la giustizia non era amministrata, i parlamenti delle provincie initavano quello della capitale, la nobiltà secondava le mosse, i gentiluomini bretoni accusavano i miustri, scoppiavano ammutinamenti, congiure in parecchie parti, e l'irritazione era estrema ed universale, Desodoudu.Lip 56.—Mon. 18. p. 02. — Anquetti, la p. 241.

Il parlamento protesta contro le operazioni di Versailles, e produce unove rimostranze, che non preudonsi in considerazione. L'universale opinione dichiarasi in suo favore, e contro Brieune. Chant. Hist. de

Prance t. II. p. 489. - Mon. id. p. 442.

15. In tale stato l'arcivescovo di Tolosa fecesi conferire il titolo di primo ministro, quasi per supplire mediante un nome imponente, alla pochezza delle sue facoltà intellettuali. In pari tempo vennegli conferito l'arcivescovado di Sens, vacante per la morte del cardinale Paolo d'Albert di Luynes. Picot. —Espagnac.

6 Il re dà a conoscere al suo privato consiglio Iuglio. il voto per gli stati. Hist de la conjurat ce t I. p. 106.

45. Bricume fe' emanare dallo stesso consiglio un decreto, in cui s' indicavano gli stati pel sussegueute mese di maggio, ed invitava le corporazioni, ed i particolari a produrre de' sistemi sulla loro formazione. Tale imprudente invito altro non fece che suscitare de' numerosi scritti, de' progetti, e delle deliberazioni. Il governo dovea comprendere più l'importanza degli stati, e conoscere che il so-

/ EFFEMBRIDI

38

1783. lo ritorno di essi annunziava una grande rivoluzione, Picot.

g L'arcivescovo di Sens dopo avere per tre mesi agosto. lottato contro la pubblica opinione, con un nuovo decreto del consiglio sospende la corte plenaria, serba le grandi podesterie, ed anunnaia in ultimo gli stati pel di primo maggio del 1789. Biografa universate LXXXIII. p. 455.

Il reale tesoro trovandosi esausto, cioè con soli quattrocentomila franchi sospende i pagamenti. Lacretelle Jeune: Hintoire de la France pendent le XVIII. siecle 1. I. p. 153.

Brienne immaginò d'acquistare in biglietti una parmederimo te de'pagamenti in corso, e fino all'ultimo di del susseguente anno, in cui doveano ragunarsi gli stati. L'ordine del consiglio, che annunciava questa finanziera misura fu pubblicato lo stesso dì. Brienne consultò Rivarol, il quale consigliò il ministro d'intitolare il decreto: Ordine del consiglio di stato concernente i pagamenti. Piacque a Brienne questa enigmatica spiegazione : Rivarol ebbe impiego presso lui , e la sicurezza d' un' annua pensione. Un allarme universale si manifestò: Brienne spaventato implorò la protezione di Maria Antonietta; e si presentò come una vittima del suo zelo a sostenere la reale autorità, ed a dimandare i soccorsi del ginevrino Necker. Il conte d'Artois, Mercy rappresentante austriaco secondarono i voti di Brienne, De Rivarol. Extrait du Journal national. - De Weber: lo. cit. t. I. p. 250-251.

s. Il primo ministro non potè più a lungo difendersi contro le doglianze che prorompevano da ogni parte. Ben tosto restò schiacciato sotto l'enorme peso della pubblica opinione. Pensò dimettersi, e di trovare la sua sicurezza nel fondo dell'Italia. Abbandonò il suo buon sovrano alla discrezione degli avvenimenti; anzi nell'ultimo colloquio fecegli osservare, che il richiamo di Necker era la sola misura, che potesse ritardare la sua caduta. Brienne allievo della

1788. scuola filosofica avea compromesso l'autorità del reforzandolo a secondare i suoi passi. Il governo palesò l'incapacità e la debolezza di lui, e die a conscere non andare scompagnata giammai l'una dall'altra. Istor. della rivolazion. es. l. 1., e 65. — Desod. 1.1. p. 56. — Picot. — Anquetti., XIII. p. 243.

Doveasi infallantemente credere, che un nomo il quale aspirava da si lungo tempo al ministero, avesse almen lavorato per prepararvisi, e che vi entrasse con progetti , con viste , e con espedienti già pronti. L'arcivescovo viceversa fe' ben presto scorgere la sua leggierezza, la sua incapacità, il sno umiliante imbarazzo. Una grave malattia sopraggiuuse a crescere la difficoltà della sua posizione. Ei affine di guarire ricorse a de'rimedii energici ed attivi, e molti pretesero, che la sua mente fosse rimasta affievolita ed offesa. È certo ch' ei non mostrò durante il suo ministerio , i talenti ch'erasi creduto di scorgere in lui. Indeciso e pusillanime fluttuava senza proposito, avanzava senza prudenza, retrocedeva senza onore, metteva in compromesso con ardite operazioni la reale autorità, suscitando in tal foggia il malcontento negli animi.

Alle discussioni delle adunanze de notabili successero quelle del parlamento. Conoscendo, che l'e-silio di esso non era che un rimedio momentaneo, e che sospendeva l'opposizione senza distruggerla, Brienne avanzò il progetto di ristringere questo corpo alle funzioni giudiziarie, e per eseguire questo progetto associo il guardasiglili Lamoignon. Le operazioni combinate de due ministri più non furono che la serie d'insulti imprudenti, e malaccorri : esse provocarono, dalla parte del parlamento, delle resistenze funeste di cui il resultano fu quello di trare organi cosa nell'abisso. Il prestito non riuscito di 400 millioni: il redicolo blocco per impadronirsi di Esprementi e de Montsabert: gli editti degrandi baliag-

1788. gi e dell a corte plenaria, ne'quali Lamoignon impiegò la penna dell'abate Manry, sono i tratti più notabili di quell'epoca deplorabile. Lamoignon avea dell'ardire, ed univa all' energica costanza di Maupean più considerazione, ed una maggiore probità. Ma s'ingannò sulla forza del potere, e su quanto era possibile a sno tempo. Maupeau avea rimpiazzato il parlamento variandone i membri : Lamoignon volle disorganizzarlo. Il primo di questi mezzi, se fosse riuscito non avrebbe prodotto che un temporaneo riposo; il secondo dovea produrne uno definitivo, perchè distruggeva quel potere, che l'altro limitavasi di farlo passare da una in altre mani. Ma la riforma di Manpeau non durò, e quella di Lamoignon non potè portarsi ad effetto non ostante, che l'esecuzione di quest' ultima fosse bene condotta. In un giorno tutta la magistratura francese fu esiliata, affincliè la nuova organizzazione giudiziaria potesse aver luogo. Lamoignon spogliò il parlamento di Parigi de'suoi attributi politici, per rinvestirne una corte plenaria ministerialmente composta, e ridusse la sua competenza gindiziaria in favore de baliaggi dei quali estese la ginrisdizione. L'opinione però ne rimase irritata, i magistrati ed i legisti protestarono, le provincie sollevaronsi, e la corte plenaria non potè nè formarsi, nè agire. La rivolta scoppiò nel Delfinato, nella Brettagna, nella Provenza, nel Bearn, in Fiandra, in Linguadoca; il ministero invece di regolare l'opposizione de parlamenti, trovò un'opposizione più animata e più faziosa. La nobiltà, il terzo stato, gli stati provinciali, e fino il clero vi presero parte.

Bricune stretto dal bisogno di danaro avea convocata un'assemblea straordinaria del clero , la quale fe'tosto un indirizzo al re per domandargli l'abolizione della sua corte plenaria , e la sollectia couvocazione degli stati. Essi soli poteano ormai ripa-

1788. rare il disordine delle finanze, garantire il debito pubblico, e porre un fine a questi conflitti di sovranità. L'arcivescovo di Sens con la sua contestazione col parlamento avea aggiornata la discussione finanziera creandone una d'autorità. Tostochè questa cessò ricomparve l'altra, che determinò la sua ritirata. Non ottenendo nè imposizioni, nè imprestiti: nou potendo far uso della corte plenaria: non volendo richiamare i parlamenti . Brienne tento un'ultima risorsa, e promise gli stati generali; ma qui giunse il suo termine. Esso era stato chiamato al ministero delle finanze per rimediare a' disordini , che egli aumentò per trovare del danaro, che non potè ottenere. Senza dunque riuscire irritò la nazione, sollevò i corpi dello stato . compromise l'autorità del governo, e rese inevitabile il peggior mezzo possibile, secondo la corte, il quale era quello di trovare del danaro, e di convocare gli stati; quindi dovette soccombere. La mala riuscita di tutti i prefati tentativi produsse la disunione tra i due ministri Brienne e Lamoignon. Il primo rinunziò in agosto, il secondo fe'attendere la sua rinunzia fino al mese di ottobre. Oppresso da' rimorsi ritirossi a Baville, ove morì il di 16 maggio del susseguente anno, d'un accidente di caccia, di cui non si conobbe mai la vera causa.

La circostanza della caduta di Brienne produsse la sospensione del pagamento delle rendite dello stato, la qual cosa cra un principio di fallimento. Brienne ministro è stato più degli altri screditato, perchè è stato l'ultimo. Erede degli sbagli, e de disordini del passato dovette lottare con mezzi troppo deboli contro le difficoltà della sua posizione: si servi dell'intrigo e della oppressione, esiliò il parlamento, lo sospese, lo disorganizzò; ma tutto gli fin di ostacolo, niente di soccorso. Dopo essersi lungamente dibattuto cadde di stanchezza e di debolez1788. za, non ardisco dire d'imperizia, poichè fosse egli stato più forte e più abile di Richelieu, Mazzarino o Sully sarebbe cadato nel modo stesso. Peri per gli sbagli di Calonne, e Calonne per avere profittato nelle sue dilapidazioni della confidenza inspirata da Necker. L'uno co' risparmi avea distrutto il credito, l'altro volendolo ristabilire con le profusioni e con la forza, distrusse l'autorità. Era già tempo che il popolo francese avea adottata la massima, che non potea stabilirsi , molto meno eseguirsi alcuna imposizione . che non fosse registrata da'rispettivi parlamenti. Era questa una spezie di scudo, con cui garantivasi la libertà e la fortuna del pubblico, nè potea Brienne lottare nel tempo stesso, e contro la massa de parlamenti, e contro la pecuniaria deficenza. Fu questo il principale motivo di sua caduta, e le mani stesse che lo precipitarono, innalzarono Necker. Brienne erane stato geloso , perchè credevalo suo rivale nella gloria, e ne temea l'ascendente, che avea in sull'animo del re. A quest' oggetto costantemente favorì i suoi nemici. Quando vide il disordine giunto all'eccesso, ricorse ad esso e in un tentò associarlo al ministero. Necker ricusò: disse, che nou sarebbe ritornato alla corte, finchè eravi l'arcivescovo. Allora fu risoluto il suo ritiro , il quale costò ottocentomila lire di annua pensione, è la richiesta del cappello rosso. Cio abbiamo estratto da Picot , Mignet, Chantreau, De Weber, Suard, e dalla storia della rivoluzione dall'epoca dell'assemblea de'notabili sino alla caduta di Necker.

Necker torna în iscena, ed è introdotto negli appartamenti di Maria Antonietta. Ivi di nuovo protestò la sua divozione, ed il suo particolare attaccamento a'capi regii di Francia. Luigi tornò a sperare, e come a vedere un orizzonte più chiare il ginevrino sortendo fu accolto da'trasporti di giubilo, e dalle acclamazioni di pubblica allegrezza. Le galerie del castello, le vie di Versailles, ed indi quel-

1788, le della tremebonda Parigi rimbombarono dalle gri-da di: Viva il re! viva Necker! Ma ei anzichè impiegare i suoi talenti a rassodare la garanzia del debito pubblico, stimò bene di abbandonare l'impiego di controlore generale, e per intiero dedicarsi al piano di una nuova costituzione. Jase. della rivoluzion. cc. 1. 1. p. 78. — Do Wester. 1. 1. p. 252.

27.

29.

I parigini alla nuova della dimissione di Brienne abbandonaronsi alle più vive dimostrazioni di gioja.
Carlo giojelliere era alla guida del popolo. Esso incendiò sul Ponte-Nuovo, ed a pie della statua di Enrieo IV l'immagine del uninistro decorato degli attributi del suo episcopato: indi obbligarono, ed a forza
costriusero tutti i passeggieri ad inchinare la statua.
In que' di occupava il luogo del giardino, ch'è dicontro alla piazza del Dellino 1. Mon. id. p. 4. — Gault de
Saint-Gamain. III. p. 4. 40.

Sul Ponte-Nuóvo erasi la gioventà senza eccesso data all'allegrezza, ma il basso popolo non imitò questa moderazione, e furioso si porto alla casa del fratello dell'arcivescovo, con intenzione di appiccarvi il fonco. La scena divenne tragica: la forza armata non riusci a dissipare i male intenzionati, che dopo averne uccisi un gran numero. Questa prima mossa ne

<sup>(1)</sup> All'approsimant della notte degli uomini maloin armessi ponevano inansai la atatus questre di Enrico IV. Essi fermivano i passeggieri, e gli obbligavono a salutare la statua del famigerato monate. Una late ceremonia era un onta che facevasi al buon Luigi. Oriento una sera passando pel Ponte-Nisovo fa degli ipocini ammiramente alla statua bara per la compania del consistenti del proplarità che fecci solennemente. Alcuni dubitarono che non fonese statu il solo caso, chi wesse condotto in simile contingenza il duca innanzi la statua del-capo della sua famiglia. Non era per verinte con la consistenti sono caso chi sense condotto in simile contingenza il duca innanzi la statua del-capo della sua famiglia. Non era per verinte ceribile che un principe che avera antecedentemente dichiarato, chi ei non inferirebbe nell'opinione pubblica, lutto ad un tratto averabo, che fone si duca volontario natore di questia scera, che ne concertasse le mosse, e ne pagasse gli attori. —Vic de Louis-Philippe-Joseph O'Cleans surpome degalità i. L. p. 477.

1788. produsse un'altra. La piazza Delfino ne fu il teatro. La guardia della città fu sorpresa e vinta, de'plutoni di fanteria e di cavalleria furono disarmati, incendiaronsi alcune galitte, e si penetrò in quella del Ponte-Nuovo. Da per tutto gl'incendiari faceano risuonare l'aria di grida: Viva Enrico IV! viva le guardie francesi! viva le guardie svizzere! ma queste medesime guardie essendo venute in soccorso delle soldatesche di Parigi, la cosa caugiò di aspetto. Lo scopo era d'incendiare la casa di Dubois comandante delle soldatesche, che fu detto aver tirato sul popolo, e di fracassare le prigioni, che rinchindevano alcuni male intenzionati. La moltitudine si divise in quattro grosse bande, la prima, ma più debole, ripiegò verso le prigioni, e le altre chiassando portarousi da Dubois , Brienne , Lamoignon , ad oggetto di incendiare le loro case. In questo secondo fatto fu maggiore la strage, cioè di circa 200 persone. Il marchese di Nesle rinvennesi fra' feriti. Ei fu convinto dal maresciallo duca di Biron colonnello delle guardie francesi, e dal Inogotenente di polizia d'aver promossa la sollevazione. I principali antori punironsi con la pena capitale, ma il governo manifestò una qualche condiscendenza per questa parte di popolo, che nell'impunità de'suoi delitti vedea un incoraggimento a commetterne de' nuovi, e diedegli ben di troppo a conoscere la trista esperienza. Anq. t. XIII. p. 243. - Nion, p. 4. - Histoire de la conjuration d'Orleans t. I. p. 478-180.

25 L'editto per la convocazione degli stati generarettendre. li è portato al parlamento. Il registro portava per espressa clausola, ch'essi ragunerebbersi a seconda del sistema osservato nel 1614. il. p. 245-246.

Negli stati generali dell'anno 1614, e negli anteriori riconoscevansi tre ordini, cioè il clero, la nobilità, ed il terzo stato. I deputati per ciascun ordine erano eletti dai baliaggi in numero eguale: 1788. ciascun ordine avea la sua camera particolare, ov ei deliberava con voto individuale, per aggiungere alla plurarità de suffragi il voto dell'ordine. L'assemblea riunita non formava che tre voti, in modo però, che due ordini del medesimo voto imponevano al terzo. Derivava da ciò, che quando agivasi per impossioni o per leggi, che poteano arrecar nocumento a'diritti del clero e della nobilità, il voto del terzo stato riducevasi a nulla. Ana. L. XIII., 245-246.

Quistione insorta sulla formazione degli stati, ttobre e se doveasi o no seguire l'antico uso. Hue: Ultimi anni

del regno e della vita di Luigi XVI p. 32.

29.

Necker che ha per iscopo di stabilire una sovvenzione territoriale, e che tutte le classi dello stato fosservi indistintamente soggette, propone al re
di dare al terzo stato una doppia rappresentanza, e
di ammettere nelle deliberazioni il voto individuale. Luigi non vi aderi, e convocò una seconda assemblea di notabili pel di 3 novembre. In essa fu
proposto il seguente interessante problema: Se il
terzo stato dovesse avere il solo terzo delle voci
nell' assemblea nazionale, o se dovea averne la
metà. Ecco la gran quistione, che agitò per lungo
tempo lo spirito della nazione. Isto-deli-rivoluce. L. p. 83.
Edimad — Burkă Redkion sur la rivolution de France, et uru el
procédes de certaiase società la londere sfatila e cet vienemene.

Necker adoperavasi : mercè le sue cure era stato ristabilito il parlamento, la corte plenaria abolita, i baliaggi distrutti, le provincie contentate, e le necessarie cose disposte per l'elezione de deputati, e per l'assemblea degli stati. Brienne avea incontrato la resistenza di tutti i corpi dello stato perchè avea voluto opprimerli. Necker provò la resistenza di questi medesimi corpi, perchè voleano il potere per loro, e l'oppressione del popolo. Migneti epcit. 1, p.38.

1788. I notabili tengono la prima loro sessione. Luigi vi pronunzia un commovente discorso, e dà loro ovembre a conoscere, che nel prossimo anno ha fissata l'assemblea degli stati. Sul sistema di convocazione l'assemblea decise di operare a tenore del 1614, e si oppose per la doppia rappresentanza. Il ministero di dispotico era divenuto nazionale. La nobiltà si oppose alla doppia rappresentanza del terzo stato. Alcune memorie in reclamazione furono presentate al re, e fra queste, quella del conte d'Artois, de' duchi di Borbone e d'Enghien, e dei principi di Conde e di Conti. Gault de Saint-Germain t.III. p. 110. - Mon id. p. 1.

Luigi annunzia ufficialmente gli stati. Histor. de la

Conjurat. t. I. p. 107.

Di miovo li promette, e ne fissa il termine. Buzot : Memoires sur la revolution française. t. I. p. 107.

Supplica del parlamento al re, in cui pregasi dicembre. di non frapporre ritardo alcuno alla convocazione sospirata e promessa. Si sperava bene, il popolo esultava. Prevalse da bel principio la parte popolare, siccome quella, in favore della quale operavano i tempi. Dispiacea sentire, che avesse il parlamento sostenuta una lotta di autotità, e non di pubblico bene: e che la nobiltà si fosse riunita al terzo stato più per agire contro il governo, che in favore del popolo. Ciascuno di questi corpi avea dimandati gli stati : il parlamento nella speranza di dominarli come nel 1614; e la nobiltà di riprendere la sua perduta influenza. In tal modo scomposte le cose, l'opinione passata da' nobili a' popolani, dai ricchi ai poveri, dai prelati ai curati, vedeasi, che ove nascesse un primo incitamento, un gran sovvertimento sarebbe accaduto. La natura del re dolce e buona non era tale di potere allontanare o dirizzare con norma certa, ed a posta sua gli accidenti che si temevano. Carlo Botta: Storia d'Italia dal 1789 al 1814, 1. I. p. 60. - Mignet: t. I. p. 28. - Istor. della rivoluz. t. I. p. 13.

DI NAPOLEONE BONAPARTE 47

788. L'assemblea de notabili dopo due mesi d'instille 12. travaglio è congedata. Era divisa in cinque camere, e quella in cui presiedeva il fratello del re, cioè il conte di Provenza Luigi Francesco Saverio, si dichiarò sola per la doppia rappresentanza. Questa osservasione è d'Auqueil.

La doppia rappresentanza era reclamata da'lumi del tempo, dalla necessità delle riforme, e dall'importanza che il terzo stato avea acquistata. Essa era stata ammessa di già nelle assemblee provinciali. Brienne prima di abbandonare il ministero avendo invitati gli autori a scrivere nel modo il più conveniente di comporre gli stati generali, e di tenere le loro assemblee, videsi comparire nel numero delle opere favorevoli al popolo, il celebre lavoro di Sieves sul terzo stato, e quella d'Entraigues sugli stati generali. L'idea della doppia rappresentanza commosse tutti i cittadini, gli spiriti sollevaronsi , alcuni torbidi si manifestarono , e nelle provincie continuarono fino al termine della seconda assemblea de' notabili. Necker non avendo potuto fare addottare il raddoppio del terzo stato dai notabili, fecelo adottare dal consiglio. Questa distribuzione di voci cagionò la rovina della Francia, mentre il terzo stato divenuto in tal forma più forte degli altri due, fecesi padrone di tutte le deliberazioni. Non era cosa sì difficile prevedersi, per supporre che tal riflessione fosse sfuggita a Necker, che la propose e la fece adottare dal consiglio e dal re. E quando ? Quando crasi già formata una nuova potenza, quella dell'opinione, che senza esser conosciuta era meno influente, e le cui decisioni cominciavano già a divenire sovrane. Mon. p. 190. - Mignet. t. I. p.29.

La corte avea colmato di grazie Brienne; gli avea donate delle abbazie; ed il buon re chiese per lui il cappello da cardinale. Pio VI ebbe a sdegno rivestirlo della porpora romana, poiche della sua cou-

45.

- 1788. dotta non avea avuto argomento di lodarlo, ne tampoco di premiarlo, Luigi XVI conforme alla boutà del
  suo carattere insistè per un sentimento di generosità,
  e l'arcivescovo di Sens ottenne il cappello. Essendosi
  messo in cammino per l'Italia, glicue ginuse la unova a Nizza. Ne'suoi viaggi si astenne sempre dall'andare a Roma. Galicrie bistoriche des contemporains, ou nouvelle
  biographie de touts les homes mortos outvans de touts les part, qui se
  sont fait remareque à la fin du 18me siècle, et an commencement
  de coloriet etc. Pieco.
  - Necker fa un rapporto al consiglio sugli stati 27. generali : determina il tempo : il luogo della convocazione ; ed il numero de'deputati. Il rapporto è seguito da un editto, che gli stati si terranno a Versailles : che unirannosi alla fine di aprile 1789: che la convocazione farebbesi per baliaggi 1: che mille sarebbero i deputati ; e che il numero de'rapprescutanti del terzo stato sarebbe simile a quello degli altri due ordini , ch' è quanto dire doppio. Ognuno di leggieri ravviserà essere il provvedimento inutile se doveasi deliberare per ordine, mortale se doveasi deliberare per testa. Il rapporto fu stampato, e l'antore di esso dagli applansi de'parigini e da' cittadini delle provincie fu portato a'celi, e con esso lui altri personaggi consentanci al tempo. De Bonald. - Anquetil. 1. XIII. p. 250.
    - (1) Oltre i parlamenti riportati per nota ci erano nel regno alri inferiori tribumali. Alcuni di ciasi chiamvassii conzigli prozincioli
      risultanti di un huon numero di giudici, che sentenziavano senzonpello a in civite che in criminale. Altri erano detti conzigli svorano
      ce cotesti in alcune provincie in grado di appello rivedecano il giudicato d'altri giudici. Tal era il suvrano conziglio di Columa per l'Alfazia, quello di Perpignano pel hossiglione, e, cuello di Columa per l'Alfazia, quello di Perpignano pel hossiglione, e, che giudicavano di in
      Lorena. Altri chiamavani conzigli suprem, che giudicavano di in
      Lorena Cato di chiamavani conzigli suprem, che giudicavano di in
      Lorena Cato di chiamavani conzigli suprem, che giudicavano di in
      Lorena Cato di chiamavani consigli suprem, che giudicavano di in
      Lorena Cato di consistenzi di consistenzi il parlamento di
      Larigi. Altri coni detti Sencelanusici dal loro capo, che chiamavani
      Sencezullo: a deso riferivani el altre inferiori condizioni, che chiamavani shitaggi, al quale indiritavanori le lettere, commetsioni
      el ordini del re, che piacca di far pubblicare o ceggiare, ma le pro-

1789 La speranza d'un più felice avvenire, e qu'ella d'un miglior ordine di cose si manifesta ovunque. Del sernago pari ovunque riguardasi la doppia rappresentanza, come un beneficio del trono. Il savio però ch' avea mediata la storia, ed avea calcolate le popolari mosse, dispiacevagli simile nazionale effervescenza, id.

12

Napoleonie Bonaparte è nominato ufficiale della guardia nazionale di Ajaccio. El seconda il generale Pasquale de Paoli, e sotto di lui perfezionasi negli studi militari. Presis chronologique et historique de la vie de Mapole de la presenta del comparte et lp. vi. — Occures de Napol. et la p. 4.

4. Lettera a' magistrati per la convocazione degli stati generali a Versailles e regio editto, che prescrive come debba cseguirsi la ragunanza. La lettera in cui erasi firmato Lorenzo di Villedevil era datata il di 27 aprile. Lore della rivolucione, et. L. p. 91.

Regolamento in cinquanta articoli fatto dal re
medesimo rel suo consiglio di stato tenuto a Versailles per l'esedi. cuzione delle lettere di convocazione, id. p. 96.

9 Calonne indirizza una lettera a Luigi. Essa un fibbrojn nicamente contenera riflessioni politiche. Combatteva tutte le operazioni del suo successore Necker, e tentava di mostrare al re le funeste conseguenze del suo reguo. Bushron Despota.

45 Lettere indirizzate a' coaduttori, mugnai, paoprile. nattieri, mercatanti di bestiame, con le quali or-

elamazioni ed util di giuvitirà faccanis sotto il nome del Senescallo. A questo tribunale appellavanti dalle senetnee delle curie biaronali, ch' erano sotto la sua giurisdizione: era esiandio giudice privativo di tutte le cause in mastrici civili e possessorie dei giudici. Altri vi erano detti prizeidudit, che non giudiciavano che le cause civili, e di una determinata somma sed altri finalemente erano ibatinggi, e di giudice chianuvasi lingdi. Il metodo sovrindicato di soegliere i deputati per batiggi era auticinismo. La navisone francese essendo divenuta numerosa di troppo per puter continuare a ragunarsi nel campo di Marte, e poi in grandi parlamenti, fue costetta dividenta per distretti, che già erano couociuti sotto il nome di Boltaggi e di Senechauste, alfin di dare anno e civi il foro voto sugli oggetti, che doveano agiarni megli sitti del regno, per tare la scelta del deputati dei tre ordini, più ce doveano raginere, anno controle con controle controle con con controle con controle controle con controle con controle contro

1789. dinasi di sospendere ogni approvigionamento per Parigi del di 20 aprile fino al di 15 maggio. Le lettere, erano segnate, Necker. Chi riceveale istupiva, ne sapea che pensare. Ricorsero al ministro, e negò ad essi di averle scritte. Bonadi: Oscreziona sur l'ouvrage de Mad. de Stael syat pours litre: Considerationa sur sinciperativa venemena de la révolution française.

27 a 28. Una moltitudine di gente, cioè circa seimila masnadieri e della più bassa classe del popolo muovonsi dal subborgo di s. Marcello, ed in tutta furia si recano all'abitazione del rispettabile cittadino di Réveillon manifatturiere di carte da parato nel subborgo di s. Antonio, Réveillon era di esperimentata probità. Il danaro sparso con profusione aumenta l'audacia de' sollevati. La moltitudine raccolta, e guidata dall'abate Leroi lo depreda, e gli appicca il fuoco all'opificio. Il momento fu terribile. La notte pose fine a questa deplorabile sciagura. Taluni ne' costituti per discolparsi del commesso delitto, accusarono il fabbricatore d'esser duro co'manufatturieri, e di essersi rallegrato del caro prezzo del pane, perchè gli obbligava a travagliare. Taluni torturati, da eccessivi dolori esclamarono: Mio Dio! e dobbiamo sì orribilmente sofferire per dodici miserabili franchi? In fatti due soli scudi da sei lire trovaronsi nelle tasche de' detenuti. La corte vide nel duca d'Orleans l'autore di questa sollevazione. Il re fe'indennizzare di Réveillon. Ciò che la cosa ha di singolare si è , che questa scena di delirio precedè pochi giorni l'apertura degli stati generali, e l'antore della congiura di Massimiliano Robespierre assicuraci, che dovea accadere lo stesso di, essendo stata per la pochezza de' deputati differita l'apertura suddetta pel di 4 maggio 1. Tabl. de l'Ilisi. de Fr. t. II. p. 355

<sup>(4)</sup> Nell'infortunio di Reveillon doveva esservi compreso d'Hen-

1789. Lequene indossando una livrea simile a quella della scaderia del re, si presenta alla cassa di sconmessio to con un buono di 50 mila scudi. Esso buono era 
firmato da Necker e dal suo segretario, n'è fecesi 
alcuna difficoltà sul pagamento, Allor quando presentarono il buono al ministro negò la firma, e disse simulata quella del segretario. Fuori di alcune 
circolari non fu presa ulteriore misura, è Necker che 
doveva avere un si grande interesse a discoprire gli 
autori della trama, restò in una inazione fortemente 
straordinaria. Vie de Loui-Philippe-Joseph d' Orlean L. L., 284-

285.

I deputati de'tre ordini sono presentati al re. Essi rendonsi collegialmente alla chiesa di s. Luigi a Versailles. Una ceremonia religiosa precedè il giorno innanzi la loro convocazione. Luigi, la sua famiglia, i suoi ministri, i deputati de' tre ordini dalla chiesa intitolata alla Vergine portaronsi processionalmente a quella di s. Luigi per ascoltarvi la messa. Il vescovo di Nancy dopo il vangelo vi sermonò , e chiuse il suo ragionamento con le seguenti parole : » Nell'assemblea degli stati generali voi siete o re, come l'Essere supremo è in cielo. Circondato dagli uomini i più scelti de' vostri sudditi, voi siete ancora più perfettamente la sua immagine. Dio per meglio godere della sua gloria creò gli angioli , e ne circondò il suo trono ». Il ritorno di questa solennità nazionale di cui la Francia era stata da tanto tempo privata, non videsi senza una generale commozione, ed ebbe tutto l'aspetto d'una pubblica festa. Una moltitudine immensa era venuta da ogni parte a Versailles , il tempo era superbo , la pompa delle decorazioni era per così dire prodi-

riot, che avea ricustto la sua opera nelle sediziose vedute di Orleans, Non bisogna confonderlo con Henriot, che flevera a Saint-Firmiu il angue de preti, che fu comandante della guardia nazionale, e che fu guilliottinato con Robespierre.

1789. gata, i canti musicali, l'aria di bontà e di contentezza del re , le grazie cd il nobile portamento della regina, ed oltre a ciò le pubbliche speranze csaltavano tutti gli spiriti; ma si rimarcò con dispiacere l'etichetta, il vestiario, l'ordine de'ranghi degli stati del 1614. Il clero in abito lungo con un gran mantello , con la berretta , con una veste paonazza, ed in rocchetto occupava il primo posto: seguivalo la nobiltà in abito nero, con sottoveste e paramani di lametta d'oro, con cravatta di trine, e cappello con penne bianche piegato all' Enrico IV : il terzo stato stava modestamente l'ultimo . vestito di nero col mantello corto, la cravatta di mossolina , col cappello senza penne , e senza laccetti. In chiesa fra' tre ordini furono mantenute le mededesime distinzioni 1. Mignet, t. L. p. 33. - Istor. della rivoluzion. ec. t, I. p.273-282.

Apertura degli stati generali, I deputati furono chiamati, ed introdotti secondo l'ordine de'baliaggi, stabilito nel 1614. Le tribune disposte in antiteatro erano piene di spettatori. Il clero stava a destra, la nobiltà a sinistra, ed i comuni in faccia al trono in fondo della sala. Con vivissini applansi furono accolte le deputazioni del Delfinato, della Provenza, e di Crespì nel Valois, di cui facca parte il duca d'Orleans. Necker quando entrò fu l'oggetto del

<sup>(1)</sup> Nella processione che feccai il duca d'Orlean non miscal la tata de principi del sangue; ma bensi si confuse fra gentiltomini e comparve in rango co'nobili deputati del baliaggio di Viller-to etreta, ov'era andato in caitilo. La sua presenta eccità per la viade-gli immoderati trasporti di gioja. I cappelli volarono in aria, batteronai le mani, nei se caso dal gridare: Vira, vivial duca d'Orlean. El gondavasi, inchriavasi di tali upplassi, e meglio si comobbe l'indole modelle del terro intro. L'incunto non conoceva la popolare leg geretare, e la volubilità sua nel prodigergi questa testimoniame d'amende quel popolo medismo arrebbe convertino gli applassi in invettive quel di, che avrebbelo condotto al patibolo, – Vie de Louis-Philip-Polorph d'Orleans. L 1, 2 37.

1789. generale entusiasmo. Il pubblico favore si dichiarò per tutti que', ch'aveano contribuito alla convocazione degli stati. Quando i deputati ed i ministri ebbero preso il loro posto, e ciò ebbe luogo un quarto prima del mezzodì, comparve il re accompagnato dalla regina , da' principi e da un brillante corteggio. Al suo arrivo la sala echeggiò di grida e di applausi. Luigi XVI si assise sul trono. La regina era al suo fianco su d'una sedia inferiore a quella del marito, e fuori del baldacchino. Il colpo d'occhio della sala era superbo. Luigi tosto che si mise il cappello, i tre ordini miserselo nel tempo stesso. Le comuni contro l'uso degli antichi stati imitarono senza esitare un istante il clero e la nobiltà, Era passato quel tempo in cui il terzo stato dovea restare a testa scoperta, e parlare in ginocchioni. In tal guisa fu preparata la rivoluzione: la corte tentò iuvano prevenirla, come in seguito tentò invano di annichilirla; e può ben dirsi, che gli stati nou fecero che sanzionare una rivoluzione già fatta. Mignet t. I. p. 35. Il

Si attendevano nel più profondo silenzio le parole del re, e tutti cran curiosi di sapere quali craore 12. no le disposizioni vere prese dal governo a riguardo degli stati. Il re nella prima sessione promuzia un discorso, ch'è universalmente applandito. Per sempre memorabili saranno le segnenti parole: " Tutto ciò che può aspettarsi dal più tenero interesse per la pubblica felicità : tutto ciò che può chiedersi ad un sovrano, ch'è il primo amico de' suoi popoli, voi potete, anzi dovete sperarlo da' mici sentimenti. Possa, o signori, una felice concordia regnare in questa assemblea, e questa epoca divenire per sempre memorabile per la felicità e prosperità del reguo. È questo il desiderio del mio cuore, ed il più ardente de' miei voti , ed è pur questo il premio che attendo dalla rettitudine delle mie intenzioni, e del 1789. amor mio pe' miei popoli,,. Mon. int. p. 234. — Limon:

Vita of Luigi XVI p. 29.

Barentin guardasigilli parlò in seguito, e il sno discorso fu una vera amplificazione sugli stati generali, e su' beneficii del re. Ei fissando le attribuzioni degli stati generali fe' in pieno meriggio conoscere le intenzioni della corte. In qualche maniera limitolli all'esame delle imposizioni per approvarle, alla discussione di una legge sulla stampa per imporvi un freno, ed alla riforma della legislazione civile e criminale. Proscrisse ogni altro cambiamento ed esclamò. " Le domande giuste sono state accordate. Il re non ha fatto conto de' mormorii indiscreti, e si è degnato coprirli con la sua indulgenza: esso ha perdonato altresì l'espressione di quelle massime false ed esagerate, per favorire le quali vorrebbersi sostituire pericolose chimere a' principii inalterabili della monarchia. Voi con indignazione rigetterete queste perniciose innovazioni, che i nemici del pubblico bene vorrebbero confondere con que' cangiamenti felici e necessari, che devono produrre questa rigenerazione, ch'è il primo de' voti del re ... Chatreau; Hist. de France, t. II. p. 193.

de' voti del re,,. Chatrona: Hist de France, t. II. p. 493.

4 alte 7. Indi parlò Necker; ch'era il ministro prediletto, ch'avea fatto ottenere la doppia rappresentanza, e che speravasi da esso l'approvazione del voto per testa, allin di dare la causa vinta ai popolari, ma ei parlò da ministro di finanza, e da uomo prudente. Il sno discorso, che durò tre ore, fu un lungo prospetto di finanza, e quando venne alla quistione che occupava tutti gli spiriti, ( dopo però avere stancata l'assemblea ), ei la lasciò indecisa per non compromettersi nè con la corte, nè col popolo. Il potere politico er al a sua passione, ed il vortice degli alfari pubblici era l'elemento in cui gli piaceva munoversi, Mic. 1. h. 318.—40 ngi la 728.

1789.

Il discorso ricevette applauso soltanto da que' pochi, che per particolari fini erano divennti gli apostoli di Necker. Gli altri fecer le maraviglio, ed ognuno vi rinvenne il suo particolare oggetto di critica. Le dame parigine dissero con isdegno, esser di troppo lungo e stucchevole : la turba de' cortigiani ripetè, che non comprendevasi il suono di quelle parole : gli alunni di Sofia soggiunsero, che quanto avea detto era di pessimo stile : gli economisti accusarono l'autore, perchè era mancaute la mozione di progetti e sistemi, di piano e di talento ; e gli amici della libertà rimproverarongli di nulla aver parlato della costituzione. Alcuni con nazionale arroganza imputarongli a delitto d'avere indicato agli stati la condotta che doveano tenere. Molte repliche in istampa pubblicaronsi del suo lungo discorso, e molte lettere su ciò furono ad esso indiritte, fra le quali una con l'epigrafe : Ouousque tandem abutere patientia nostra ? Camille de Desmoulins: Histoire secrète de la Révolution. - Istor, della rivoluzion. ec. t. I. p. 39. nota 1 .- Giornale degli stati generali , compilato da Onorato Gabriele Riquetti conte di Mirabeau. Attorniato da pubblicisti esercitati, siccome il marchese di Cazaux, Duroveray, Clavière ed altri banditi ginevrini , si giovò de' loro lumi , s'appropriò la loro esperienza, e pubblicò un giornale deposito delle sue opinioni, ed organo della sua fama. Necker che vedeasi preso di mira in tale periodico libello, di cui si tiravano più di diecimila esemplari, ne fece impedire la circolazione con un decreto del consiglio di stato. Mirabeau deluse tale provvedimento dando il suo giornale agli associati col titolo di Lettere a' suoi committenti ; ed adottà la denominazione di Corriere di Provenza, allorchè il governo lascio un libero corso ai giornali, di cui la Francia non tardo ad essere inondata. Il Corriere di Provenza continuato fino al 1791 forma 8, vol. in ottavo.

Dopo la sessione il clero e la nobiltà ritirazonsi nelle loro camere particolari, ed il terzo stato restò nella camera comune per deliberare. Nel 1789, terzo stato il solo constituito in istati generali, si rimarcarono alcuni curati, e molti avvocati, che poco aveano letto la scienza della legislazione e Grozio. Ang id. p. 258.

Seconda sessione degli stati generali. Il clero e la nobiltà deliberarono e decretarono, che la verificazione de' poderi o mandati di procura si eseguisse nella camera particolare di ciascun ordine, il terzo stato pretese, che la verificazione suddetta si facesse da' commessari nominati da' tre ordini, ed in comune. Lungo tempo attese nella sala della convocazione il clero e la nobiltà, ma invano. Il terzo stato con questo modo di verificare volea condurre i due ordini a dare il voto per testa : ciò fu presentito, nè punto si accordò. Allora i deputati insisterono nella loro adottata misura, e ben conobbesi che tutto faceasi per disseminare la discordia , la quale dovea esasperare l'animo della nazione, e ridurla a quella ultima determinazione, che voleasi da' corfei della rivolta. Luigi ben prevedea nella prefata ostinazione la somma de' guai che sarebbersi affollati al suo trono, e che avrebberlo scosso fin dalle fondamenta. Ma ei vivea sofferendo il male, e 'sperando il bene, che mai giungea. De Rivarol: Extrait du gournal national.

Il terzo stato per evitare fino al semplice sospetto ; che volesse considerarsi come un ordine separato dagli altri, diedesi il titolo di comune, e niuno osò incorrere la sua indignazione chiamandolo con l'antico suo nome. Moniner sviluppò questa proposizione con chiarezza e profondità. Ist. della rivolusion. es. 11, p. 52.

La nobiltà ch'avea interessi diversi, ancor essa segui una dillerente traccia, e dopo verificati i mandati di procura dichiarossi constituita in istati generali. id.p. 53. — De Garat.

Il clero per conciliarsi la pubblica opinione fa

1789. il sacrificio de' suoi pecuniari privilegi , ma alcinit membri anunziarono, che non erano più convocati come contribuenti , ma come legislatori. Chant. Hist. ec. t. II. p. 193.

23. Esso clero è imitato dalla nobiltà, la quale fa un somigliante sacrificio, ma questi sacrifici non sono d'alcun profitto alla nazione. Il pubblico ritrovali intempestivi, e come fatti di cattiva voglia. Anq.

t. XIII, p. 260,

27.

28

Il terzo stato attende con impazienza per dicei continuati di il risultato delle negoziazioni esibite per conciliare le pretensioni del ciero, e della nobiltà. I due ordini si ostinano, ed oppongonsi eziandio alle medesime sollecitudini del re, che gli esorta a cedere, ed a procedere in comune alla verificazione de poteri. Il diritto di rigenerare, la patria era stato loro accordato dall'opinione, e concesso da' loro mandati. Al re interessava di associarsi alle loro operazioni, e merce questo solo mezzo potea ristaurare il suo potere, e facendola esso stesso garantirsi da simile rivoluzione; ma ei ondeggiava irresoluto fra il ministero diretto da Necker, fra la corte diretta da Maria Antonietta, e da qualche principe del sangue, id. 261. - De Saint - Just : Esprit de la Révolution.

Lettera del re alle comnni in data di Versailles. Dicea: "Desidero che i commessari scelti fra' tre ordini riprendano alle ore sci pomeridiane del dimane le loro conferenze alla presenza del mio gnardasigilli Barettin, e de' commessari che ad esso unisco, per essere informato delle proposizioni di conciliazione, che saranno fatte per contribuire di cuore ad un' armonia si necessaria, e desfderata», ttor. della rivolusione ce. t. 11. p. 43.

30. I deputati de' tre ordini parlano co' commessari nominati dal re affin di conciliarsi, ma la conferenza non ha alcun risultato. La nobiltà simile 1789, a' giganti della favola, accumulava sulle imminenti rovine della patria le sue intempestive pretensioni. Monitore n. 3-1, ann. 1789.— Madame de Genlis: Memoires sur la révolution francais I. II. p. 81.

Il terzo stato si avvede, che inntilmente attengiogno. deva la riunione degli altri, i quali non voleano
cedere alle circostanze. Ei si determinò alla instituzione d'un nuovo offizio, e vi nomina a presidente
Giovanni Silvano Bailly. Bailly quando gli elettori
di Parigi adunaronsi per eleggere de' deputati agli
stati gienerali fin il primo eletto, e tale prima seelta poteasi riguardare in allora, siccome grandissino contrasegno di stima. Gli stati essendosi adunati, ci fin il primo altresi, che fosse eletto a presiederli, e conservò quella carica, quando i comuni
constituironsi in assemblea nazionale. Bist. - Roushot.

Il medesimo di il delfino Luigi Giuseppe Saverio Francesco nato a Versailles il di 22 oftobre 1781 mnore in età di 8 anni a Meudon villaggio di diporto de' re di Francia , posto nell' isola di tal nome, in una deliziosa simazione lungo la Senna. A' regii conjugi non rimane più, che una figlia primogenita Maria Teresa Carlotta, così detta madama reale, nata il dì 28 dicembre 1778, ed il nuovo delfino Luigi Carlo duca di Normandia nato egualmente a Versailles il di 27 marzo 1785. A Maria Antonietta le riuscì la perdita estremamente dolorosa : erano quelle le prime lagrime che spargeva dopo il suo arrivo in Francia, nè dovea più cessare di versarne : le catastrofi della rivoluzione stavano per succedersi orribilmente le une alle altre senza intervallo. Notice biographique des rois de la troisiéme race.-Michaud if giovine, - Eckard.

16. Il terzo stato sulla proposizione dell'abate Sieves decreta di fare nu mnovo ed nltimo tentativo per la rinnione de' tre ordini, e di constituirli in as1780. semblea attiva. Il passo non è in veruna guisa più felice, ch' ai precedenti a questo. Mon. n. 6.

I comuni chiamati da Filippo il bello al consiglio della nazione, eleggono per loro presidente provvisorio Bailly, e procedono alla nomina de' magistrati per la verificazione de' poteri. id.n. 7.

Tre parochi di Poitou, cioè Gregoire, Gouttes, Saurine rispondono all'appello nominale, ed incomincia la defezione del clero, che ne' sussegnenti giorni vie più si anmenta. id.-Bailly: Memoires t.I p. 94. 103.

Uno de' più memorabili giorni della rivoluziodel 15 al 17 ne. Gli stati generali sulla mozione di Sieyes constituironsi in assemblea nazionale. Sieyes, ed i rappresentanti furono portati al cielo. Essa assemblea decretò che le imposizioni, e le contribuzioni quantunque illegalmente statuite continuerebbero ad esistere nella stessa foggia, ch'aveano esistito in passato, e fino al di della separazione della suddetta assemblea, qualunque ne fosse la causa : che trascorso questo di ogni imposta e contribuzione, che formalmente e liberamente non sarà approvata dalla nazione, cesserà d'aver luogo in tutte le parti del regno. Non si parlò più de' parlamenti, quantunque eglino con opportune scritture sforzassersi di guadaguare quel favore, che per un nuovo impeto popolare erasi dichiarato per l'assemblea. L'assemblea nazionale col sunnominato decreto credeva assicurare la sua permanenza, poichè non poteasi ad essa recare alcun male senza esaurire ad un tratto la sorgente delle finanze. Mon. n. 9. - Ang. t. XIII. p. 261-262. De Weber t. I. p. 345.

17. Lo stabilimento degli stati generali in assemblea ore nazionale, ed i primi atti di essa spaventano la corte. 7. Prima che essa assemblea prenda consistenza il gabinetto di s. Clodoveo risolve di prevenirne le conseguenze. Luigi annunzia una sessione reale per denotare le innovazioni, che si sono premesse gli sta1789. ti, e sotto pretesto di fare i necessari preparativi per la ceremonia si chinde la sala dell'assemblea.

Ang. p. 263. - Thiulen 1. XXXI. p. 26.

simile contegno nella nazione era troppo decisivo per non prevederne le luttinose conseguenze. I patrizi ed i ministri del santuario esitavano sulle risoluzioni. L'arcivescovo di Parigi alla guida d'una deputazione presentossi a Luigi re ch'era a Marly, villaggio situato fra Versailles e san Germano, e distaute tre leglie da Parigi. L'arcivescovo prostrato, e col Grocifisso alla mano rappresentogli, che non ponendo freno all'indecente arbitrio del terzo stato, la rovina della religione e della monarchia era imminente. L'arcivescovo non potca esporre al re una verità ne più certa, ne più terribile; ma il tempo de' rimedi era passato. Tinda-proseg, alla storia di Jacopo llardion t. XXXI, p. 26–27.

I deputati dell'assemblea allorchè presentaronsi 20. alla porta della sala vi trovarono alcune guardie svizzere, che li respinsero. Già gli araldi d'arme aveano pubblicato ed attisso per tutta Parigi e Versailles un proclama, che annunziava la sospenzione delle ragunanze, e che sarebbesi tenuta una seduta reale pel di 22. I preparativi per la decorazione del trono, come non ha guari vedemino, furono il puerile pretesto, che diedesi al provvisorio chiudimento della sala. Bailly presidente dell'assemblea vi ginnse : passa tosto dalla sorpresa al raccapriccio ; ed ottiene il permesso di entrare nella sala per prendere alcune carte. Marciando dappoi alla testa de' suoi colleghi li conduce in una sala, così detta del ginoco di palla a corda, situata nella via di s. Francesco. Que' députati che non erano instrutti dell'accaduto, furono in seguito invitati ad occupare il loro posto. Uno di essi gravemente infermo vi si fe' portare a braccia. Dopo un momento di esitazione decretarono per principio, che in qualunque luo1789. go fossero costretti i deputati di ragunarsi, ivi sarebbevi la nazionale assemblea. Giovanni Silvano Bailly, celebre per l'estensione delle sue cognizioni, e per la dolcezza del suo carattere invitò tutti a giurare. Ei pel primo giurò, e tutti giurarono di non più separarsi finche la costituzione del regno, e la pubblica rigenerazione non era stabilita ed assodata, Martino Auch de Castelnaudary fu il solo ecclesiastico, che protestò contro tale giuramento, e pressato a sottoscrivere, sottoscrisse per protestare. Rel ritorno, evitò a stento il popolare furore con dire e ripetere ad alte grida, ch'era demente. Mounier deputato del Delfinato compilò la decisione. Pricis de l'Hist. de la Révol. par Rabaul de S. Etienne p. 434, - Desod 1. I. p. 87. - Mon. n. 9 e 10. - Vedi le memorle di Ferrières , lestimone oculare, imparziale e veridico t. I. p. 41.

22.

La maggiorana del clero si unisce a' comuni, ch' eransi adunati in terra sessione nella chiesa di s. Luigi. Cento quarantanove membri del clero mandarono a verificare i loro mandati. Alla testa di essi cravi Le France de Pompignan arcivescovo di Vienna. La buona fè di molti parochi fu la sausa d'un passo tanto imprudente. Si contavano fra essi non pochi vescovi. Due membri della nobiltà del Delfinato feccro altrettanto. Questo di men celebre degli antecedenti, divenne più interessante per l'effetto, che doveva produrre. Necker cominciò a dubitare della sua temeraria operazione, e disse co'suoi: , Tutto è perduto se il clero si unisce al terzo stato ,... Tàdd. LXXI, E/G. De Wéste I, Lp. 348. — Dest I, Lp. 348.

23. Memoranda sessione reale tenuta con quell'apparato di magnificenza, che dalla corte di Versailles praticavasi ue' letti di giustizia. Una guardia numerosa circondava la sala. Luigi fa' leggere dal guardasigilli dne dichiarazioni, la prima in 55 articoli, la seconda in 15. Dopo tale lettura, che tutte racchiudeva le leneficienze, che il monarca accordava

62

1789. a' suoi popoli, il monarca stesso sclamò: » Posso ben credere senza ingannarmi, che niun re abbia mai tanto fatto per veruna nazione; ma qual è il popolo che l'abbia più meritato co' propri sentimenti, quanto la nazione francese,,? Il re prescrisse in seguito a' deputati gli oggetti su de' quali doveano essi deliberare. Ei pregolli a por fine alle loro dissensioni , ed a combinarsi per accettare i suoi benefizi: disse', che s'eglino non volcano concorrere ne' suoi disegui, fatto avrebbe da se solo il bene de' suoi popoli, e solo sarebbesi considerato, come loro rappresentante. Queste parole in persona di Luigi XVI furono ben lontane dal produrre quel salutevole effetto, che avrebbero prodotto nella persona di Luigi XIV. Ciò detto ingiunse a' tre ordini di ritirarsi ciascuno nella propria camera, e così ebbe fine la sessione. Luigi XVI parlò come avrebbe parlato Enrico IV e Luigi XV, ma nulla ottenue. I tempi erano cangiati, ed il potere fuggiva ogni di dalle sue mani. Mon. n. 40. - Ang. id. p. 267.

Il terzo stato ch'avea giurato di dare una costituzione alla Francia restò per un istante stupido ed interdetto. Uno di essi però avvidesi, che durante la sessione il seggio per lo innanzi occupato da Necker era vuoto. Da ciò esso arguisce, e fa intendere agli altri, che la sessione erasi tenuta contro suo avviso. Questa osservazione è simile ad una scossa elettrica, e gli animi promuove alla costernazione. Il re era appena sortito, che la prima operazione dell'assemblea fu d'installarsi nella sala, che le si era ingiunto di abbandonare. Il gran maestro delle ceremonie, il marchese de Brézé venne tosto ad intimarle la partenza. Mirabeau rispose ad esso in nome di tutti. » I comuni hanno risoluto di deliberare. Noi abbiamo sentito le intenzioni, che sono state suggerite al re. Voi non potete essere il suo organo presso l'assemblea nazionale: voi non avete nè luogo, nè

1789. voce , ne diritto di parlare ; e voi non siete fatto per rammentarci il suo discorso. Andate a dire al vostro padrone, che noi siamo qui pel potere del popolo, e che non ci strapperanno di qui, che con la forza delle bajonette,.. Tali parole produssero un effetto inesprimibile. I deputati fin allora silenziosi, ed assorti in riflessioni, in cui il timore avea non poca parte, parvero animati e fu udita questa unanime esclamazione:,, Tale è il voto dell'assemblea ,.. Le voci risonarono in brieve da per tutto; e fecero a gara a chi meglio appoggiasse il violento rabbuffo di Mirabeau, Soggiunse con calma Sieyes; » Voi siete oggi ciò , che eravate jeri; deliberiamo ». Tal di fu uno de' giorni più memorabili della carriera politica di Mirabeau. Si può dire , che in tal dì fosse realmente decisa la sorte della monarchia, id. Beaulieu. - Foisset il maggiore.

Necker per avere disapprovata la seduta reale, nella mattina erasi già decretata la sua dimissione, na nella sera stessa fi dal bione Luigi, e. da Maria Antonietta scongiurato a restare. Il ginevrino ricusando di assistere alla sessione erasi di nuovo conciliata la confidenza dell'assemblea, ch'avea con le sue esitazioni perduta. De Ferritere Menoires ILIIb.L.— Bec.

ville, e Barrière.

24.

25. Una parte del secondo stato, cioè 47 nobili, fra' quali il-duca d'Orlenas, si riuniscano al terzo. In questo mezzo la maggiorità de' due primi ordini annunzia, che rimarrebbe obbediente a' suoi maudati, alle leggi della monarchia, ed alla volontà del Pt. De Bonald.— Mon. 16.

 Luigi sgomentato dalla suddetta defezione, e temendo una generale sedizione, invita e sollecita la maggiorità de due primi ordini ad unirsi al terzo 1.

(4) Allorebè il duca di Luxembourg fecegli in nome della camera de' nobili alcune obbiczioni contro la prefata unione, Luigi 6/

30.

Luglio

1789. Il tal gnisa i tre ordini unironsi in totalità, o piuttosto furono cofusi, e tosto deposero il nome di stati generali, cui non erano più degni di portare, per assumere quello dell'assemblea nazionale e costituente, cui meritavano ancora meno, e che per essi non su che una ingiuria. id. — Anq. IIII p. 270.

Alcuni soldati francesi sono condotti all'Abadia, spezie di carcero, per essersi immischiati fra il popolo, e fra le assemblee del distretto. Ang. p. 278.

La moltitudine li sa porre in libertà. Mon. n. 12.
Le soldatesche svizzere al soldo della Francia
si avvicinano a Parigi, e si stabiliscono a Versailles. In tutta fretta surono richiamate quelle, che
avendo sinito il loro tempo ritomavano a san Germano; ed altre truppe surono allestite. L'assemblea
vede la sua esistenza in pericolo. Questa disposizione
ostile spaventa ed essapera il popolo. Il momento
costile spaventa ed essapera il popolo. Il momento
con decisivo. 18. n. 14. — Resulte. — Fointe il maggiore.

Tutti tenendo un orgoglioso linguaggio, cle non poco imbarazza l'assemblea, si decretò : 1. Che alcun atto, o protesta non avrebbe potuto arrestare l'attività dell'assemblea, uè sospendere il suo lavoro. 2. Ch'ella cra sempre prouta a ricevere tutti i membri. che fossero stati invisti da' legittimi elettori. 3. Che riserbavasi di stabilire su' mandati imperativi, allorche sarebbesi occupata della formazione, ed organizzazione degli stati. Lombard de Langres: Anecolorique pour seria i l'hibieire de la revolution francise t.lp. 81.

L'assemblea dimanda al re il rinvio delle soldatesche acquartierate ne' diutorni di Versailles, nella medesima città, e di quelle che attorniavano la

tutto enore risposegli: "Ho rifictito sopra ogni circostanta: dite ala nohitia, chio la pregoi di univiri; e se la mia pregliera non basta gliefo impongo. Quanto a me sono deciso a qualunque sacrificio. Non praccia a Dio che un sol unono perica mai per la mia cassa, il Un apparente del propose del quel cella Persona. Berteand Moleville.

1789, sala delle sessioni. Tale scritto, capo lavoro di moderazione e di combinazione oratoria, cra steso netermini d'un affettuoso rispetto per la persona del monarca, ma un'acre veemeura vi dominava contro que, che lo avvicinavano. Luigi l'assicura su quest'oggetto, ma ciò non ostante si aumentano vieppiu r torbidi in Parigi. Mon. n. 16-17.

Onorato Gabriele Riquetti conte di Mirabeau fa deliberare l'inviolabilità de' deputati. Le guardie del corpo furono rimandate ne' loro quartieri, e l'assemblea regnò su tutta la Francia: il re fin d'allora non fu più che il potere esecutivo senza forza, e senza mezzi di crearne. Vedi il sorriere di Froventa, ossii Il giornale degli stati generali. — Stefano Mojan: Lavori di Mirabeau nell'assembles cottigente Paris (1994).

44.

Il re ordina a Necker di abbandonare in 24 ore la Francia. Tutte le persone aderenti a questo ministro cadono in disgrazia. A Necker rimproveravasi il sostegno del terzo stato, e di non esser comparso alla sessione del di 23. Il rimprovero vero che dovenglisi fare, e che tuttavia gli fa la storia, si è ch' ei non conoscea, nè gli momini, nè i mezzi d'imporre alle circostanze. Ei avea delle cognizioni in aritmetica, ma in politica non ne possedeva una, o se pure una ne possedeva, quest'era sommariamente errouea 1. id. n. 18-20.

(1) Necker non mettendo molta importanta a una crise, che'e nomiderava come finanziero sociale, attendera sempre degli avveniti per agire, e lusingavasi dirigetli senza aver fatto nulla per preparatii. Conocca che l'antica organizzazione degli stati son pieta essere più conservata, e che l'esistenza de tre ordini, avendo cissotton il diritto di ricusare, opporatava conocca della diritto di ricusare, opporatava conocca di avendo cissottone della conocca di avendo cissottone di ricusare, dopo la preva di questa triplice opposizione, di ridurre il numero degli ordini, e fare adottare il sistema inglese, cise riumendo il elevor e la nobilità in una sola camera, edi il terzo stato in un'altra; ma sona avvidesi, che una volta impegnata la fotta, il suo intercento rendeva il multie, le nucato marchi più forti per necesità serrebbero ricusato questo sistema di moderazione. Mignet t. 1, pr. 40-41.

La nuova del rinvio di Necker giunse a Parigi, e tosto si sparse la costernazione. Necker ministro avea 42. fatto travedere la speranza d'un felice avvenire, e questo con lui dileguavasi. Bisbigliosi ammutinamenti formaronsi nelle principali piazze della capitale. Al Palazzo Reale alcnni stipendiati, ed esaltati declamatori infusero nelle anime la desolazione e la discordia : mentre la fermentazione diveniva generale. Nel medesimo di alcuni giovanastri presero i busti di Necker e di Orleans duca, 'poichè anch'esso credevasi esiliato, ricoprironli in segno di lutto con un velo e nastri neri, e portaronli girando per le vie di Parigi. La massa popolare giunse sulla piazza di Luigi XV, ( oggi detta della Concordia ) : ivi rinvenue il principe Lambase, che alla guida trovavasi d'un reggimento svizzero. Lambase investì la moltitudine e la disperse : era di domenica ; nè sazio ancora, insegui i fuggitivi fino alla Tuileries, ove alcuni pacifici cittadini, che vi passeggiavano furono maltrattati e feriti. L'agitazione e lo spavento si dirama, e le grida della vendetta l'accompagnano. La defezione divenne quasi generale fra le truppe stanziate a Parigi : il reggimento svizzero di Châteauvieux fu anch'esso infedele a' suoi vessilli , e gli abitanti della città correndo alle armi, diedero l'esempio di organizzare le guardie nazionali; esempio, che imitò ben presto tutta la Francia, Mon. n. 20. - Ang. p. 280.

notte Il ministro della guerra dagli svizzeri d'Ialis-Sadet <sub>12 al 13</sub> made fa trasportare alla Bastiglia le polveri dell'

arsenale. Marquerit.

43.

L'insurrezione prende un carattere più singolare. Di buon mattino il popolo presentasi al Palazzo di Città, si suona la campana deila comune, quella di tatte le chiese, ed i tamburi precorrendo le vie chiamano i cittadini, i quali riunisconsi nelle pubbliche piazze. Attruppamenti formani sotto nome di voloutari del Palazzo Reale, della Tuileries, della

12.

2.

A tanta impresa mancano le armi: cercansi per ogni dove; ma chi le ha le nega. I deputati dell'assemblea fanno ricerca del prevosto de' mercanti Flesselles, che come capo della città conosceva lo stato militare del luogo. Ei giunge in mezzo agli applausi della moltitudine: mici amici; grida a braccita apterte, io sono avostro padre, voi sarate contenti. Ed in fatti vicino ad un'ora anuunziò il prossimo arrivo di dodicimila fucili di Charleville, città della Sciampagna 56 leghe distante da Parigi; e l'arrivo d'altri trentamila dappoi. Questa assicurazione calma il popolo. Misc., p.53.— Mon. a. 18.—Amp., p.282.

Formazione del comitato permanente affin di prendere relative misure sulla salute pubblica. Ben presto si videro abolite l'inegualità delle imposte, i privilegi della nobiltà, poi quelli del clero; indi la nobiltà ed il clero. Abolite queste due corporazioni, incamminaronsi talmente ad indebolire la regia autorità, ch'ella non fu più che un'ombra vana. Esso comitato si occupò dell'organizzazione della milizia urbana Il piano in meno di quattr'ore fu redatto, discusso, adottato, stampato ed affiso. Tutti i cittadini furono invitati , ogni distretto ebbe il suo battaglione : ogni battaglione i suoi capi. Il comando fu offerto al duca d'Aumont che ricusò, ed il comando in secondo, fu affidato al marchese de la Salle. Botta. - Labouliniere: Des factiones, et des conquêtes, ou precis des ecartes de la revolution française.

La coccarda verde si cangia in rossa e torchina , ch'erano i colori della città. Tutte queste operazioni furono fatte in poche ore. Chantreau: Histoire de France abrégée et cronologique t. II. p. 199.

Il popolo con impazienza attendeva la promessa di Flesselles, ma sospetta un tradimento, per5 e 2

1789, cha ciaquemila libbre di polvere si estraggono da Parigi, e vengono arrestate alla porta della città. Ben presto giunsero casse portanti artiglieria in apparenza. Una tal vista calma la popolare ellervescenza, ed ognano crede i fucili di Charleville. Le casse si aprono con entusiasmo, e vi si riaviene biancheria, rottami di legno e cose simili. Il popolo grida, si scaglia in miuacce contro il permanente comitato, e contro l'lesselles, il quale si scusa con far credere di essere inganato. Indirizza la moltitudine a Certosini per riuveinivi delle armi: la massa de cittadini vaccorre chiassando e gridando: nulla vi riaviene, e ritorna delusa, e più di pria diffidente.

Il di s'impiega dal popolo a muitris di armi, A torme si dirige all' ospizio degl' invalidi. Malgrado l'opposizione del governatore di Sombreville penetra in esso. Nella perquisizione trova venotto mila fuelli nascosti nelle cautine. Di questi s' impadronisce come delle sciable, spade, cautoni, i quali porta in trionfo, ed indi colloca all'ingresso de'subborghi sant' Antonio e san Marcello, al castello della Tuileries, lungo la Senna, s' sui ponti per difendere la capitale da una momentanea invasione: il saccheggio ha luogo in molte parti; nè potea il huon re sapere la verità dell'accaduto. Mon. p. 16.— Anquetti.
L XIII, p. 282.—Collection de pieces importantes sur la rèvolution financia (16. v.).

Nella stessa mattina si sparge ad arte l'allarme, che i reggimenti postati a s. Diouigi sono in marcia, e che i caunoni della Bastiglia guardano in sulla strada s. Antonio. Basos. Memoires sur la révolution française p. 96.

ore Alcani deputati dell'assemblea elettorale riunis. sconsi al Palazzo di Gittà. Loro scopo è di dissipare i torbidi che a dismisura crescevano; ma mentre essi si agitano e deliberano, il popolo agisce col maggiore cuttusiasmo, ila, p. 101. – Lombarda de Lamgera.

D' Agay genero del governatore della Bastiglia, 1789. parecchi sotto ufficiali e soldati ottengono il permesso di uscire dal forte. D'Agay lasciò il suocero Delaunay alle nove; egli era pienamente tranquillo id.

Dalle ore dieci della mattina fino alle due non evvi da un capo all'altro di Parigi, che una parola d'ordine : Alla Bastiglia ! Alla Bastiglia ! Desod t. II.

I cittadini da' quartieri dirigonsi a plutoni armati di fucili, picche, sciable, ed altri ordigni di morte verso la Bastiglia: le sentinelle della piazza sono al posto, ed i ponti alzati come in tempo di guerra. Mignet. t.I. p. 68-69. - Rabaut.

10.

Thuriot de la Roziére deputato del distretto di s. Luigi della Culture chiede di parlare a Delaunay governatore. Ha il permesso di entrare nella corte interna. Thuriot gl'impone di cambiare la direzione de' cannoni, alla qual cosa rispose Delaunay, che in tutti i tempi erano stati sopra le torri, ne era in poter suo farli rimuovere. Thuriot avanzando il piè vede tre cannoni diretti alle imboccature della piazza, e pronti a mitragliare chi tentasse forzarla. Allora in nome della patria e dell'onore prega il governatore, e lo stato maggiore a non mostrarsi duri e nemici del popolo. Il presidio giura di non usare le armi, che in caso di attacco: esso consisteva in ottantadue invalidi, e trentadue soldati di Salis - Samade. Thuriot de la Roziére sali sulle alte torri , e vide di là l'immensa moltitudine armata, che da ogni banda accorreva, e gli abitanti del subborgo s. Antonio, che armati anch'essi avanzavansi in massa. La spada di Enrico IV diviene eziandio un'arma d'insurrezione. Tutte si estraggono le antiche armature esistenti nel prezioso deposito, chiamato guarda mobili della corona. In un istante sparisce il grande ammasso, che conservavasi in picclie, in spade, in dardi, in carabine. Le lance dorate de' prodi cavalieri sono palleggiate da' nerburiti facchini, ed altri indos-

1789. sano gli elmi e le corazze, e vengonsi flottare da ogni parte le pennacchiere. In un istante tutto è levato, tutto è distribuito, e veggonsi nuovi Diaguesclini, nuovi Bojardi, e nuove Montfort, Margurit. — Sense de Matiba. — Berville, e Barriere note e Weber.

Il popolo è inquieto perchè non vede tornare il deputato di s. Luigi della Culture, e di I domanda ad alte grida, ad alte braccia. Thuriot alle bisbiglianti voci si fa vedere in su' merli della fortezza, ed alla sua appariscenza immensi applausi partono dal

giardino dell'arsenale, Mig. t. I. p. 69.

Il deputato esce dal forte, raggiunge i suoi, partecipa ad essi il risultato della missione, e quindi si restituisce al comitato. Lacretelle t. I. p. 81.

La moltitudine volteggiante, impaziente, chiasante dimanda la resa della fortezza. Dal mezzo di essa moltitudine sollevasi una spessa soflocante voce. .. Noi vogliamo il absatiglia! Vogliamo il vecchio balando del dispotismo! , Alla testa eravi Elia e Hulin, uomini di sonuna bravura, e di straordinario coraggio. Essi progettano d'attaccare il forte: questo progetto è ricevuto con trasporto: i sunnominati da disperati l'assediano; ed i francesi esibisconsi pel servizio dell'artiglieria. De Langest 1, 1p. 52.

Il comitato invia due deputazioni per sospendere l'ostilità, e pregare il governatore a consegnare la guardia della piazza a' cittadini; ma in mezzo al tumulto, alle grida, alle archibuserie non aveano potto farsi intendere. Una terza ne mandò con tamburo e baudiera per essere riconosciuta: avea per capo l'abate Fauchet; ma questo non fu più fortunato, poichè nè dall'una parte, nè dall'altra è inteso. Malgrado le assicurazioni degl'invalidi rimase nella corte dell'Olmo 1. De Duamis.

ia corte dell'Olido 1. De Dusmir,

<sup>(1)</sup> Il rifiutarsi rese lale deputazione sospetta, ed il governatoro fección osservare a' soldati.,, State a vedere, dissegli, che que' depu-

Quattro ore eran trascorse da che fu assediata la Bastiglia, quando sopraggiunse la guardia francese nella corte dell'Olmo. Essa condusse un mortajo, due bocche da quattro, ed un cannone guernito in argento proveniente dalla guardarobba. Il combattimento cambio faccia, e la stessa guernigione supplicò il governatore a rendersi. Luigi de Flue comandante gli svizzeri si oppose. Delannay temendo della sorte deliberò di far saltare in aria la fortezza, e seppellirsi sotto le sue rovine. Con la miccia accesa nella destra si avanza da disperato verso la polveriera, ma Becard, e la guernigione l'arrestano. L'ultima in sulla piattaforma inalberò la bandiera parlamentaria, e rovesciò i suoi fucili ed i suoi caunoni in segno di pace. De Flue tento ottenere una spezie di capitolazione. Mignet. t. II. p. 71 -72. - De Linguet Sur la Bastille.

Gli assalitori avanzano, combattono e gridano...giù, giù i ponti. De Flue attraverso d'un merlo vicino al ponte levatojo parla agli assedianti, e dimanda ad essi di capitolare, e di uscire con gli onori della guerra; gli fu negato. De Flue allora scrisse con amatite le sue proposizioni, e passò la carta pel merlo. Réole prese la carta col mezzo di un lungo asse, che fu posto sul fosso ad Elia, il quale gridò no, no, abbassate il ponte; giù, giù non vi accaderà alcun male. Gli assediati su questa assicurazione spalancarono la porta, abbassarono il ponte, e così la moltitudine precipito nelle corti. Questo castello che inutilmente assediò per 23 di il gran Condè, e che a'

tati, e quella bandiera non viene dalla città : è certamente una bandiera di cui il popolo si è impadronito, e di cui si serve per sorprenderci ,. Ma Antonio Fantino Desodoards ci fa sapere, che Delaunay, che chiama uomo feroce o insensato, ricevesse nel primo recinto una numerosa deputazione, sotto pretesto di regolare gli articoli della capitolazione, e che appena introdotta fu alzato il ponte levatojo, e degli uomini nascosti dietro le cannoniere versassero su quegli inselici la morte senza potersi disendere. Margnerit.

72

1789. tempi della Fronda avea resistito ad un'armata, è vinto ad un batter di palma. Mon. n. 18. — Margnerit. — De Garat.

Le guardie francesi alla guida d'un numero d'inorgenti penetrano nella prima corte. La figlia di Montigny officiale del castello presentasi ad essis. Questa è la figlia del governatore, esclama un uomo atroce: o che renda il pandre la piazza, o vedrà morire la figlia nelle fiamme. Un paglione gli serve di rogo, vi si mette fuoco, e la giovine tramortisce. Dall'alto d'una delle torri il padre vede il pericolo di sua figlia: si precipita per salvarla, e cade rovesciato da due colpi. di fuoco. Aubin Bonnemere granatiere della guardia francese è scosso da sì orribile spettacolo: getta una scala per salvare la giovine: la toglie di mano a' barbari: la pone in una casa vicina, e torna a combattere. Lucretelle: llistoire de l'assemblée constituante t. I. p. 86.

Delaunay, ch'era l'oggetto delle comuni ricerche, crasi travestito : in sua vece è adocchiato Dupuget, ma questi per isbarazzarsi indica a' rivoluzionari il governatore. Esso cerca uccidersi, ma è arrestato da Arnè. Delaunay dimanda esser condotto al palazzo di città, e malgrado gli sforzi di taluni per sottrarlo dal popolare furore, e messo a morte per via. Cholat nativo di Grenoble in allora venditore di vino nella via Novers-Saint-Jacques fu il primo a gittarglisi addosso. Avealo scortato dal picciolo sant'Antonio. La via fu per l'infelice governatore un lungo e doloroso supplizio: gli davano da ogni parte colpi di bajonetta e di coltello. Ei vide la fine del suo crudele martirio fra il portico s. Giovanni ed il verone del palazzo comunale. Gli si imputava d'aver chiamato nel forte una parte degli assedianti, e di averli cannonati 1. Mon. n. 20.

<sup>(1)</sup> Il primo allo d'ostilità armata contro la monarchia ha reso storico il nome di Bergardo Renato Jourdan Delaunay. Quindici

Bécard ed Asselin ufficiali furono le prime vittime, e caddero feriti da colpi di spada. Delosme Salbray maggiore della Bastiglia mori anch'esso, e mori in sua difesa il detenuto Belport. Miray e Persan pur auco ufficiali furono per la via necisi a colpi di fuelle. Lascrettle op. cit. p. \$7: 88.—\$8.—\$4fory de Regar.

Un grido di trionfo e di libertà, che s'innal'a nela piazza di Grève, a nunuzia i viucitori della Bastiglia. Essi presentano la pompa la più popolare, e la più spaventevole. D'uno siancio penetrano nella gran sala del Palazzo di Città. Maillard presenta le chiavi e la bandiera della Bastiglia: un altro appeso alla bajonetta il suo regolamento; ed un terzo alza con nano sanguindenta la fibbia da collo di Delaunay. In tal foggia il rivoluzionario corteggio fe' sapere al comitato il suo trionfo. Parrà certamente, ch' io dica cosse enormi, ma se ne fecero delle più enormi ancora. Unmiui senza freno e senza consiglio acmi ancora. Unmiui senza freno e senza consiglio acmi ancora. Unmiui senza freno e senza consiglio ac-

di prima accostaronsi ad esso tre non volgari soggetti, e lo richiesero del parer suo se fosse stato assalito.,, La mia condotta, rispose, è regolata da' miei doveri : io mi difenderò ". Le torri erano guernite da quindici cannoni, che soltanto sparavano nelle pubbliche allegrezze. Deleunay avea fatto estrarre dal magazzeno d'armi, ed introdurre nel eastello dodici fueili da bastione del calibro d'una libbra , e mezza di palla. Avea altresi per sua difesa quattrocento biscaglini, quattordici cassette di palle sabotés, quindicimila cartocci, ventun migliaja di polvere serrata in cento venticinque barili , ed erasi fatto portare sulle torri sei carrette di selci, delle vecchie ferramenta, palle, e cio per difendere gli approcci del ponte Il di tredici furono messi alcuni fazionieri in luoghi lasciati fino allora senza difesa , e dodici militanti ebbero avviso di salire le torri, ed osservare quanto accadeva di fuori. Tali disposizioni militarmente parlaudo erano avvedute. La Bastiglia fu investita, attaccata, ed indi presa. Il governatore non vedendo allontanare la moltitudine fe' tirare su di essa. Aleuni caddero morti ed altri feriti. Il popolo rinvenuto dallo spavento avanzo di nuovo, ed a colpi di accetta tento rompere le porte, ma molesta» stato dal fuoco della fortezza non potè fracassarle, nè sfondarle tutte. I sollevati saccheggiato il quartiere, mercè tre carrette di paglia appiccarono fuoco al corpo di guardia, al palazzo del governatore, ed alle cucine. Allora fu sparata una cannonata a scaglia , e questa fu la sola cannonata che si sparasse nel corso del combattimento, che duro quattro ore. La difesa fecesi a colpi di moschetto. Il popoln impadronilosi del forte, s'impadroni del pari di ventidue invalidi, i qua1789. coppiarono alle armi le disordinate opinioni, per cui cercarono di stillare negli animi con segreti rigiri move massime, ed il modo di unirsi, promettendo ajuto, consiglio, danaro, potenza, ed ogni via tentarono di sceinare la forza del governo, con torre ad esso il fondamento della fedeltà de' sudditi. Mig. 1.1. p. 73. — Botta t. 1. p. 79.

Il popolo nell'ebbrezza del furore non accorda niun quartiere a prigionieri; ma Moreau di Saint-Mery, la Salle, e di l'coraggioso Elia lo calmano, ed ottengono un'amnistia. Del torrenti però di popolo erano spinti e risospinti al Palazzo Reale, in cui cravi il silenzio della costernazione, ed ora uno strepito tetro e minaccevole, simile al mugito del mare quando una violenta tempesta solleva le onde. Mig. t. l. p. 74. — Protei t. 1. p. 99.

Fu allora che comparve in iscena Jacopo de Flesseles, Egli era già sospetto di tradimento. Bezenval aveagli fatto conoscere il progetto di difen-

li li prese sotto la sua protezione la guardia francese, e li condusse alle loro caserme. Le teste di Delosme de Salbray maggiore ucciso alla piazza di Gréve i di de Miray ajutante maggiore spento alla Tournelles : di Person tenente degl'invalidi trucidato sul porto del Formento, furono portate in trionfo con quelle di de Flesselles e di Delaunay. I corpi delle prefate vittime trasportaronsi alla Morgue. La Bastiglia racchindeva sette prigionieri : quattro accusati di falsificati effetti di commercio : due in perfetto stato di mentale alienazione; i quali vennero condotti a Chareton; ed il settimo ritenuto per gravi motivi era un conte di Solages. Ecco le interessanti vittime, e gl'innocenti a migliaja stipati in quelle pretese prigioni del dispotismo Palloy muratore per dare una grande celebrità a tale avvenimento, inviò agli ottantatre dipartimenti un rilievo in gesso rappresentante la Bastiglia , ed una pianta di essa incisa in una pietra proceilente dalla demolizione di quella fortezza. Tali pietre divennero i germi delle nuove Bastiglie, che si cressero in ogni dipartimento, e di cui nella piu picciola furono rinchiuse più vittime, che l'antica non ne avea contenuto dalla sua fondazione (1383) fino alla sua demolizione (1789) .- Queste notizie abbiam noi tratte da Marguerit , dal conte d'Agay consigliere di stato, ed uno de' generi di Delaunay', e finalmente da' processi verbali del palazzo comunale ne' quali furono registrati gli avvenimenti del di 11 luglio.

(i) Una lettera trovata a Delaunay provava il tradimento del prevosto de' mercanti. Ei così dicea:,, Diverto i parigini con delle coccardo e delle promesse: tenete fermo fino a questa sera, ed avrete a mezza notte un rinforzo di 6000 uomini, Questi rinforzi non poteano arrivare, che marciando sulle rovine di Parigi. Flesselles alcuni anni prima era stato opposto dal partito del duca d'Aiguillon al famoso procuratore generale di la Chalotais, il quale avea provocata la distruzione de' gesuiti , mentre la corte esitava ancora sulla risoluzione da prendersi intorno ad essi ; anzi inviò al padre Ricci loro generale un progetto, che assicurava la conservazione dell'ordine. Flesselles presidente della commessione destinata ad esaminare la constituzione gesuitica, e che nemico dimostrossi di Luigi Renato Casadene di la Chalotais, fu il compilatore del progetto, eda tale scopo fu spe-dito a Roma nel 1761. Il di primo dicembre Chalotais procuratore generale presso il parlamento di Brettagna incomincio innanzi alle camere adunate la lettura de' ragguagli della costituzione suddetta. La forza e l'energia dello stile fu encomiata, ma gli stessi nemici de' gesuiti conobbero che non rendeva sufficiente giustizia agli uomini celebri, che avea la società pressochè prodotto in ogni genere. In alcuni opusioli pubblicati in tal epoca dal padre Griffet a Cerruti, ed a Carcyrac si pretese, ch'avesse parte nella sompilazione de' famosi ragguagli del magistrato bretone l'erudito d'Alembert. Tanto rilevasi dall' epistolario inedito di Calonne, di Flesselles, d'Amilly, di Chalotais, e di Prestre de Chrâteaugiron. Flesselles per tale contegno erasi attirata l'Inimicizla d'un altro potentissimo partito, ch'avea in quel tom-po la più grande influenza sopra la volontà del popolo. Venne rimunerato pe' servigi prestati nell'affare di la Chalotais con l'intendenza di Lione. Per le sue qualità personali, e per lo zelo agl'interessi di quella grande città fecesi amare. Poco prima della rivoluzione fis eletto prevosto de' mercanti della città di Parigi, il cui offizio era pressochè simile a quello di maire o podestà. In circostanze tanto difficili talo impiego non potea essere occupato con alcuna speranza di buon successo. Tanto narra Beaulieu.

1789. critiche circostanze in cui trovasi un magistrato, ed il popolo in furore non fa che massacrare. All'approssimarsi delle tenebre, i canti dell'allegrezza, le furibonde grida della moltitudine, il rumore ed il cicolio de' cannoni presi alla Bastiglia, le raddoppiate pattuglio, e la barbara gioja d'affollarsi d'attorno alle insanguinate vittime del furore, annunziava, che a questo memorando di dovea pur anco succedere 11na notte funesta. Mon. n. 20 - Mig. t. I. p. 74. - Chant. t. II. P. 98. - Beaulieu.

1.

Si sparge ad arte la nuova, che gl'inimici sono di sera, alle porte della città : vi si accorre con nomini e con cannoni, ma nulla si trova. Tutte le finestre s'illuminano: le donne, i vecchi, i fanciulli vegliano alla custodia delle case : i cittadini si attruppano sulle piazze, sulle vie, ed alle porte della città. Nel cuor della notte odesi una voce : all'armi , all'armi , l'inimico è ne' borghi. In poco più di mezz'ora tutti sono in armi, e sparsi per le vie. L'allarme succede all'allarme : la potte clascuno sta ad orecchia tese , ed attende ognuno una sinistra catastrofe. Nel tuorlo di sì infernale costernazione si sparge la voce che 3000 soldati qua e là in diversi corpi dispersi minacciano la capitale, e che i segreti agenti del dispotismo si occupano a preparare le torcie, ad affilare gli stilli, gli stocchi, per porre tutto a ferro ed a fuoco. Le parocchie danno il lugubre suono della campana a stormo, il quale non è interrotto che dal rumore dell'artiglicria, che nel silenzio della notte rendesi più spaventevole, e tanto più, perchè si sente accompagnato da cupe prolungate grida.,, Niuno dorma: abbia ognuno cura de' lampioni; poiche abbiamo bisogno in questa notte di luce... Si tagliano le strade, si formano steccati, si costruiscono barricate, e già già le finestre veggonsi aperte e colme di gente, che attende l'inimico per caricarlo di coppi, pietre ed altro. Tutte la notte passò in timori in preparativi, e

1789. da niuno vedesi il supposto nemico. Giovanni Bart, ossia me ne rida: giornale francese di que' di.

Maria Antonictta avea saputo prevedere tale avenimento meglio de' ministri del re, ma fece vani sforzi per opporvisi. I suoi consigli non furono ascoltati, ne si può accusarla di nessuno de' falsi ripieghi, degli atti di debolezza, di esitazione, che in tal di produssero il rovesciamento della monarcifia. Ebbe dappo il dolore di vedere uscire dal regno quel principe di cui amava il nobile carattere, e le costò altresi molto il separarsi dalla duchessa di Polignac governante de' suoi figli, calumiata al par di lei, calumiata a cagion sua, e che non dovea più privedere. Michaud il giovina. — Duebeme: Lietter patriotiche.

motte Mentre la lugubre scena d'armi, di tumulto, del di combattimento e di vendette tutta occupava Parigi, la corte disponevasi a Varsailles a realizzare i suoi disegni contro la capitale, e contro l'assemblea. La notte indicata in margine era fissata per l'esccuzione. Breteuil avea promesso di fare in tre di rendere al re tutta la sua autorità, e Broglie comandante dell'amata rimuita sotto Parigi avea rico-

vuti de' poteri senza limiti. Mignet t. I.p. 91.

15. In tal di doveasi rimovare la dichiarazione del di 20 giugno: Luigi dovea sciogliere l'assemblea, ed a tale effetto quarantamila escuplari di questa dichiarazione erano preparati per essere sparsi in tutto il regno; eper supplire agli urgenti bisogni del reale tesoro si erano fabbricati più di cento milioni di biglietti di stato. Histoire physique, civile et morale de Paris. Cet ouvrage renferme l'histoire de France depuis las temps les plus resules jusqu'à nos jours. L'auteur est Dalaure, celui-là des exquisers sur la révolution française.

to. Bastiglia, come degli eccessi accaduti giungono alla corte, e la pongono in costernazione. Nonilles visconte partecipo all'assemblea i progressi dell'insurrezione.

EFFEMERIDI

1789. ne, e Wimpfen deputato espose i pericoli personali incontrati nell'armamento del popolo, e nell'assedio della Bastiglia; ma Ganilh e Bancal-des-Issarts elettori spediti dal comitato confermarono all'assemblea quant'era accaduto. Dormesson e Duport deputati anch'essi denunziarono officialmente la presa della Bastiglia , la morte di Flesselles , e di Delaunay. Voleasi spedire una terza deputazione al re, e dimandare di nnovo l'allontanamento delle truppe. " No, disse Clermon-Tonnerre, lasciamogli la notte per consigliera : bisogna che i re, siccome gli altri uomini, comprino l'esperienza ,. Ma da ciascuno si considerò nel tempo stesso, come una passeggiera sommossa facile a reprimersi da un'armata. L'assemblea conosceva tutti questi progetti, ed era da due di in seduta permanente in mezzo all'inquietudine ed a' timori. I membri di essa parlan col re, il quale fa conoscere, che la presenza di lui può ricondurre l'ordine nella capitale. Ei segretamente disponesi a partire. Questo timore non era senza fondamento, perchè una vettura stava costantemente attaccata, e le guardie del corpo erano in uniforme. L'assemblea in tal modo era lasciata alla discrezione de' reggimenti stranieri. Mon. n. 20. Mig. t. I. p. 76.

notte del L'assemblea passò la notte in si deplorabile esi-15 al 16. tazione, ed il mezzo cercando di prevenire ulteriori disgrazie. M. De J. ...: Considerations politiques sur les affai-

res de France et d'Italie depuis 1774 jusque en 1824.

La mattina nominasi una deputazione per far conoscere al re le calamità, che sarebbero accadure per un nuovo rifituto. Mirabeau, che pel primo avea dimandato il riuvio delle truppe, arresta i deputati in sull'atto della partenza e grida ad essi,, Dite al re, che le orde straniere che ci circondano hanno jeri ricevnta la visita de' principi, delle principesse, de' favoriti, delle favorite, ed in fine le loro insinuazioni ed i loro doni: che tutta la notte i satelliti 1789 stranieri ripieni d'oro e di vino hanno con le loro empie canzoni predetta la servitù della Francia; e che co' loro voti brutali invocarono la distruzione dell'assemblea nazionale. Ditegli, che nel suo palazzo medesimo hanno i cortigiani al suono di questa barbara musica mescolata la danza, e che simile fu la scena, la quale precedè il terribile eccidio di s. Bartolommeo. Ditegli, che quell'Earrico di cui tutti benedicano la memoria, e ch'esso volea prendere per modello, facca entrare i viveri in Parigi mentr'era in rivolta, ed in persona assediava; e che viceversa i suoi feroci consiglieri fanno retrocedere le farine, che il commercio conduce nella fedele ed affamata Parigi. Lombard de Langura; Anecdotiques pour servir à l'histoire de la rivolution frincaise.

Mirabeau mentre con nazionale entusiasmo declamava, si annunzia la venuta del re. La nuova cagionò trasporti di gioja. Mirabeau espose a' suoi colleghi, che non conveniva abbandonarsi a prematuri applausi, "Aspettiamo, disse, che ci faccia conoscere le buone disposizioni, che da sua parte ci verranno rappresentate. In Parigi si versa il sangue de' nostri fratelli, dunque un rispettoso silenzio sia. il primo accoglimento fatto al monarca da' rappresentanti d'un popolo disgraziato. Il silenzio de popoli è la lezione de' re., "Walter Scott. Quadro della rivolusione francese t. l. p. 72.

Luigi andando all'assemblea seppe dal duca di Liacourt maestro della guardarobba la defezione delle guardie, l'attaccoe presa della Bastiglia. Il rea questa amara notizia, che i suoi consiglieri gli aveano lasciato ignorare, sclamò:,, Questa è una rivolta! No sire, rispose Liancourt, è una rivoluzione,,, De Weber. I. p. 213.

L'assemblea riprese la trista attitudine, che non avea lasciata da tre di. Luigi comparve nella sala senza guardie, senza pompa, e scuza alcun altro cor1789. teggio, che quello de' propri fratelli. Là in piedi, ed

a capo scoperto parlo all'assemblea. Onesta alle parole franche e paterne di Luigi , s'alzò d'un moto spontaneo, l'applaudì, ed il ricondusse al castello. Maria Antonietta era sul balcone attendendolo con la più grande impazienza, tenea il Delfino sulle ginocchia, ed era corteggiata dal resto della reale famiglia. Mon. n. 18-20.

Il re annuzia all'assamblea il richiamo di Necker, ed il suo prossimo ritorno a Parigi. Mad. de Stael-Considerations sur les principaux événemens de la révolution t. I. p. 404.

L'assemblea nomina una deputazione di cento membri, che dee precedere il re alla capitale. De Senart agent du gouvernement revolutionnaire : Memoires publiés par Alexis Dumesnil

Bailly che ne facea parte, e che avea terminata la sua presidenza, è creato maire di Parigi, e la Fayette comandante generale della guardia nazionale, che organizzavasi con maravigliosa rapidità. Essi erano debitori di queste ricompense popolari , il primo alla sua lunga e difficile presidenza dell'assemblea, il secondo alla sua gloriosa condotta ne' due moudi 1. Mon. n. 20. Mig. t. I. p. 81.

Frattanto le grida di libertà, e lo spirito d'insurrezione si dirama nella capitale, e nelle provincie. A' cittadini che preser le armi per la causa della

<sup>(1)</sup> Bailly assume la nuova magistratura recando la probità sua; il suo accorgimento, ed il suo ordinario disinteresse; ma tali virtu, proprie del vivere privato, sufficienti uon erano per contenere i movimenti d'una immensa plebaja, in preda alla piu violenta esaltazione, ed alla corruzione di vari opposti partiti L'amico di Washington, cioè la Fayette, fu uno de principali autori della americana indipendenza, e ritornando nella sua patria avea pronunziato pel primo il nome di stati generali: e rasi riunito all'assemblea con la minorità della nobilità; ed erasi mostrato quindi uno de' più zelanti promotori della rivoluzione.--Correspondance inedite et secrète du docteur Franklin, contenant les memoires de sa vie privée , les causes premieres de la nivolution d'Amerique, l'histoire des diverses negociations entre l'Angleterre la France et les Etats Unis.

1789. libertà anisconsi taluni assassini, che portano ovunque l'incendio ed il bottino. Libertàl libertal grida quest'orribile corteggio, /e gli spettatori ripetano. Libertà! I circonvicini castelli ardano da tutte le parti. Mmm. n.2.

Carlo Filippo conte d'Artois secondo fratello del re, insiememente a molti de' grandi, cioè co' propri figli, il governatore, il principe di Flenin scudiero, ed il marchese di Seran fugge precipitosamente da Varailles, e passa in paese straniero. La sua evasione è il segnale d'una generale emigrazione. Ang.

id. p. 282.—Stor. della rivolusion. ec. t. II. p. 262.

17.

Bailly e la Fayette vanno a ricevere il monarca alla testa della municipalità, e della guardia nazionale. Bailly così gli dice: "Sire vi presento le chiavi della buona città di Parigi : sono le stesse, che furono un di presentate ad Enrico IV. Ei avea riconquistato il sno popolo, il popolo ha ora riconquistato il suo re ... Luigi giunse a Parigi accompagnato da Villeroi , Villequier , Beauveau , e d'Estraing , da molti membri dell'assemblea, e circondato da ottantamila uomini disposti a tre o quattro fila , armati di fucili , di picche , di lance , di falci e di bastoni. I volti aveano qualche cosa di tristo, e non udivasi ripetere di quando in quando, che viva la nazione. La maggior calca era dalla piazza di Luigi XV al Palazzo di Città : quando il re scese dalla cerrozza ricevette dalle mani di Bailly la tricolore coccarda : ascoltò con pazienza gl'insultanti complimenti del nuovo prevolto de' mercanti : del comandante della nazionale milizia, e d'uno de' deputati dell'assemblea, che l'accaduto approva in totalità. Il re circondato dal popolo, senza guardie, sali que' gradini ch'erano ancora tinti del sangue degl'infelici Delaunay e Flesselles, ed entrò nel suddetto palazzo 1.

<sup>(1)</sup> I deputati pervenuti al palazzo pubblico gli furono presentate corone civiche, call'arcivescovo di Parigi, a Bailly, a Rochefoucault:

1789. Da tutte le parti udironsi pieni e continuati applausi, e ripettue grida di viva il re. Parigi mai ha tanto meritato il titolo di capitale, quanto in questo momento. Ella levò lo stendardo, e tutto il regno la seguì. Galerie historique de contemporains, ou nouvelle biographie de tous les hommes morts on vivana de tous les pays qui se son fait remarchuer, à la fia du 18me. siècle, et su commencement de celuici etc.

I principi di Condè, di Conti, e la famiglia de' Polignac uscirono di Francia, e compirono la prima emigrazione, Vedi il giornale del Club del 1789.

 Necker da Basilea torna trionfante in Parigi: questo momento fu il più bello della sua vita; pochi nomini ne hanno avuti de' simili. Mig. t. 1. p., 82.

Foulou ministro designato, e Berthier suo suocero intendente di Parigi, con inflessibile accanimento sono condeunati per avere avuto parte à progetti del di 14 luglio. Il primo è appeso alla lanterna. Gaute de Sainte Gennie: t. Ill. 241.

Besenval comandante dell'armata di Parigi, e che eta ritornato prigioniero è salvato da Necker. Il passo fu per questo intempestivo. Non conosceva il popolo, nè sapea quanto facilmente sospetti de' snoi capi, e spezzi i suoi idoli. Il ritorno del controlor generale cagiona un cambiamento nel ministerio, ed i nuovi eletti sono approvati dall'assemblea nazionale. Lac Cronica di Parigi, foglio periodico.

Sessione della suddetta assemblea. Essa decreta del l'abolizione de'diritti feudali, la libertà de'culti e del-

furomo fatti înfinitî applami al marchese de la Payette, all'abate Sieyas, efa offerta la palma dell'edoquena sa Lally Tolleand, e di Ciermont Tomerre, Dopo tali dimostrasioni fecesi un poco di silenzio, e la Payette provinnito., E finalmente giunto il momento il più desiderato dall'assemblee nazionale. Il re era in errore, ma non le à più. E oggi venuto in entra a noi sena farmi, e sena quell'apparato, ch'è di ritterai. Dimentichiamo le passet disgratie per evitarne cominità null'avenire — lator, della rivoluzione, et. 11. P. 253.

1780, le prerogative godute da'privilegiati della nazione. Il agosto, visconte di Noailles fu quello che propose la redimibilità de'diritti feudali, e la soppressione della personale servitù : il duca di Châtelet esibì la redenzione delle decime, e la permuta di queste in una tassa pecuniaria: il vescovo di Chartres progettò la soppressione dell'esclusivo diritto della caccia: il conte di Virieu presentò quella della pesca, delle conigliere e delle colombaje. In quell'incontro il marchese di Blancons deputato del delfinato rinunziò solennemente a' suoi privilegi; e l'assemblea meravigliandosi ella stessa de'suoi successi, per cternare la memoria di quel di fe' battere una medaglia, ed il titolo decretò a Luigi XVI di restauratore della francese libartà. Questi preliminari furono l'opera di una notte sola; notte che cangiò la faccia del regno, rese eguali tutti i francesi, e tutti poterono pervenire agli impieghi, aspirare alla proprieta, ed esercitare l'industria. Anquetil somministra il dettaglio di questa sessione nel t. XIII. p. 294; - Mon. p. 33 e 34. - Mig. t. I. p. 85 e 86.

Abolizione de'tribunali baronali. Tale decreto divenne un effetto dell'antecedente seduta. Mon.p. 36 e 37.

Le dame offrono al tribunale i loro oggetti preziosi: il loro esempio è imitato da ogni ceto di persono; e la valuta di questi doni patriottici ammonta a 50 millioni. Necker diedeli a conoscere nel 1790. Epitomérde biutorique depuis 1787 junqui en 1829 inclusivement.

44. Dopo essere state le decime nella notte memorabile del di 4 dichiarate redemibili, furono soppresse scaza verun equivalente. Il elero in principio si oppose, ma in seguito ebbe la bonomia d'acconsentiry 1 . M. ε Compon.

43. L'assemblea nazionale dopo una viva discussio-

<sup>(1)</sup> L'arcivescovo di Parigi in nome di tulti i suoi confratelli rinunzio alle decime, e con quest'allo d'umana prudenza mostrossi fedele alla condolla delle classi privilegiale; ma questo fu l'ultimo de'suoi sacrifizi.

1789, ne accorda agli ecclesiastici un indennitzo in compenso delle decime, che veunero soppresse, Gli organi principali dell'assemblea erano dne tromini, che non primeggiavano nè per nascita, nè per dignità, ma si bene pe loro talenti. Maury e Cazales rappresentarono in qualche modo l'uno il clero, l'altro la nobilià, Mon. p. 40.

 Decreto sulla libertà delle opinioni religiose. Giammai le fazioni mostrarono una maggiore intolleranza. Mon. p. 45-46.

 É statuita la libertà del popolo 1. Non fu giammai però l'individuale opinione meno libera, Mon. p. 46.

L'assemblea nazionale dopo essersi occupata sulstembles sanzione o veto, elle il re dovea apporte a'decreti
di essa, determina il veto sospensivo. Il timore che
produsse questo diritto accordato al re fu estremo,
poichè credevasi che la sorte della libertà dipendesse da questa decisione, e che il veto avrebbe ricondotto l'antica forma di questo. L'assemblea fissa
il termine della sospensione a due sole legislature,
cioè a dire alla celobrazione della susseguente, in cui
la sanzione san'à stata ricustat. I decreti dell'assemblea nazionale non doveano aver forta di legge, che
quando fossero rivestiti della sanzione del re. Il rifiuto di questa sanzione si chiamò veto 2; ma per

(1) Necker el il ministero avcano an paritio, come nell'assemble eravi quolo di Maury e di Gazales, che non orcdevano alla durata della rivolusione, un questo meno numeroso, perche pin modarata. Necker erasi dichiarto per la contituorio inglese, ed avea accessivatione della nobilità, ed alcuni vescpri. Questo partito chianatio in seguito della nobilità, ed alcuni vescpri. Questo partito chianatio in seguito de monarchici arrebbe volto da per se stesso fare la rivolusione per transazione. Il resto dell'assembles formava il partito nasionale, ed i più rizidilati erano Duport, Barnave e Lamelti, pei eranti anorca distinti gli uomini, come Robespierre, Petion , Buozi. Essi formavano un secondo, e ditette dal terzo. Mircheau, la Rygiette, Ballly appengiaroni a questa classe, e ne furono uno il tribuno, uno il generale, ed uno il magistrato.— Mis. L. I., 19.2-2).

(2) Il veto alludeva a quello de tribuni del popolo romano.

Chants t. II. p. 101.

1789. mezzo del veto sospensivo la legge poteva essere riprodotta, come noi osservammo. Questo non era il voto della corte, polcide essa volea un veto assoluto o definitivo. A Mounier, ed a Maury ch'eransi dichiarati per questo furono indiritte alcune lettere di minaccia. Ang. id. p. 50-— Mon. p. 55.

20.

Il re sanziona i decreti dell'assemblea nazionale del di 4 agosto. In principio benche fossero costituzionali avea ricusato di sanzionarli, e le stesse difficoltà rinnovò sulla dichiarazione de' diritti. Agli cochi dell'assemblea il re era un agente ereditario della nazione, a cui ne il diritto di convocare i suoi rappresentanti, ne quello di dirigerli, ne quello di sospenderli potea appartenere 1. Ag., il. p.304.

L'assemblea nazionale in forza di legge esclude i decotti o falliti da ogni pubblica funzione. Mon.

Luigi riceve dall' assemblea affin di riturarne la sanzione il primo capitolo della constituzione intitiblata: i diritti dell' uomo. Il re promette osservario ed il di 5 giorno di tumulto, e di cui in brieve parleremo, l'accetta. Aug. ida., parle.

(1) L'intenzione della corte era di far conoscere il re, come oppresso dall'assemblea, ed obbligato ad accettare le risoluzioni contro sua intesa e voglia. La corte sofferiva con impazienza si trista si-luazione, e volca riprendere l'antica sua autorità. Il solo mezzo era la fuga, ma bisoguava legittimarla. Al cospetto dell'assemblea, e ne' dintorni di Parigi niente potessi fare. L'autorità reale era decaduta, decaduta l'imponenza militare, nè altro vi restava che la guerra civile. L'incertezza del re, quantunque si attendesse l'ultimo momento per indurlo a fuggire, fe'andare a vuoto il piano. Esso dovea ritirarsi a Metz vicino a Bouille in mezzo all'armata, richiamare d'intorno ad esso la nobiltà, le truppe rimaste fedeli, i parlamenti, e così dichiarare ribelli l'assemblea, Parigi, ed invitarle o forzarle all'obbedienza; e non potendosi ristabilire l'assoluto governo limitarsi almeno alla dichiarazione del di 20 giugno; ma se la corte avea interesse di allontanare il re da Versailles, gli antisignani della rivoluzione aveano quello di condurlo a Parigi. Avea intieramente mutato di po-sto l'autorità e la forza: il realismo l'avea perduta con la sua disfatla, e la nazione li avea conquistati: i nuovi magistrati erano i soli potenti, ed i soli obbediti; e gli antichi erano divenuti l'oggetto della diffidenza pubblica.

2.

lone dell'Ercole a Versailles agli uffiziali del reggidesimo mento di Fiandra. Il salone suddetto dal matrimonio del conte d'Artois, non era stato aperto che a Giuseppe II. Gli uffiziali de' dragoni e de' cacciatori del luogo, que'delle guardie svizzere, de'cento svizzeri, e della gendarmeria vi furono invitati unitamente allo stato maggiore della guardia nazionale. Con entusiasmo si bevve alla salute della famiglia reale, nè si fe' mai parola della nazione. Tutto vi fu disposto per unire i militanti al re, che facevasi travedere saerificato dalle scandalose brighe della nazionale assemblea. Luigi è annunziato: entra nella sala del banchetto in abito da caccia accompagnato dalla moglie, ch' avea in braecio il delfino. L'entusiasmo s'impadronisce degli spiriti: mille viva d'amore e di fedeltà eccheggiano nella sala, e si torna a bere alla salute della famiglia reale. Era di giovedi, e Maria Antonietta più volte in seguito ripetè, che era rimasta estatica per sì fausto di. Il re ritornò indietro a suono di musica. Miserabili follie, che altro non producono che odio, fra il popolo e la corte! Ang. t. XIII. p. 309,

. Il secondo convito , o banchetto per le circostanze reșesi detestabile, e perciò degno di riprensione. La marcia degli ulani, ed i vini versati con profusione fanno perdere a' convitati ogni ritegno. La ceremonia assume un aspetto teatrale: si suona la carica : si dà la scalata alle logge : si distribuiscono eoccarde bianche: si calpesta quella tricolore; e si passa nella galleria del castello, ove le damigelle di corte ricolmano i militari di felicitazioni , e gli addobbano di nastri e di coccarde. Questo stravizio ha le più funeste conseguenze, e per gli autori, e per chi avevalo approvato. Rabaut de S. Etienne p. 484 .- Mon. p. 69 .- Ang. p. 309,

La nuova del convito, quella degli stravizi delle

87

1789. guardie del corpo, le indiscrete proposizioni de cortigiani, il ritardo della sanzione al veto sospensivo, e
l'apparizione delle occarde nere o gialle produssero
la massima fermentazione. In Parigi rimiori sordi,
provocazioni controrivoluzionarie, timori di nuovi complotti, indignazione contro la corte, e spavento ognor crescente di carestia annunziavano una sollevazione. Tutto servi di pretesto a que', che la macchinavano: ben presto crebbe il popolare ammutinamento, il quale ripiegò le sue idee sopra Versailles. Gaut de Saint-Germain Abrige démentaire de l'Ilitoire de
France, I.III. p. 411.

Pethion denunzia il convito delle guardie all' asemblea, la quale incarica un deputato realista assillapare la preciatta denunzia, come di dare a conoscere i colpevoli. Mirabeau soggiunae: "Si dichiari francamente, che ognuno fuori del re è suddito, c responsabile, ed io ne somministrerò le prove ". Queste parole che indicavano Maria Antonicita, forzarono la parte diritta al silenzio, poichè riguardavasi come quella, ch' avea formato il progetto di condurre il marito in una piazza di guerra. Vedi il giornale initiolato: L'amico della revoluzione.

5. L'insurrezione scoppia in una maniera violenta ore ed invincibile. La totale mancanza de'cereali 'ne fu datta la potientissima sorgente. I sobborghi s. Antonio e s. Mattina. Marcello, ed il quartiere del mercato mancarono totalmente di pane. Una giovinetta da-forsennata entra in un corpo di guardia, prende un tamburo, e sonandolo e girdando pane pane scorse le vie. Molte femmine della più bassa condizione si misscono ad essa: fermano quelle che incontrano, e l'obbligano gridando e gesticolando, a seguirle. Esse armates i precipitano verso la casa conunale. Una moltitudine di uomini si uniscono a queste, s'incamminano verso il Palazzo di Città, forzano la guardia a cavallo, gittano a

terra le porte, penetrano domandando del pane, s'im-

1789, padroniscono delle armi, suonano la campana a martello, e si muovono per Versailles. Maillard usciere, e che fu uno de'principali autori ne' massacri del dì 2 settembre 1792, marcia alla direzione delle donne. Ouando si mossero battevan le nove. Alcune di esse erano a cavallo, alcune assise sopra de' cannoni carichi, altre molte a piedi, ed altre molte orribilmente armate. Il popolo , la guardia nazionale , quella francese chiedono di seguirle. La Fayette si oppone; ma nè i suoi sforzi, nè la popolarità sua poterono trionfare. Ciò non ostante l'arringò, e la ritenne sette ore; ma in fine la moltitudine impaziente per si lungo ritardo, non curò nè la voce, nè il comando, e misesi in marcia senza di lui. La campana a martello erasi fatta sentire fino all' alba. Mon. p. 71,- Ang. id. p. 513.

Luigi senza alcuna inquietudine era a caccia: inseguiva le belve ne'contorni di Mendon. Saint Priest ministro gl'indirizzò un biglietto. Senza entrare in dettaglio avvertivalo che in conseguenza d'un movimento nate a Parigi, un gran numero di donne erausi riunite per venire a domandare del pane. Il re tornò tosto a Versailles; si batte la cassa, si suona la tromba, e la truppa si dispone in battaglia sulla piazza d'arme, e chiudonsi i cancelli del castello. Luigi o ignorasse i progetti della corte, o non li credesse più praticabili ricusò al popolare movimento di fuggire. La corte era nella massima costernazione. Le pacifiche intenzioni del re erano preoccupate dal timore: non volea rispingere l'oppressione, nè prendere la fuga. Vinto temea la sorte di Carlo I, fuggitivo che il duca d'Orleans fosse dichiarato luogotenente del regno. Desod. t. II. p. 8 .- Il, Corriere di Madone: giornale di Parigi.

La Fayette riflettendo che il suo dovere era quello di condurre le soldatesche riunite in battagliodi sera ni sulla piazza di Grève, come in principio cra sta-

DI NAPOLEONE BONAPARTE

1789. to quello di rattenerle, ottiene dalla comunità l'autorizzazione della partenza. Batte la generale, ed effettua il movimento nell'ora sovraindicata. Alla testa della guardia nazionale siegue da tergo le orme della moltitudine, che crasi divisa sul ponte di Seve . porzione battendo la via di Saint Cloud, l'altra quella di Parigi. Desod. t. II. p. 6. - L'imparziale: Giornale di Pa-

Il generale dopo avere visitati i posti esteriori di Versailles, ch'erano affidati alla sua guardia: rinvenuto il servizio in perfetta regola, la città in qualche quiete, la turba addormentata o dispersa, prese anch'esso spossato dalla fatica un poco di riposo in casa di Noailles.

6.

Taluni de' satelliti girando intorno al palazzo rinvennero un cancello aperto, ne avvertirono gli altri, e penetrarono tutti da questa parte nell'atrio. I posti interni erano stati affidati alle guardie del corpo, e negati all'armata parigina. Quest' accidente cagionò tutte le disgrazie di quella notte. Una guardia del corpo era alla finestra, e fu con parole insultata : questa tirò sul popolo : le donne e i volontari della Bastiglia penetrano igniti negli appartamenti: uccidono due delle guardie; ma una di esse ebbe tempo di avvisare la regina, che fuggì seminuda nella camera del re.

La Fayette avvertito dell'invasione del soggiorno reale corre in tutta fretta verso il pericolo, e 7 1 trova il popolo adunato nella corte di Marmo, che dimandava a grandi grida il re. Luigi comparve: gli urli a Parigi! a Parigi! fecersi intendere per ogniparte. Il buon re esita un istante, indi consente a partire con la sua sposa, ed i suoi figliuoli. La calma succede agli eccessi del più feroce furore. Louison Chably venditrice di salumi nel sobborgo s. Antonio essendo stata incaricata di parlare al re disse: » Noi veniamo a dimandare del pane, e la vostra

90

1789. protezione contro que' che ce ne privano». Luigi accolse con bontà questa dimanda ed accordò tutto.

Allora compaïre la vanguardia dell'armata, ed un' artiglieria di venti pezzi marciara nel tuorlo di essa. Questo braccio militare fe'cessare gl' insulti che le regie guardio commettevano a danno de rappresentanti. Le soldatesche impadronironsi di tutti i posti. I dragoni di Montmorency, ed i fanti di Fiandra dichiarraono, che giammai avrebhero tirato contro i loro concittadini. Ecco analgamati i militanti d'amendue i partiti. La Fayette inseri in tutto quel-be che disse e fece la ragione, la grazia. la precisione, il sangue freddo di Washington, di cui imitava tutte le mauiere, soria del'asono ils. 4p. 221.

Maria Autonietta era risoluta di seguire il marito, ma le prevenzioni contro di lei erano si forti, che il viaggio divenia pericoloso. Bisognava conciliar-la con la moltitudine. La Fayette le olleri di accompegnata al balcone: comparvero, e per farsi intentendere con qualche attitudine alla tumultuosa plebaja c'il generale baciò rispettosamente la mano a Maria Autonietta. La turba corrispose con grandi acclamazioni: in parte fu vinta la sua animosità, e risvegliato di nuovo il suo entusismo. Mga. L. p., de risvegliato di nuovo il suo entusismo.

Luigi ginnse a Parigi in mezzo a'suoi, ed al popolo armato con ogni genere d'armi. È ricevuto al Palazzo di Città, ed in essa promette fissare il suo soggiorno. Da Versailles il corteggio si mosse verso l'ora nua di sera, ed alle quattro incominciò ad entrare in Parigi. Più di tre ore passarono prima che si vedesse il re, ma finalmente comparve. Li più bravi dell'armata, e tutta l'artiglieria il circondava, Cento membri della nazionale assemblea, ed i trecento rappresentanti delle comuni l'accompagnavano. Il popolo era per le vie ammassato, ed ammassato vedeasi nelle piazze, alle finestre, a terrazzi. Luigi nello sceudere die' di braccio alla moglie: madama Elisabetta condici di braccio alla moglie: madama Elisabetta condici di braccio alla moglie: madama Elisabetta con-

1789, duceva il Delfino: il conte di Provenza marciava alla destra di sua sorella; e madama reale era presso l'augusta sua genitrice. La Bocca di ferro: foglio periodico.

Bailly gridò: » Francesi il vostro re viene con confidenza ad abitare fra voi. Ogni suo bene ripone nel fare tutto ciò, che potrà contribuire a migliorare la sorte de suoi popoli ». Nuovi applausi, nuovi evviva! I veil il giornale politico nationale.

Il re di mezzanotte ritirasi alle Tuileries, e Luiti gi Francesco Saverio, conte di Provenza a Lussemdi tem. burgo, Parigi: offire ini apparenza di calma, ed una
momentanea abbondanza succede alla carestia. Med.
Campan: Memoire sur le vie privée de Marie Aulonielue, suivis de
souvenirs et asecedotes historiques sur le regne de Louis XIV, XV,
et de Leuis XVI.

Bailly si presenta a Luigi, e riceve i maggiori contrasegni di benevolenza. Una donna dimandada tre grazie al ro, cioè 1° La libertà de detenuti per causa della rivoluzione, 2° I pagamenti del baliatico alle madri prigioniere nella casa della forza. 3° La restituzione di alcuni oggetti depositati al monte di Pictà. Il re le accorda per intiero la grazia. Storia dell'amo ilb. 4-p.274.

Liancourt partecipa al re, che l'assemblea non potendosi separare con potere esecutivo avea decretato di portarsi a tenere le sue adunanze a Parigi. De Weber. L. I. p. 437.

Nel medesimo di formasi l'adunanza degli amici della costituzione, in seguito chiamata l'adunanza de' giacobini, si famosa in quella politica influenza ne' diversi avvenimenti della rivoluzione. Quest' adunanza imitò quella, che a Versailles chiamavasi il club breton, composto fin da' primi di della rivoluzione da' parochi della Bretagua. Coul. de Hea. I. V. p. 248.—Sauri.

Lally-Tollendal, e Mounier disperando della libertà, perchè non vengono le loro idee adottate, EFFEMERIDE

1789, abbandonano l'assemblea, Mounier passa nel Delfinato sua provincia, e tenta sollevarlo contro l'assemblea. Malgrado la sua influenza non potè stabilirvi un centro di durevole resistenza. Lacretelle. t. I. p. 255 .-

La Cronica di Parigi, e la Bocca di ferro, fogli periodici.

14.

Filippo duca d'Orleans fortemente incolpato della insurrezione del 5 e 6 ottobre parte, come in esilio, per l'Inghilterra. Adriano Duport ex consigliere al parlamento e ch' avea avuta una sì grande influenza nella rivoluzione del dì 14 luglio, fu uno dei motori i più attivi di questa seconda rivoluzione. I corifci della fazione Orleanistica, cioè Laclos, Sillery, Latonche, Aiquillon, Oraison, Mirabeau, Ducrest, e la Genlis sorella di Ducrest dieronsi in quella notte il movimento il più grande. De Weber: 1. I. p. 442. -Desod. t. II. p. 256. Chabraud: Rapporto all'essemblea nazionale.

L'assemblea nazionale giunge a Parigi : situasi 19. nella cappella dell'arcivescovo, mentre le si prepara una sala di sessione presso le Tuileries, Desod. t. II. p. 16.

Un fornajo della contrada du Marchè Palu è 20. scannato per essere predicato incettatore 1. Ciò de-

<sup>(1)</sup> De' briganti stipendiati alcune volte mescolaronsi con le donne, che aspettavano la loro miserabile provigione di pane. Essi abusando dell'angoscioso stato in cui gemevano tante infelici madri. stipate durante le piovose notti di autumno nel fango, cercavano crudelmente sollevarle contro i fornaj, attribuendo alla loro cupidità la mancanza de cereali. Due di cotesti presi dal popolo il di 21 ottobre, mentre si portavano al più prossimo lampione, alcuni distaccamenti della guardia reale li posero in sicurezza. Il terzo non fu sì felice. Era nominato François: avea la sua hottega in città, e precisamente nella via di Marché Palu: esso distinguevasi per lo zelo ed attività, ed era ben degno degli elogi e delle ricompense del governo. Nel sovraindicato di molte persone gridando pane pane precipitaronsi nella sua bottega, affin di esaminare se vi fosse restato del pane. Due di numero se ne trovarono, che i garzoni aveano nascosti in un vaso di terra per loro uso. I malevoli impadronironsi di questi due pani, c gridarono che François volea piuttosto lasciare indurire il pane, che distribuirlo al popolo. Fu altora elle una donna presentando alcuni pezzi di pane mutto disse averli trovati nella bottega. In pochi secondi , e tanto era il popolare torrente , la via di Murche Palu si trovò piena di gente. François su preso, legato, e mercè le buone insinuazioni d'un ufficiale fu coudotto innausi a magistrati al Palazzo di Cit-

n L'assemblea adotta il progetto immaginato da Sieves, e presentato in nome del comitato da Thomada. ret. In Parigi continuavasi il travaglio incominciato a Versailles relativo alla divisione del regno. In seguito si vedrà la Francia divisa in ottantarte dipartimenti, ogni dipartimento avere un consiglio amministrativo composto di trentasei membri, e un direttorio esecutivo composto di cinque. Apparteneva al primo il decidere, l'agire al secondo 1. Angid. p. 339;

tà. Battevano le 46 della mattina, ed I municipali non erano ancora al lor posto. Il fatto erasi del tutto snaturato passando di bocca in bocca: diceasi che la bottega erasi trovata piona di pan mufin: che questo era un partito di tutti i fornaj, affin di produrre un generale affamamento; c che non riapparirebbe l'abbondanza se non impiccaattamamento; e ene non Frapparrecupe i autoroscosa se ano improva vasene uno almeno alla porta del suo negozio. Intanto la piazza di Grève erasi in un istante empita di popolo. In sì critica circontanza l'incolpato François sceudeva le scale del Palazzo di Città per esser; condotto da Pietro Silvano Bailly maire di Parigi. Un debole distaccamento della guardia nazionale il conducca; questo non pote imporre alla moltitudine e lo sfortunato cadde in potere del popolo, e fuappeso alla lanterna ove tante e tante vittime aveano perduta la vita, La testa recisa dal tronco fu posta su d'una picca, ed il popolo esulto alla spaventevole vista. La moglie infelice, incinta, inquieta di non vedere tornare li marito, si nosse per la piazza di Grève. Ma non fu per anche giunta sul ponte Notre-Dame, che fu trattenuta dalla folla: fermasi, alza gli occlii, e vede la sanguinosa testa. Ahil sclamò immobile, giusto vielo! riprese dallo spavento: quella è la testa di mio marito! Fra i singulli fu ricondotta alla propria casa. I carnefici del marito l' accompagnarono con l'orribile trofeo, che con ira posarono sul bancu, e che l'infelice moglie fu costretta contemplare di nunvo. - Desodourds, Istoria filosofica ed imparziale della rivoluzione francese t. I. p. 23-26.

(1) Tutto nel nuovo piano fu clettivo, ma gradatamente: sem-

EFFEMERIDI

1789. La corte di Roma annuisce alla soppressione

L'assemblea pone i beni del clero a disposizionovembre ne della nazione. Talleyrand vescovo di Autun propose al clero di rinunziare i beni a favore della na-

> braya una imprudente cosa affidare alla moltitudine la scelta de suoi delegati, ed illegale l'escluderla dal concorso. Questa difficoltà fu superata per mezzo della doppia elezione. L'esecuzione di questo piano, che organizzava la sovranità del popolo, eccito il malcontento di qualche provincia. Gli stati di Linguadoca e di Bretagna protestarono contro la nuova divisione del regno: i parlamenti di Metz, di Ro-uen, di Bordeaux, di Tolosa dichiararonsi dal loro canto contro le operazioni dell'assemblea: i partigiani dell'antico regime coglievano tutte le occasioni per inquietarla, ed intanto la nobiltà sollevava le provincie, i parlamenti faceano decreti, il clero pastorali, e gli scrittori approfittavano della tipografica libertà per attaccare a'fianchi la rivoluzione. Dopo averla segretamente attaccata, attacaronla a forza aperta: il clero con le intestine sollevazioni, la nobiltà armando contro lei l'Europa. Quando uno stato non ha più nè leggi, nè autorità, ne governo, bisogna necessariamente che il popolo divenga sedizioso e feroce. Grandi cose sperò esso dall'anarchia, che cagionò mali orribili alla Francia, ma non rese migliore la sua situazione. Molto faceasi, poco prevedeasi, e niuno conoscea la futura destinazione del regno. - Mig. t. I. p. 22 e 23. (4) Queste sono le rendite d'un anno, o la tassa dell'entrata

del primo anno del benefizio vacante. Fin dal duodecimo secolo molti vescovi ed abati aveano in Francia questo diritto, e ricevevano le annate di que benefizi vacanti, che dipendevano dalle loro diocesi od abbazie. Essi abusandone, il Papa se le avocò. In vari concili tenunuti in Francia, e specialmente in quello di Costanza e di Bale trattossi di sopprimere l'uso delle annate. Furono effettivamente soppresse con la pragmatica sanzione, e pagavansi al papa altre somme sotto il titolo di sovvenzione pel capo della chiesa. Invano aveano tentato Pio II sotto Luigi XI, Alessandro VI sotto Carlo VIII, e Giulio II di fare abolire questa pragmatica sanzione, Riuscì solo a Leone X di stringere un concordato con Franceso I, in cui cedendo al re il di-ritto di nomina a'vescovati ed abbasie del suo regno, veniano riservate alla santa Sede le annate, ossia la rendita d'un anno di tutti i grossi benefizi sul piede del fruttato corrente. Tal concordato fu pubblicato in Roma nell'undecima sessione del concilio Laterano, e fu registrato in tutti i parlamenti della Francia, Nell'epoca della rivoluzione in un gran numero di quinterni di doglianze dimandossi la soppressione di questi diritti, o per isplegarmi in altri termini, l'anmillazione del concordato. La dimanda fondavasi su d'una ragione po-

litica, la quale in que' di insegnava a non doversi permettere l'estrazione dal regno di considerevoli somme, se per esse non ricevevasi in cambio un egnale valore. — Istor, della rivoluzio. t. 1, p.252. — Discorso del vescovo di Nancy pronunziato all'apertura degli stati generali. 1789. zione , la quale impiegherebbeli al mantenimento del culto, ed al pagamento de' suoi debiti. Il clero si sollevò contro questa proposizione. La discussione fu vivissima, e malgrado l'opposizione di lui fu provato, ch'ei non era proprietario, ma semplice depositario de' beni consecrati agli altari dalla pietà de' re o de' fedeli, e che la nazione supplendo alle spese dovca impossessarsi de' suoi beni. Mig. 1. I. p. 127-129. - Mon. n. 81 e83 .- Ang. id. p. 331.

L'assemblea tiene la sua seduta alle Tuileries. tunedi. Una delle sue operazioni fu l'erezione del castelletto in corte superiore per giudicare in ultima istan-

za i delitti di lesa nazione. Desod. t. II. p. 27.

La nazionale assemblea decreta che l'isola di 30. Corsica farà parte dell'impero francese. Mon. n. 100 .-

Gault de Saint-Germain. t. III. p. 441.

Decreto che pone i beni del clero, e ciò a nordicembre, ma de' risultati del dì 2 novembre, a disposizione della nazione. Fu allora che universalmente scoppiò l'odio del clero contro la rivoluzione. Nel principio degli stati erasi mostrato meno intrattabile della nobiltà, e ciò per salvare le sue ricchezze. In seguito mostrossi contrario al nuovo regime governativo quanto la nobiltà. Mig. 1. I. p. 128.

Instituzione del tribunale di ricerche. Con or-7. rore vidersi de' doni patriottici offerti per incoraggiare i denunziatori. Mirabeau accusò il conte di Saint-Priest, ministro della casa del re. Ei l'accusò, contro ogni verità e verisimiglianza di aver detto a delle donne che dimandarongli del pane : Quando voi non avevate che un solo padrone, aveste sempre del pane; andate ora a dimandarne a' milledugento padroni, che voi avete richiesto ed ottenuto. Lacret. Hist. de l'assembl. constit. t. I. p. 264.

Dopo una seria e sanguinosa insurrezione Bruselles ricca e bella città, e le sue adiecenti terre sottraggonsi dal giogo alemanno. Il parco, la piaz-

L'assemblea nazionale crea una carta monetata sotto la denominazione di assegnati territoriali, perchè nella loro primitiva ammissione sono destinati ad essere cambiati da chi aveali prodotti in possessioni nazionali; ma multiplicati dappoi con una progressione, che superò di molto il valore della loro ipoteca, divengono più funesti al credito pubblico, ed alla fortuna de' particolari, che i biglietti del banco di Lavy, Ang. id. p. 334 .- Mon. n. 118.

24.

25.

26.

Decreto che rende gli acattolici ammissibili alle pubbliche funzioni, ma dopo aver eglino adempiuto alle prescritte condizioni della legge. Mon. n. 125. De Favras marchese è arrestato come colpevo-

le d'una cospirazione, la quale tendeva allo scioglimento dell'assemblea, cioè di aver tramato contro la rivoluzione, d'aver voluto nel cuore della notte introdurre in Parigi gente armata, ad oggetto di far perire i principali capi dell'amministrazione . come Bailly, la Fayette, Necker : di assalire la guardia del re : di tor via il sigillo dello stato; e di trarre il re e la sua famiglia a Pèrrone città della Piccardia sulla Somma, città sovrannominata la Vergine, e che servì di detenzione a Carlo il semplice , ed a Luigi XI. Ang. t. XIII. p. 336. - Voisien.

Luigi Francesco Saverio fratello del re è implicato in questo affare; auzi accusato positivamente DI NAPOLEONE BONAPARTE

1789. in uno scritto divulgatissimo. Ei si porta al Palazzo di Città, affin d'indicare la natura delle relazioni, che avea avute con Favras. Niuno però si appaga delle ragioni allegate da esso, ne la pubblica opinione lo giustifica. Mon. n. 128 e 139.

Le provincie Belgiche formano fra esse un trattato d'unione, che momentaneamente csiste, sotto la gennajo. denominazione di Stati-Belgici-Uniti. Mon. n. 31. ann. 1790. Il regno di Francia viene diviso in ottantatrè 45.

dipartimenti , suddivisi in distretti , e cantoni, Mon. n. 18. ann. 1790.

Decreto portante che il supplizio de' condennati alla 20. pena capitale non porterà seco alcuna confiscazione de' loro beni, nè imprimerà taccia veruna d'infamia alle loro famiglie. id.

Biglietto del re indiritto a Bureau de Puzi prefebbrajo, sidente dell'assemblea nazionale.,, Vi prevengo, che penso di venire all'assemblea questa mattina verso il mezzo di : desidero d'esservi ricevuto senza ceremo-

nia ... Luigi. Desod. t. II. pr 39. Lnigi portasi all'assemblea nazionale : ivi pronunzia un commovente discorso : indi promette di-42. fendere e mantenere la libertà costituzionale, I membsi dell'assemblea prestano individualmente un giuramento civile concepito in questi termini. Io giuro d'esser fedele alla nazione, alla legge, al re, e di mantenere con tutte le mie forze la costituzione decretata dall'assemblea nazionale, ed accettata dal re. Fu ordinato che si spedissero tosto de' corrieri in tutte le provincie per informarle d'un avvenimento sì straordinario, e che pareva dovesse sconcertare i nemici della pubblica causa; ed in fatti la solenne prestazione del civico giuramento fu il principio della generale federazione in favore della costituzione, che elevavasi sulle rovine delle antiche instituzioni. Que' tali che non aveauo pensato, o che ignoravano la storia delle passioni, credettero. che

19.

1790. la rivoluzione fosse da questo momento finita, e che tutti i poteri di concerto fra loro camminassero pel medesimo fine. Fosse illusione o credulità si cantò alcuni di dopo un Te Deum in rendimento di grazie per questa giormata celebre, che tante altre giornate funeste andavano bentosto a smentire. Mon. n. 37.— Desolt. t. II. p. 41-42.

 L'assemblea nazionale sopprime i voti monastici. id. n. 46.

Favras è condotto al tribunale del castelletto : confonde i suoi accusatori Morel e Turcatti, a' quali si associò Marquié reclutatore; ma un'orda di satelliti ripetè nel santuario della legge : Favras alla Lanterna! Non avendo i magistrati la forza di reprimere queste grida omicide, era di ragione a temersi, ch'essi non obbedissero al popolare furore. Fu d'uopo che numerose truppe e alcuni pezzi d'artiglicria fossero continuamente in battaglia nella corte del castelletto. Favras fu gindicato da un solo tribunale : non ebbe ricorso a verun altro di revisione : ne ottenne il permesso di produrre de' fatti giustificativi; ma bensì venne condannato sotto la deposizione di due testimoni, de' quali avea già confusa l'impostura. Favras a cui fu sì facil cosa di ricomperare i suoi di compromettendo un augusto personaggio sul quale tutti gli odii sarebbersi rivolti, fu condannato ad essere appeso alla piazza di Grêve. Uno de' giudici fecegli intendere, che il decreto era stato dettato dalla forza., La vostra vita, disse, è un sacrifizio, che voi dovete alla pubblica pace,,. La sentenza esigeva che avanti il supplizio facesse il reo onorevole ammenda fuori la chiesa di Notre-Dame, Vestito di una veste candida, che sembrava una suppellettile di vittima, tenendo nella destra una torcia ardente, ei lesse con voce ferma la sua sentenza di morte, e protestò della sua innocenza. Indi rimontò sulla fatale carretta, si trattenne col suo confessore,

DI NAPOLEONE BONAPARTE

1790. girò sul popolo de' pacifici sguardi , innalzò verso il cielo gli occhi pieni di amore e di speranza , ed esclamò due volte in sulla scala prima di morire :, Cittadini sono, e muojo innocente! Indirizzatosi al carnefice, gli disse: Fate il vostro uffizio 1. Lacratelle 1.1. p. 274-275.

20. Giuseppe II imperadore muore nel quarantanovesimo anno di sua vita, e nel veuticinquesimo del suo regno. Leopoldo II suo fratello succede. Esso era di già conosciuto per una saggia amministrazione in

(1) Tommaso Mahi marchese di Pavras era nativo di Blois : la moglie di lui era l'unica e legittima figlia del principe d'Anhalt-Schauenburg. Avea servito ne' moschettieri, come ajutante maggiore nel reggimento di Belsunce, e come luogotenente nella guardia sviszera di Monsieur. Favras era d'una mente ardente, nè mancava in tutte le circostanze di esibir progetti. Sopraggiunta la rivoluzione ne presento alcuni sulla politica, che lo resero asspetto al partito rivoluzionario. Fu arrestato per ordine del comitato delle ricerche. I giudici ricusando di udire i suoi testimoni a discolpa, egli li paragono al tribunale dell'inquisizione. Il principale gravame fu una lettera di certo Foucault, the dimandavagli; Dove sono le vostre trappe? Per qual parte entreremo in Parigi? Io desidererei d'esservi impiegato,. Thilorier avvocato prese con calore a difenderlo, e fe' di pubblica regione due memorie nel corso del processo. La moglie dama fu eziandio arrestata. Ad Augeard appaltatore generale, che trovavasi nelle prigioni dell' Abazia, riuscì di farle tenere de' biglietti di suo marito, per cui gl'interrogatori de' due sposi non presentarono niuna contradizione. Favras alla nuova d'essere impiccato, disse a' suoi giudici con ammirabile calma: Vi compiango assai, se la testimonianza di due uomini vi basta per condumnare. Il relatore dissegli : Io non bo altre consolazioni a darvi, che quelle della religione. Ei con nobiltà rispose: Le mie più grandi consolazioni sono quelle che mi da la mia innocenza. Il relatore avendolo invitato anco una volta a dichiarare i suoi complici, rispose : Io sono innocente; me ne appello al turbamento in cui voi nete. Il suo testamento scritto nel modo il più affettuoso, ed il carteggio con sua moglie durante la prigionia furono pubblicati poco tempo dopo la sua morte, e produssero la più viva impressione. Pruhomme ci die' il ritratto di Tommaso Mahi marchese di Favras : Ei dice , ad uno spirito ornato accoppiava la facilità d'esprimersi con grazia; anzi le sue parole aveano un incanto, da cui era difficile guardarsi. Avea dolcezza di carattere , decenza nel contegno , bella statura , nobile fisonomia. In tutto il corso della sua difesa non perdè mai quell'attitudine che conviene all'innocenza, e rispose a tutte le questioni con uitidezza, e senza imbarazzo. - Anq. t. XIII. p. 337.

47.

1790. Toscana. Ei fecesi trascinare contro la Francia da' suoi cortigiani, e dalla conlizione. Mon. n. 64-71-93.

Abolizione d'ogni distinzione onorifica, e di superiorità e potenza, resultante dal regime feudale. id.n.56. Decreto tendente ad ottenere dal re la comu-

marzo, nicazione del libro Roffo. Ang. id. p. 341.

Questo era il libro ove le pensioni accordate dalla corte erano scritte. Allorchè fu reso pubblico, e ciò si dovette allo spirito di partito, trovaronsene alcune i cui motivi d'impetrazione disonoravano coloro che le aveano accordate, e coloro che le avea-110 ottenute, Mon. n. 55.

Gli abitanti d'Alais (città della Sevenne, fatta costruire da Luigi XIV nel 1689) a norma de' decreti dell'assemblea del di 14 dicembre si ragunano, e vi nominano a presidente Luigi Vittore di Suffren s. Tropez, ed a segretario Giovanni Blac. I cittadini all'unanimità deliberarono attenersi alla cattolicità. Tale deliberazione, che li renderà sempre cari alla religione, fu indiritta al vescovo, al conte di Perigord, ed al sopraintendente; e la supplica all'assemblea ed al re. L'amico del ciero e della nobiltà, foglio periodico parigino.

L'assemblea decreta una vendita di beni nazionali fino all'ammontare di 400 milioni. L'arcivescovo d'Aix dichiarò che l'assemblea non aveva un simile diritto : la paragonò ad Eliodoro e ad Epifanc ; e richiese la convocazione d'un nazionale concilio, che potea solo approvare l'invasione degli ecclesiastici possedimenti. La proposizione indignò i membri ; ed esclamarono, che un concilio ecclesiastico . potea violare i diritti ed oscurare il decoro dell'assemblea degli stasi generali. Nel bollore della disputa Gerles certosino propose, che almeno si decretasse che la religione apostolica romana fosse la nazionale religione de' francesi, L'assemblea non volle pronunziare: i più saggi minacciarono di staccarsi da essa. 1790. e tutto fu confusione e disordine. Mon.n. 100. - Ma Ilio. Annali di Roma t. I. p. 105.

Essa assemblea decreta, che i debiti contratti aprile. dal clero siano reputati della nazione, ed i creditori siano soddisfatti.

La decima ecclesiastica essendo stata abolita decretasi, che si provvederà alla sussistenza de' ministri del culto cattolico con fissi assegnamenti. Mon. n. 103.

Ogni privilegio di costume per gli ecclesiastici è abolito. Il progetto è di Sieyes. Ei dicè:, Sarebbe un affettare un orgoglio troppo ridicolo presso un popolo libero, il mutrire nella società la pretensione di distinguersi con un abito esclusivo. Progetto di un decesso provisionale sopra il elero. Tit. 2. Art. 12.

30. Instituzione de' giuri in materia criminale. Mon.

n. 121

3,4,5 Decreti sui giudici di appello. Essi saranno semaggio dentari: eletti per sci anni, e dal popolo. Mon. n. 121.

L'assemblea si occupa della questione seguente.

L'assemblea si occupa della questione seguente. A chi appartiene il diritto di fare la guerra e la pace? La discussione andò per le lunghe. Fu una delle più luminose ed eloquenti discussioni, che abbiano illustrate le sue sedute. Mirabeau sosteneva, che questo diritto appartenesse al monarca: Fretcan pieno la mente della storia patria fondò i suoi argomenti sugli annali della nazione: disse, che se toglievonsi gli ultimi 170 anni , la nazione francese avea sempre goduto di somigliante diritto. L'energica sua eloquenza fe' decidere all'assemblea, che apparterrebbe alla nazione, e che la guerra uon potrebbe esser dichiarata, che da un decreto del corpo legislativo, ma sanzionato dal re. Ecco la reale corona di Francia spogliata della sua migliore prerogativa, che l'Inghilterra ha mai sempre conservata a' suoi re, e quando eziandio ha dato alla sua libertà la maggiore estensione. Anq. p. 343.

2 EFFEMERIDI

1790. Instituzione del tribunale di cassazione, i cui 24. giudici o rappresentanti sono sedentari. Mon. n. 145.

Tale instituzione è figlia dello spirito di vertigine sparso da un canto all'altro del regno. La marsigliese municipalità s'impadronisce della cittadella e de' forti, li demolisce, ed uccide uno de' comandanti : in Valenza nel Delfinato de Voisins maresciallo è condotto dal popolo nella chiesa di san Giovanni, e vi è spietatamente ucciso : Saignon picciola città della Provenza è tutta in preda al fuoce ed al ladroneggio : i cittadini di Dovay insultano i professori dell'università, ed i conventi gli servono di Îudibrio: i protestanti di Monte Albano tentano d'impossessarsi delle case religiose, si cimentano co' cattolici , alla guida de' quali eravi il duca di Caumont; ed ma maggior lizza nasce a Nimes. Le vie inondaronsi di sangue umano, ed i cadaveri le ricoprirono. I passeggieri volgevano inorriditi lo sguardo, e deviavano dall'intrapreso cammino. Causa di si orrenda catastrofe fu il cittadino di Nimes il conte Roberto di santo Stefano deputato dell'assemblea nazionale, che propose ed architettò il decreto in favore degli acattolici. Il Giornale universale, foglio periodico parigino.

Decreto che stabilisce de' tribunali di commercio, ove è più urgente il bisogno dello stato. Mon.n.148.

Case di pubblico travaglio affin di prevenire, ed
estinguere la mendicità. Tutti i governi hanno avuto
questa intenzione, ma si è ben conosciuto dall'esperienza, che la mendicità in uno stato è un'ulcera, fa
quale non si cicatrizza, che momentaneamente. Mon.

n. 151. — Arte di verificare le date. U. parte III.

Luigi statuisce, e l'assemblea decreta, che la liguagno, sta civile sarà di 25 milioni, e che Maria Antonietta regina ne avrà 4 di entrata, Mon. n. 161.

 Legge, che stabilisce a' ministri del culto cattolico un salario a carico della nazione: si fissano 1790. gli appuntamenti, e le persone a cui vengono compartiti. Mon. n. 168.

La nobiltà ereditaria viene abolita, come ancora tutte le denominazioni di duca, principe, mar-

chese, conte. Ang. t. XIII. p. 345.

Il Una seria e lunga insurrezione ha luogo al forte menderimo san Pietro della Martinicca. Se ne ripete la cagione di alla condotta tenuta da Damas governatore della colonia verso gli abitanti di quella piazza. Mon. 12 1212.

L'assemblea nazionale che considera tutte le coggio.

munioni cristiane sotto un medesimo rapporto, si
affretta a loro rignardo a riparare i torti dell'intolleranza. In conseguenza di ciò decreta, che i beni
degli acattolici sortiti di Francia in virtù della rivocazione dell'editto di Nantes, saranno restituiti a'
loro eredi qualora vi abbiano diritto. Mon. n. 182. e 345.

L'assemblea decreta la costituzione civile del clero, famosa tanto per lo scisma politico al quale die'

luogo. Anq. id. p. 346. - Mig. t. I. p. 97.

12.

43.

I deputati degli ottantatrè dipartimenti sono presentati al re. Luigi gli accoglie con affabilità, ed è corrisposto con le più sensibili testimonianze d'amore, ma come re costituzionale. Il capo della deputazione di Brettagna genuslettendosi, e presentandogli la sua spada gli disse:,, Sire, io rimetto nelle vostre mani la spada fedele de' bravi bretoni. Essa non si tiugerà che del saugue de' vostri nemici ,.. Luigi rizzossi, l'abbracciò, e gli ritornò la spada.,, Essa, così disse, non può star meglio che fra le mani de' cari bretoni: io non ho mai dubitato della loro tenerezza e della loro fedeltà. Assicurateli, che io sono il padre, il fratello, l'amico di tutti i francesi .,. Il deputato soggiunse:., Sire, tutti i francesi vi amano e vi ameranno, perchè voi siete un re cittadino. Mig. t. I. p. 140-141.

Federazione del campo di Marte, per l'anniver-

EFFEMERIDI

1790. sario del di 14 luglio 1789. Quattrocentomila francesi giurano d'esser fedeli, e di difendere fino alla morte la costituzione per la quale travagliava l'assemblea nazionale. Il re pronunzia anch'esso il giuramento 1. Ang. id.— Mon. p. 197.

16,17. Il popolo parigino die' a' deputati de' dipartimenti diversi spettacoli. Una festa di ballo diedesi
nel luogo stesso ove era prima la Bastiglia. Sulla
porta eravi questa insultante iscrizione: Qui si balla; iscrizione, ch'era per verità in contrasto coll' uso a cui questo soggiorno era anticamente destinato.
Qua e là vedevousi delle inferriate, delle catene, e
de' massi sgominati. Ad alta voce gridavasi si danza
alla fin fine sopra questo suolo in cui tante lagrime

(t) Quattro luoghi erano stati proposti per celebrare l'anniversa-rio della nazionale liberazione: il piano di s. Dionigi , il piano di Grenelle, quello de' Sabbioni, ed il campo di Marte; questo fu scelto. Ei denota una festa militare. Il luogo è ornato di quattro fila d'alberi interiori', e di altre quattro esteriori: da un canto termina con un vasto edifizio, ch'offre i mezzi dall'altro d'un superbo anfiteatro, il quale sembra fatto per riunire senza fatica e pericolo un considerabile numero di spettatori. Non fecesi uso di palchi, e per dare al recinto il vantaggio degli anfateatri, e porre gli spettatori in grado di vedere, formarono intorno al campo un pendio di terra, che innalzato contenea trenta gradini per ogni giro ornati di verzura, da' quali risultavano sessantamila posti. Il rimanente del pendio potea contenere centomila persone, indipendentemente dal re, dalla corte, dall' assemblea nazionale, e da' deputati delle differenti comunità. In totalità il campo di Marte cost preparato e disposto potea benissimo contenere trecentomila spettatori. In mezzo al campo era l'altare innalzato alla maniera antica. In faccia alla scuola militare vedevasi il gran trono, e sull'isola de' Segni l'artiglieria, che tuonava in mezzo a' gridi della nazione, ed al suono de' musicali istromenti. Un immenso popolo mentre attendevasi la solenne processione stava all'intorno del campo, ed alcuni divertivansi a carolare ed a far liete giravolte: L'invitta gioventii romana batteva alla stessa foggia co pie la rena prima, che vi giungesser gli atleti. Alle sette della mattina mille e ottocento tamburi , che assordano l'aria , ed intronan le precchia annunziano la processione, e già veggonsi le ottantatrè bandiere de' dipartimenti, i deputati delle comuni , que' dell' armata, la veneranda assemblea, la reale famiglia, e finalmente il re. Esso corteggio part) con ordine dalla splanata della Bastiglia : traverso la citta e passo la Senna al frastuono d'una salva di artiglieria sopra un ponte di barche construito il di innanzi, ed entro nel campo di Marte passando sotto un arco trionfale decorato d'iscrizioni patriottiche

1790. si sparsero, in cui tante volte il coraggio, il genio, e l'innocenza gemerono, e dove sì spesso furono i gridi della disperazione soffocati.

20. Decreto che abolisce il diritto d'inquilinato, di protezione, di tolleranza, che era percetto in molte parti della Francia su gli ebrei inviliti per questa tassa, e pel sigillo di riprovazione, che loro imprimeva l'intolleranza. Noi vedereno quanto prima l'imperature Napoleone rigenerare codesti, e renderli alla società. Mom. 203 2 204.

5 Instituzione de' giudici di pace, e de' tribunali

agosto. di famiglia. Mon. n. 218, 221 bis e 228.

Abolizione del diritto regio sopra i forastieri, come contrario a' principii d'unione, che debbono ligare gli uomini fra di loro. Mon. n. 219

Una vasta tribuna accolse l'assemblea : in una seconda videsi Maria Antonietta, e Luigi Carlo duca di Normandia Delfino. All'ingresso della prima tribuna cravi il trono superhamente adornato, addobbato, evente nella sua sommità un leone, Luigi XVI vi entro e si assise. La presenta di tutti i corpi nazionali, le bandiere in potere de' venti, le iscrizioni patriottiche, le diverse suppellettili, i suoni della musica, l'allegrezza del popolo rendevano questo corteggio ed apparato imponente. Taleyrand di Perigord vescovo d'Autun salt all'altare in abiti pontificali: quattrocento preti vestiti di camici bianchi, e decorati di cinture tricolori situaronsi a quattro angoli dell'altare: di contro in quadrato schierati vi erano molti fanciulli, i quali inalberando ciascuno una bandiera vi si leggeva , la speranza della patria. La messa fu celebrata allo strepito de' militari istromenti. Fenita questa benedi Taleyrand l'oriflamma, e le ottantatre bandiere. Giunti gli uffiziali all'area fu intimato il silenzio. La Fayette a'piè dell'altare pronunzio il federativo giuramento, indi i deputati degli ottantatre dipartimenti, indi la guardia della cillà, indi la rappresentauza nazionale, indi il re. Per dare un preludio a questa festa i membri popolari della nobiltà proposero l'abolizione de ittoli, e l'assemblea vide rinnovarsi una seduta simile a quella del dì 4 agosto. La vanità perdè i suoi privilegi, come il potere avea perduti i suoi, e stabilendo l'egualianza, unise le parole d'accordo con le cose. Compinto il grand'atto udironsi mille voci, io giuro; e mille voci udironsi evviva la libertà; evviva la nazione! Fu allora che Maria Antonietta prese nelle braccia il Delfino, e sollevandolo, il mostro al popolo. Le grida e gli applausi raddoppiaronsi, e le vicine colline e laSenna rimbombarono. La celebrazione di questo giorno doveva innalzare l'animo de'cittadini, e stringere i comuni legami, ed in fatti la rivoluzione ebbe poche giornate al pari di questa brillanti. Il tempo solo non corrispose a questa magnifica festa...

106 EFFEMBRIDE

Ritorno del duca d'Orleans in Francia, Ei rin-1790. viene nel suo partito una grande defezione. Anq. id. p. 349.

25.

31.

Gli ecclesiastici sono esclusi da tutte le pubbliche funzioni, come faccende incompatibili col loro ministero, Mon. n. 239. - Progetto del comitato ecclesiastico per l'organizzazione del clero pronunziato all'assemblea nazionale il di 34 maggio 1790.

L'assemblea nazionale riceve de' dettagli sull' insurrezione di Nancy, divenuta quasi il segnale d'una guerra civile. I tre reggimenti di Chateau-Vieux, di Maistre-de-camp, c del re vennero alle mani con la guardia nazionale: insorsero contro i loro capi, ed a gran copia si sparse il sangue. Bouillè che avea saputo conservare con l'ascendente d'un gran carattere, ed una condotta prudente la confidenza ed attaccamento de' soldati , riceve ordine di marciare sopra Nancy. Vi si recò alla testa della guernigione e della guardia nazionale di Metz. Desilles officiale de' cacciatori del reggimento del re si attacca alla bocca di un cannone : i soldati del suo corpo vi vogliono metter fuoco per tirare sulla guardia nazionale: ei con eroico sacrificio di valore impedisce, nè abbandona il posto, che dopo avere ricevuti quattro colpi di mosclietto, che lo riducano a morte. Varie furono le cause o i pretesti di questa insurrezione, ch'ebbe luogo in differenti riprese dal di 16 agosto fino al di 31. I soldati del reggimento del re aveano forzato i loro offiziali a rendergli conto de' prigionieri ch'essi aveano fatto : Château-Vieux ( reggimento svizzero) volle fare altrettanto : gli offiziali da una parte, i soldati dall'altra, ma d'opinione discorde, siccome erano divisi d'interessi, ebbero de' reciprochi torti , e questi produssero l'insurrezione. Senza ulteriore esame il soldato era colpevole : la disciplina prescrivevagli la subordinazione; ma in que' tempi non cravi nè corpi, nè subordinazione,

Manifestasi una seria insurrezione alla Martinicca settembre, isola dell'America, e la principale delle Antille francesi, ed eziandio alla Guadalupa posta nelle suddette Antille, cioè fra la Domenica, Maria-Galante, la Desiderata, e l'isola di Monferrato. La rivoluzione avea rapidamente valicati i mari d'America, e gittato nelle colonie francesi il più fiero disordine, ed il fuoco della guerra civile. La Martinicca n'era l'infelice teatro. Le montagne che la dividano non furono una bastevole barriera contro lo spirito di rivolta, che veniva dalla Francia. Il contrario partito disprezza gli ordini del governatore, ed incoraggiato da' guadalupesi si commettono le battaglie, e le più sanguinose stragi. Quattro accaniti conflitti avvenuero fra gli aristocratici, e gli attinenti all'antica democrazia. Gli ultimi vinti e disfatti lasciarono sul campo 5000 soldati. A tanto orrore si aggiunse la sollevazione de' negri. Essi rinnovarono con la maggiore ferocia il terribile esempio, già dato alla metà del passato secolo, allorchè indiani e francesi ebber fra loro una sanguinosissima guerra. Mon. n. 318, 321, 325. - Istoria dell'anno t. 11. p. 270-271.

Necker di cni l'influenza è diminuita di molto dimanda la dimissione, la quale viene freddamente ricevuta dall'assemblea nazionale. Necker che avea mai sempre in memoria l'antico suo ascendente spesso faccale delle rappresentanze nelle quali combatteva i suoi decreti, e le dava de' consigli. Questo ministro non poteva adattarsi a fare una parte secondaria, ma convinto o stanco dalla inutifità de'suoi

1790. aforai partì, ed attraversò oscuramente le provincie, che in avanti avea precorse da trionfatore. Quando un popolo cessa di stimarvi, cessa pure d'obbedirvi. Valdec de Lessart successe a Necker. Ang. I. XIII. p. 331.— Man. 128.

Decreto che stabilisce il libero commercio della moneta, del grano, e degli altri cereali. Il di a febbrajo dell'auno 1791 ebbe luogo per tutto il regno la libera coltivazione del tabacco. Mon. n. 256.—

Mon. ann. 1791. n. 41. - Arte di verificare le date t. 1. p. 111.

Amari dissapori, ed un unovo spirito di partito si manifesta in diversi puuti della fioritissima colonia ed isola di san Domingo scoperta da Cristoforo Colombo il di 6 dicembre 1/492. Questi primi turbolenti germogli annunziarono e prepararono i futuri disastri, elte tanto cooperarono alla perdita dell'isola suddetta. Nun. 248. – Foigira.

L'assemblea nazionale decreta l'ammissione di Boo milioni d'asseguati pel pagamento del debito pubblico. Il decreto portava, che rientrando essi nella cassa pubblica sarebbersi bruciati, e che non poteva esservi una maggiore circulazione, che di 1200 milioni. Già ve ne erano 4co in emissione. Quanto prima vedremo, che si parlerà di migliaja di milioni.

Mon. n. 274.

29.

Il fanatismo prodotto da alcuni funglu politici intorbida il mezzodi della Francia, e principalmente la città di Nismes nella inferiore Linguadoca, che in que' di contava 41,195 abitanti. A Jalez villaggio del Velay la francese nobiltà si aduna per opporsi alla rivoltuzione. Mon. n. 200 — Foszion.

L'assemblea nazionale dopo una ben lunga dioutore. scussione dichiara, che non evvi più luogo ad accusa contro Orleans parente di 'Luigi re, e Mirabean
rappresentante, relativamente alle giornate de' 5 e 6
ottobre 1789. La corte con questo attacco mostrossi di nuovo imprevidente, poiche bisognava provare
l'accusa o non provarla. L'assemblea ch' era deci-

2 Officiali notizie danno a conoscere, che la dolscitembre, ce calma comincia a rinascere alla Giadalupa, ma
tauto non avviene alla Martinicca. Sei navi cariche di truppa disciplinata vi spedirono i magistrati
affin di ristabilire la pace e punire i nemici della
nuova costituzione. Una tale spedizione insospettì il
gabinetto Brittannico. Mon. n. 356. — Resultim.

10. Organizzazione del tribunale di cassazione Mon.

attri ecclesiastici, i quali si occupano delle pubblicione funzioni di prestare il giuramento, e giurare di essere mai sempre fedeli alla mazione, al re, e di mantenere per quanto è in loro la costituzione decretata dall'assemblen costituente, ed accettata dal re, ed i decreti spezialmente relativi alla costituzione civile del cleto, Mon. n 312.—De Beville.

Gli anticli e preziosi monumenti delle piazze

3 vendòme, Reale, del Ponte Nuovo, e della Vittoria,
che le auguste gesta ricordavano de're di Francia sono demoliti e fracassati. Gault. de Saint- Germain
t. III., p. 412.

 Gli alemanni rioccupano le provincie Belgiche. Mon. n. 337. — Vedi il di 11 gennajo 1790.

L'assemblea nazionale dopo aver cangiato i nodeembre, mi alle piazze ed alle vie, con aver sostituito ad esse i nomi di Mirabeau, la Fayette, cangia alle pattuglie a cavallo il nome di murechaussée di Frun1790. cia, in quello di gendarmeria nazionale, ed or-

ganizza questo corpo. Mon. n. 358.

Decretasi l'inualzamento d'una statua all'autore

dell'Emilio, e del Contratto Sociale, e che la vedodel. va Teresa Levesseur si sarebbe sostenuta a spesdello stato, Mon. 147.—Coult de Sainte-Germain. I. II. p. 442.

Creazione d'una alta corte nazionale ad Orleans. ¡d.

26. Luigi sanziona il decreto del di 27 novembre, uno de'più rimarchevoli che abbia pubblicati l'assemblea nazionale, per le conseguenze ch' ebbe in seguito. I vescovi formalmente dichiararono, che il re attaccava la potestà spirituale. Il papa consultato su quella misura ricusò la sua adesione, che il re aveva i stantaneamente dimandata. In tal guisa incoraggi l'opposizione de'vescovi, i quali decisero di non concorrere allo stabilimento della civile costituzione del clero. Mon. n.361. — Parere di Goulard parcoo di Rohan.

1791. Ordine del re in cui prescrivesi, che i reggimenti lasceranno le loro antiche denominazioni, ed sennojo in avvenire saranno designati con ordine numerico.

Mon. ann. 1791. n. 4.

6.

Gli ecclesiastici deputati all'assemblea nazionale sono obbligati di dichiarare se voglion essi on o prestare il giuramento, che esige il decreto del di 27 novembre 1790. Mon.ann. 1791. n. 6.— Marat (pre antogomais diamato l'eticognieneo) Giornale initiolato. Emize del popolo.

Instituzione del museo de'monumenti francesi situato nella via ed abitazione del Petits-Augustins. Esso è un prezioso deposito dovuto allo zelo di Leonir, che n'era il conservatore. La nazione francese vi trova numerosi oggetti relativi alla sua storia.

Alcuni riscontri provenienti dall'isola di san Domingo finano presagire il ritorno dell'ordine pubblico in quella ricca colonia. Giò era una illusione degli amici della pacae, ed era questo per verità il loro voto. Mon. n.7. 1791. Legge che garantisce l'industria nazionale. Gli inventori e perfezionatori d'ogni genere di manifatture, o di altro oggetto relativo alle arti ed alle scienze riceveranno un brevetto d'invenzione, e con questo il privilegio esclusivo di fabbricazione per ucerto dato tempo. Mon. n. 8.—Arte di verificare le date: t-1 par. Ill.

L'assemblea nazionale decreta la fabbricazione d'una moneta d'argento all'ammontare di 15 milioni, di cui la metà sarà in pezzi da 30 soldi. l'altra da 15; ed ordina che la detta moneta sia fatta con l'attuale nome degli scudi. Man. n. 13.

Altresi decreta, che l'elezione de'vescovi e de' parochi sia fatta ne'dipartimenti del regno dal po-

polo, e con la pluralità de'voti. Mon. n. 14.

13.

24.

Legge che accorda a'francesi il libero commercio in sulla costa del Senegal. Prima di questo provedimento esisteva una compagnia nell' isola di Gorea, che avea tutti i privilegi. La cosa sta così: I francesi aveano ceduto gli stabilimenti agl'inglesi in virtù del trattato di Versailles del 1763; ma nel 1779 ripreserii, dopo avere in parte distrutto gli stabilimenti degl' inglesi sulle coste, e la pace del 783 ne confermò loro il possesso. Dopo il trattato d' Amiens gl'inglesi impadronironsi di nuovo degli stabilimenti francesi, ma nel 1814 li restituirono alla Francia. Mon. 20.— Polsicio.

I riscontri provenienti dall'Antille sono vie più afflittivi : i torbidi progredivano alla Martinicca ed a san Domingo : il colono s' inquieta , ed il negro è meno subordinato. Ivi si sperimentò quanto è mai pericoloso parlare di libertà, dove gli abitanti non sono stati educati per farne uso, servino questi o

comandino. Mon. n. 24 e 25.

 Legge che ordina il rimpiazzamento degli ecclesiastici nelle fiunzioni, se essi non avessero prestato nel tempo prescritto dalla legge il loro giuramento. Mon. n. 28

### 12 EPPEMERIDI

1791. Creazione d'un tribunale di commercio a Pari-27. gi per rimpiazzare la giurisdizione consolare, che an-

teriormente esisteva. Mon. p. 29.

Le potenze marittime sono invitate dal governo francese a proteggere il viaggio di la Perionse intorno il mondo. L'assemblea nazionale prende l'impegno di rimborsare le spese, che potrebbero cagionare le ricerche di questo illustre navigatore. Mon.

16. Decreto che sopprime gli scabbini, ed obbliga, che a contare dal di primo aprile del presente anno sarà libero a tutti i cittadini l'esercizio d'un tale mestiere, dopo però essersi provveduti d'una patente, il prezzo della quale sarà determinato dalla legge. Mon. p. 49. 65.

Soppressione de diritti di entrata sulle derrate, solennemente pubblicata alle mira di Parigi, e in

altri luoghi. Mon. p. 54 e 52.

49.

22.

Le zie del re Adelaide e Vittoria passano in lingo straniero. L'assemblea non frappone alcun ostratico colo alla loro emigrazione, ma vuole che ciò si deliberi dal comitato di costituzione. Questo non deciderasi, per cui esse si decisero a partire. Ang.1.XIII.

Definitiva soppressione delle signorili distinzioni. La nobilità prova un unovo motivo di malcontento nella totale abolizione de' snoi titoli. Non potendo sollevare il popolo, continna i snoi tentativi controrivoluzionari ed evade dal regno, per rientrarvi in seguito facendo prender parte alle altre monarchio nella sua causa. Mon., p. 33.— Mig.-1.1.p. (45.

 Consacrazione di alcuni vescovi costituzionali. I mitrati d'Antun, di Lydda, di Babilonia consacrano Marolles ed Expilly: gli elettori del dipartimento della Mosa nominano vescovo Anbry deputato dall'assemblea nazionale, e Massavx curato di Sergy è 1791. eletto alla cura di Beaurois città considerabile, ed attualmente capo luogo del dipartimento dell'Oisa.

Il edesimo dì.

24.

Breve di Pio VI indiritto al porporato Stefano Carlo de Lomenie di Brienne. Il papa davagli salutevoli consigli. La pubblicazione del breve offese il cardinale. La costituzoine civile del clero pubblicata in quell'epoca avrebbe potuto somministrargli l'opportunità di risarcire alquanto la sua riputazione, ma egli si separò in tale occasione da'suoi colleghi, prestò il giuramento, ed il titolo assunse di vescovo del dipartimento del Yonne. Gli elettori di quel dipartimento offerirongli il vescovado metropolitano dell' Alta Garonna; ma ei lo ricusò. Scrisse al papa il dì 23 novembre del 1790, ed il di 30 del susseguente gennajo, affine di discolpare la sua condotta, e la sua pastorale sulla quaresima tendeva al medesimo scopo. Il supremo pastore davagli nel suo breve a conoscere che non era quello il tempo di conviucerlo degli errori in cui era caduto, ed incidente. mente avvertivalo, che non poteva aver fatto un maggiore disonore alla porpora romana, nel prestare il civico giuramento, è che non poteasi scusare dalla detestabile taccia di avere distrutto il venerabile capitolo della sua chiesa, come di aver posto le mani nelle altrui diocesi. Storia dell'anno lib. I. p. 20.

Le principesse zie sono arrestate ad Arnay-le-Dne piccola città di Borgogna sul fiume Arroux. Tre milioni di cittadini da un angolo del regno all'altro arrestavano armati i viaggiatori, confrontavano i passaporti, e ricondinevano le vittime a Parigi, Già era nato del popolare movimento in città. Barnave diedelo a conoscere, e Camns propose una diminuzione nella lista civile. L'assemblea nazionale s'adumò: fecesi lettura di una lettera delle principesse, ed il re fe' intendere, che l'arresto delle zie riguardavasi da esso come il più indegno attentato contro la libertà. Fu allora che si sali da motti la tribuna. Camus e La1791. meth voleano il primo l'arresto, ed il secondo la libertà delle principesse. Menou rizzossì, ed esclamò, s. L'Europa resterà senza dubbio sorpresa quando saprà, che abbiamo passato quattro intiere ore a discutere sulla partenza di due donne, che preferiscono piuttosso di ascoltar messa a Roma, che a Parigi. Mirabeau all' insultante motteggio rimise l'affare alla potestà esecutiva, ma questa spedi ad Arnayle-Due l'ordine di far proseguire ad esse il cammino.

Risposta di Stefano Carlo de Lomenie di Brienne a Pio VI. Il cardinale indignato, e poco persuaso della lettera esortativa del papa s'indusse a rinunziare il cappello. La rinunzia fecela con due lettere ; la prima al papa , la seconda a Montmorin ministro degli affari esteri. Nella prima dicea, ch' ei doveva al suo onore un'ultima risposta, e ciò facea rimettendole la dignità, ch' avea voluto conferirgli: che i legami della riconoscenza non erano più sopportabili per l'uomo onesto ingiustamente oltraggiato; e che quando erasi degnato ammetterlo nel sacro collegio non avea preveduto, che per conservare quel l'onore, conveniva ad esso essere infedele alle leggi del suo paese, ed a quanto credea dovere alla sovrana autorità. Situato fra questi due estremi, di mancare a quell'autorità, o di rinunziare alla dignità cardinalizia, non esitò un momento, e formalmente rinunziò : la lettera a Montmorin fu di molto interessante. Brienne rassegnava il cappello al re, poichè avealo avuto per sua dimanda, dicendo, che ciò facea, siccome accusato di avere pronunziato un giuramento esterno, cui il suo cuore disapprovava, nè potea più sofferire una tale ingiuria.

Sollevanione nel eastello delle Tuilories: alcuni giovani cortigiani sono ivi introdotti ad armata mano: la guardia nazionale malgrado la loro resistenza li discaccia. A questi giovani forsennati si dè lo spezioso nome di cavalieri del pugglate. Am id. p. 333-

28.

Nell'epoca suddetta per rimediare alle già troppo considerevoli emigrazioni, ed in particolar modo di quei che aveano pubblici impieghi, si emanò il seguente decreto, il quale per diritta via inceppava la reale famiglia. In esso diceasi che un funzionario pubblico dovea risiedere nel regno, quando non avesso ottenuto un formale congedo : che il primo de' pubblici funzionari era il re, e ch'esso dovea pur stare presso l'assemblea nazionale durante le sue sessioni. ma che nell'intervallo di queste potea risiedere a suo buon grado in tutte le parti del regno : che il Delfino, siccome erede del trono, non poteva allontanarsi dalla persona del re senza suo permesso, e dal regno senza un espresso decreto del corpo legislativo: nel caso in cui il re fosse senza figlinoli, i doveri imposti al Delfino saranno applicati a' principi chiamati dalle leggi alla corona : che le regine incaricate della reggenza sarauno obbligate a risiedere nel regno; e che tutti i membri della reale famiglia, siccome i pubblici funzionari, violando le leggi ad essi imposte col presente decreto, sarebbero decaduti dai diritti e dalle prerogative annesse alla regnante dinastia.

3 L'assemblea decreta, che gli argenti delle chiemuro. se, superflui o inutili al culto siano trasportati alla
zecca. Giammai decreto fu più puntualmente eseguito: lo spogliamento fu totale; ed i malevoli sostenuero, che tanto non avvenne nel rimetterli in uso.
Mon. n. 64.

 Gli appaltatori generali sono aboliti: i diritti delle dogane, o di entrata sono regolati dagli amministratori nominati dal re. Mon.n. 65.

Nou meno importante fu la legge deliberativa di questo di. Tante le ineguaglianze risultanti tra gli credi ab intestato di prima e seconda genitura, e la distinzione de'sessi, o di altre esclusioni in linea diretta o collaterale è abolita. Le divisioni si faran-

1791. no in parti eguali , per cui vengono in conseguenza a cessare tutte quelle disposizioni, che escludevano le femmine, o i loro discendenti dal diritto di succedere nell'eredità similmente a' maschi.

Decreto che esclude le femmine dalla reggenza in caso di minorità. Circa la reggenza decretaronsi i seguenti articoli. 1º All' incominciare d'ogni regno, il corpo legislativo, se non fosse convocato, si convocherà. 2º Se il re è minore, vi sarà un reggente. 3º La reggenza apparterà di pieno diritto al parente maggiore il più prossimo, e secondo l'ordine di eredità. 4º Niuno potrà essere reggente, se non è francese, o se fosse erede di qualche altra monarchia, o non avesse prestato il civico giuramento. 5º Le femmine sono escluse dalla reggenza. Storia-dell'anno lib.L. p. 61. - Mon. p. 80-81.

L'assemblea nazionale considerando il re, come il primo pubblico funzionario dello stato statuisce. ch' ei non potrà risiedere di là di venti leghe dal luogo delle sessioni dell'assemblea nazionale, e che nel caso sortisse da'suoi stati, e non vi rientrasse dopo essere stato cortesemente invitato dal corpo legislativo, sarebbesi tenuto, come s'egli avesse abdicato. Il re perdette per sempre la fiducia de' sudditi , e la Francia più non offeriva che lo spettacolo di un trono ecclissato da mille splendori; e se decsi, come è di dovere , crigere un monumento alla verità, convien dire, che la corte, l'assemblea nazionale, e la città di Parigi furono egualmente colpevoli nella rivoluzione. La prima co suoi scandalosi maneggi , la seconda per l'irrequieto spirito d'innovazione, misto al veemente desiderio di fare fortuna, e la terza per un generale malcontento delle antiche e moderne cose. Ciò rilevasi dagli scrittori che imparzialmente hanno parlato degli affari di Francia. Mon. p. 91 . - Williams Wraxall: Mémoires historiques de mon tumps, - Storia della rivoluzione ec. t. II. p. 131-

Mirabeau membro dell'assemblea nazionale, ov' esso mostrò altrettanto di talento che di energia, aprile. muore supposto avvelenato il di 2 aprile nell'eta di anni 42. Egli era l'anima del partito della maggioranza : era per così dire il re del popolo, poiché erane il dispositore, e disponeva in gran parte i votanti del corpo legislativo : la memoria di lui riscosse elogii esagerati, i più singolari biasimi, poichè dichiarossi avversario de'realisti , e fortissimo protettore de' patriotti. Il cadavere fu aperto alla presenza di quarantotto professori di medicina e chirurgia de'rioni di Parigi, ad oggetto di riconoscere s'era stato avvelenato. come aveasi motivo di sospettare, ma il sospetto rilevossi ingiusto. Il busto scolpito in marmo fu eretto nella sala del Palazzo Pubblico. Il corpo fu in seguito trasferito a santa Genevessa, e su depositato presso quello di Renato Cartesio, onde poi poter essere vicino alle ceneri di Cornelio, Racine, Fene-

lon, Molicre, Montsquieu, Voltaire, e Rousseau.

I funerali ebber luogo col più grande apparecchio: anzi nulla videsi di più pomposo quanto questi. I più distinti militari , le magistrature , i deputati del dipartimento e municipalità di Parigi, i membri dell'assemblea, Cazales, e perfino il duca d'Orleans v'intervenne. La più saggia parte dell'assemblea, e spezialmente Maury non fecesi vedere. L'elogio fu pronunziato dall'abate Ceruti ex gesuita nella chiesa di sant' Eustachio; ed indi fu trasportato il cadavere nella principale chiesa di santa Geneveffa. Gli spettacoli si sospesero; e si ordinò dall'assemblea un lutto di 8 di. Gabricle Onorato Riquetti negli ultimi giorni ch' era montato alla tribuna, avea preso l'impegno di combattere in qualche verso i faziosi. Ei mori, ed essi trionfarono 1. Ang. id. p. 360 .- Mon. n. 94 e 95. - Annali di Roma, t.IV. p.III. - Storia dell'anno lib. I. p. 63.

<sup>(1)</sup> La superiorità de'talonti, l'attraente influenza ch'avea su-

#### EFFEMERIDI

170). Il sacro tempio intitolato a santa Genevella è le prescrito dall'assemblea a ricevere le ceneri de grandi, di personaggi, e decretasi, che assumerebbe il nome di Pautheon. Pates civile de la France. Il I. p. 191. et paiv.
—Journal de Parin. p. 33. — Ang. il. p. 559.

gli animi, ci obbligano a parlare di lui. Mirabeau fin dagli anni più teneri incominciò a sar conoscere qual'esser doveva un di. La natura dotandolo d'una complessione vigorosa, d'un fotoso temperamento, e delle facoltà più energiche, avea gittato in lui tutti i fermenti delle impetuose passioni, egualmenta potenti pel bene e pel male, secondo l'impulso che avessero ricevuto dalla educazione e dalle circostanze. La sua adolescenza fu affidata ad un istrutto precettore, cioè al padre del letterato Lachabeaussère; ma tale uomo di merito, contrariato nel suo metodo, uon potè mettere a profitto l'ardore di che era infiammato il sno allievo. Nelle matematiche ebbe a precettore Lagrange La giovinezza sua non ando esente da' sospetti i più tondati ed orribili: il genitore, e con lui la intiera Parigi il credettero reo di tentato parricidio, ed i nfisfatti e le azioni indegne giustilicarono i sospetti del padre, e confermarono la generale opinione. Il figlio acciecato dall'ira chiama e perseguita in tutti i tribunali civili l'autore de'suoi dì, un'amabile sposa madama di Marignane, ed un fratello cadetto per nome Bonifazio, perebe a lui non somigliano; ed i litigii prosegue con una rabbia, e con una incredibile ostinazione. A tutto questo il padre lo rigetta, la scaccia, e la legge lo divide da una compagna, che la religione avez unito per sempre. Il patrimonio di madamigella Marignane, bella e ricca ereditiera, consisteva in sostituzioni e concessioni, delle quali bisognava attendere l'evenienza. Mirabeau dissipò in due anni il doppio de suoi beni disponibili: gli affari poteano però assere accomodati co creditori; ma il duro avvocato degli economisti volle piuttosto fare interdire suo figlio, e confinario nelle sue terre baronali per ordine del re. Alcune prigioni furono dal conte onorate; non già per atti di preteso dispotismo, ma sulle replicate richieste del proprio genitore. Viderlo le prigioni d' If isola di Francia nel dipartimento delle Bocche del Rodano, e viderlo eziandio quelle di Chatean-de-Jouz. Con la magia del suo parlare sedusse il governatore, e da lui ottenne d'aver per prigione la città di l'ontaillier. Ivi conobbe Sofia di Ruffey, giovane amabile, ma di non comorosa belta. Scaltro corruttore, e violatore de sacri diritti dell'ospitalità la sedusse. I suoi l'aveano unita ad un marito sessagenario, il marchese di Monnier ex presidente della camera de conti di Dole. Sofia invola al marito le gioje, fugge col drudo seduttore, ed il frutto consuma delle sue rapine. Mirabeau avvisato del pericolo da Malesherbes appigliasi ad un disperato pastito e fugge: la donna traditrice gli corre dietro nella Svizzera, ed amendue ricovransi in Olanda. Il parlamento di Besanzone il dichiaro colpevole di tradi-mento, ed il fe'decapitare in effige. En allora che il conte misesi al soldo de' librai, e riparò con un lavoro infaticabile la difficolta della

#### DI NAPOLEONE BONAPARTE

Ne' seguenti termini esprimevasi il decreto dell'assemblea. Il nuovo edifizio di santa Genevela a Parigi sarà destinato a ricevere le ceneri de' graudi uomini, i quali hanno servito a dovere la patria, e ciò incominciandosi dall'epoca della francese libertà.

sua situazione. L'insufficienza de'snoi mezzi di sussistenza ispirogli il desiderio di ritirarsi in America, ma ciò non ebbe effetto. L'imprigionamento fa ottenuto presso il governo della repubblica, per cui fu rapito da Amsterdam con Sofia da un ispettore della polizia francese: la sua amante su chiusa in una casa di vigilanza a Parigi, ed ei nella torre di Vincennes, Ivi restò incarcerato per 42 mesi. L'enoir luogotenente di polizia nella cui grazia erasi il prigioniero insinuato, i mezzi gli agevolò di carteggiare con la Monnier a condizione di vedere le lettere . È questo il famoso carteggio involato da Manuel, sul quale come editore ebbe talento di speculare. Il linguaggio del conte spiega abbastanza l'irresistibile ascendente, che esercitava sulla sua amante. Molte opere compose nel castello di Vincennes, delle qua. li ue fa menzione la universale biografia; ma ei risalendo a principii constitutivi della società, e munendosi de documenti della storia, esamino le così dette lettres de cachet e le prigioni di stato nelle loro relazioni col diritto naturale e positivo, con la società e co particolari. Mirabeau finalmente fu restituito alla società: ebbe a cuore di far cadere la sentenza, che l'avea condannato a perdere la testa, per cui si costitut nelle prigioni di Pontaillier. Ivi compose in sua di-fesa alcune memorie, le quali sbigottirono i suoi avversari, poiche rinvenivasi in esse tutto il talento d'un grande oratore. Un pieno successo corono i suoi sforzi: ei detto la legge: une transazione annullo ogni giudiciale procedimento: e l'avversario pago le spese. Tenta non ostante rappacificarsi con sua moglie: esaurisce le mediazioni, le preghiere, le istanze affettuose, dalle quali la sua compagna fu mossa; ma obbedendo a que' di sua famiglia nego di assumere una catena, che di troppo l'aveva aggravata. Mirabeau ricorse a' tribunali: l'eloquenza sua assunse le forme della tenerezza, e delineò il più lusinghiero ritratto di sua consorte, qualificandolo angelo di dolcezza e di bonta. Fallitogli il colpo, privo di mezzi di sussistenza, e sospetto alle autorità, accompagnato da una olandese, ch'era succeduta negli affetti a Sofia , parti nell'ottantaquattro alla volta di Londra. Si dedico agli studi politici, combatte le mire di Giuseppe II, il quale ne pensieri incoraggiato dalla Prussia e dalla Russia, volca aprire uno shocco marittimo nel Brabante, rialzare Ostenda, e tenere l'Olanda in soggezione; ne fu più possibile su'dubbi della libertà della Schelda negare la venalità dello scrittore. Ei del pari impugnò la nuova cassa di sconto, la banca di san Carlo, e l'impresa delle acque di Parigi. Sceso su tale terreno venne da tutti additato, come lo stromento di Panchaud, di Clavière, ed entrò in una ardua lotta con Beaumarchais, il quale assuntosi di rispondere per la compagnia delle acque, trattavalo con un dispregio tranquillo, a cui elogi ironici dettero un carattere

### EFFEMERIDI

750. Al corpo legislativo apparterrà il giudicare quali siano i soggetti, che meritano un tauto onore: che ciò uon giudicherebbesi dall'attuale legislatura, ma bensi dalla susseguente, e che questo primo onore era dovuto ad Onotao Riquetti conte di Mirabeau.

ancora più offendente. Mirabeau sempre alle prese col ministero cercava di sottrarsi a nuove persecuzioni. Calonne in que'di con mano treinante dirigeva le finanze: ottenne da esso una segreta missione per Berlino: gli su conferita col triplice scope di allontanarlo, di scandagliare le disposizioni del giovane Federico, e di farlo acconsentire ad un prestito considerabile per la Francia. Il conte adempi con zelo la sua parte equivoca. Volendo aprir gli occhi a Federico Guglielmo su' sogni degl'illuminati, compose un opuscolo in cui a piene mani versava il ridicolo sopra Levater e Cagliostro; ed i dispacci a di Lauzun e. Calonne dettero a conoscere alla nazione francese lo stato politico del gabinetto di Berlino. Federico Guglielmo a cui fecesi temere la perspicacia di un simile osservatore, gli commise d'uscire da'suoi stati. Calonne metteva allora i suoi progetti d'amministrazione sotto la protezione de'primi uotabili ch'avea couvezato. La nazione non trovo in essi neppure un uomo, che potesse chiamarsi nomo di stato. Mirabeau v'Intervenne. Pubblico in tale contingenza una diatriba brutale con lo spezioso titolo di: Denunzia dell'agiotaggio al re ed ai notabili. In esso scritto male architettato ed indigesto le contumelie erano accumulate senza circospezione, e tanto Calonne che Necker vi espiavano una preminenza odiosa. Gli strali scagliati contro gli speculatori sul crescente prezzo delle carte pecumarie, a chiare uote indicavano gl'instigatori pe quali erasi prestato. Gli offesi furono vendi-esti son un ordine di Luigi, che condannava il libellista ad essere rinchiuso nel castello di Saussan. Mirabeau posesi in salvo, ed in alcuni scritti misuro con audacia la colossale riputazione di Necker. Indirizzando lettere a Lacretelle ed a Ceruti non facea che sviluppare i suoi pensieri sul ministro ginevrino. Comunque sia il conte dovea una non iscarsa celebrità a suoi scritti polemici, in un tempo in cui le materio politiche non erano ancora entrate nella circolazione delle comuni idee , allorché l'arte de' libelli non era ancora perfezionata, e pochi scrittori osavano coltivarla, i suoi scritti aveano fatto fortuna per la maniera dogmatica e decisa , e singolarmente pel modo . altiero con cui opprimeva i suoi avversari. Tale incominciamento di celebrità gli ispiro il desiderio d'innalzare un più durevole monumento alla sua fama. Inmagina, scrive e stampa la Monarchia prusstana, ed in un ottavo ed ultimo capitolo (in cui ha posto il particolare suo conio) raggruppa quanto concerne la religione, l'educazione, la legislazione, ed il sistema amministrativo. La Storia segreta del gabinetto di Berlino scritta con uno spirito di critica amara, indigno tutti contro l'autore troppo poco scrupoloso nel vendere i segreti dell'ospitalità, della confidenza de'suoi amici, e di quello del governo. Giuseppe & Federico di Prussia, ed il principe Enrico, che

1791. La legge comprendeva eziandio Voltaire e Rousseau, Il direttorio del dipartimento di Parigi fu incaricato di porre la chiesa di santa Genevella in istato di servire alla nuova distinzione. Sul sommo dell'edifizio leggevasi: A' grandi uomini la patria ricono-

trovavasi a Parigi erano maltrattati in tale scritto. Il solo duca di Brunswick vi è particolarmente Indato; ed è credibile, che la sua predilezione per esso non contribuisse dappoi a formare un partito, ehe volea collocarlo sul trono. Luigi die soddisfazione al corpo diplomatico, e fu il libello condaunato dal' parlamento ad essere arso per mano del carnetice. Ma gli stati generali erano stati convocati: al conte affaccióssi la prospettiva di rialzarsi dall'abbiezione della sua gioventu, e della disistima annessa all'esistenza incerta e degradata, che erane stata la conseguenza. Mirabeau comparve nella lista de candidati popolari: si presenta all'assemblea de'nobili per darvi voto eo'suoi pari: questi lo scacciano sotto pretesto, che i soli possessori di feudi aveano diritto di sedere e deliberare. Egli protesta che gli aristocratici hanno giurato la perdita di que', che tra loro sonosi dichiarati protettori del popolo. Queste focose parole mostravano un uomo dispoato a cercare una leva negli eccessi della rivoluzione. Portato in trionfo dalla moltitudine su disignato ad alte grida a'suffragi del terzo atato, e venne eletto deputato in Aiz ed a Marsiglia. Egli accettò la prima delle prefate due città, e si condusse immediatamente a Parigi. Allorche comparve nella sala degli stati generali manifestossi un mormorio di disaprovazione, di cui egli comprese l'applicazione, e si potè vedere nell'alterezza del suo contegno, quanto si sentisse superiore all'antecedente soa vita. I deputati del terzo stato piegavano sotto l' influenza di Necker e riconoscevano per capi Mounier, Malooet e Rabaut-Saint-Etienne. Mirabeau per le sue relazioni con Chapelier e Sieves sembrava propendere verso le opinioni passionate. La corte professavagli dispreggio, ed ironicamente chiamavalo il conte ptebeo. Fin allora aveva evitato di proferire dalla ringhiera le focose aringhe di cui aveva riempiota la Provenza: i suoi primi lavori non erano stati, che una traduzione de'regolamenti della camera dei comuni d'Inghilterra, e la proposizione d'investire i deputati del titolo di rappresentanti del popolo; ma allorche videsi respinto da modi altieri del ministero aristocratico, diveone tribuno per elezione. Bene spesso rideva co'suoi amici del buon esito della sua audacia. Nella mattina per sempre memoranda del di 15 luglio 1789, nel momento in cui lacittà di Parigi era in ono spaventoso disordine, e non avea ne sussistenza, ne governo urbano, Mirabeau proferi contro i ministri, la corte ed il re un discorso, che infuse lo spavento in tutti i cuori affezionati a Luigi, e parve il segnale della proscrizione. Si rappresentò al monarca, che il trono e la sua vita erano minacciati, e già erasi in affissi incendiari messa la taglia sulla testa del più giovane de snoi fratelli. Fatto più ardito impugnò tutte le operazioni di Neeker: discredito tutti i suoi progetti, ora con ragionamenti serii, ora

#### EFFEMERIDI

1791. noscente. Fino a tanto che il precitato tempio non fu convertito nel modo gentilesco, ed il nome non assunse di Pantheon, le ceneri dell'oratore del popolo francese riposarono nella chiesa di santo Stefano del Monte; e così la nazione dimenticò ad un trat-

con amari sarcasmi, e li rese ridicoli, fiu'quando sembrava difenderli. Necker da quel momento in poi vide per sempre svanire quella popolarità, che l'avea reso padrone della Francia. Il partito dell'isti-tuzione delle due camere promossa in un opuscolo da Luzerne yescovo di Langres trovo un avversario deciso in Mirabeau. Un deputato supponendo l'estinzione del ramo regnante, dimando se quello di Spagna avesse diritto alla corona di Francia. Il partito posto ai voti fu rigettato. Mirabeau disse: È una quistione intimamente connessa con quella teste-trattata, e certamente non è di minore importanza. lo propongo che si dichiari, come nessuno potrà esercitare la reggen-za fuori che un uomo nato in Francia. A tali parole tutti gli sguardi rivolsersi verso il sito dove abitualmente sedeva il duca d'Orleans, clie in quel momento non era nella sala, ma stava passeggiando pensieroso ne corridoi. Fin d'allora i sospetti che si volesse conferire a lui tale reggenza, anche prima del preveduto evento, presero maggior consisteura. Per altro siccome teneva con alcuni raggiratori, che una deviazione dal principio dell'eredità del trono avrebbe meglio consolidato il nuovo ordine di cose, scandaglio in alcuni colloqui il valore morale del duca d'Orleans : ma se ne allontano presso che subito. convinto dell'impossibilità di formare nessun disegno con quel principe. Tale risolnzione parve dal canto suo singolare; e su allora, che istrutto il re delle disposizioni cui il conte mostrava di veler giovare la monarchia, che delibero di prenderlo per uno de suoi ministri. Alcuni aveauo fatto intendere a Luigi, che l'uomo che aveale combattuto con tanto successo, sarebbegli più utile di coloro, che nou aveano saputo difenderlo, e che era quello il solo mezzo di fermare la rivoluzione. Tale progetto non fu appena conoscinto, che ognano balso fuori per impedirne la esecuzione. Lanjuinais ministro della giustizia e Champion de Cicé arcivescovo di Bordeaux erano alla testa del contrario partito. Mirabeau chiese invano, con tutta la forza de'snoi polmoni, la revoca del decreto del di 7 novembre 1789, il quale dicea: "che nessun deputato potesse esser ministro,,; ed invano chiese, che tale esclusione riguardasse lui solo. Una delle discussioni che secegli maggiore onore su quella sul diritto di sare la gnerra e la pare, ed in cui propose, che sosse devoluta al re. Tale discussione commosse contro di lui tutti i demagoghi dell'assemblea, e gridavasi per le vie di Parigi essersi scoperto il gran tradimento del conte di Mirabeau: la plebaja schiamazzando, infuriando, chiedeva la sua testa, ad in alto gittava la corda con cui doveva essere appiccato. La l'ayette che comandava la guardia nazionale protesse l'inviolabilità di Mirabeau. Entrando nell'assemblea fu fischiato: un amico posegli sott occhio i pericoli che lo circondavano; ed ei rispose . Li so, ma

1791. to lo zelo impiegato nel 845 quando per sottrarre la santa spoglia dalla normanna empietà, trasportaronla a Athis sull'Orna, indi a Draveil, e cinque anui dappoi a Marisy vicino alla Fertè-Milon. Piguniol de la Force: Describon di Parigi t. V.p. 238. — Le Feure: Caleudario storico della chiesa di Parigi. — Ang. id. p. 339.

non mi leveranno di qui, che trionfante o a pezzi ". Era di notte, e questa sola ebbe per preparare la sua risposta a Barnave ed a Fre-teau, l'opininne de quali avea sedotto una gran parte dell'assemblea. Mirabeau sale la ringhiera, prende per testo del suo esordio la popolare instabilità , e combattendo in tutte le sue sinuosità il sermon duro de'suoi avversari, riafferrò la moribonda popolarità, e mercè la rara sua eloquenza riportò la piu bella vittoria di ringhiera, che fosse stata ottenuta dall'origine della convocazione dell'assemblea. Gli ssorzi di esso per introdurre elementi monarchici nella costituzione veniano attribuiti a mire di cupidigia, Rivarol affezionato alla corte diceva: ", lo sono venduto, e non pagato ". Il conte applicandosi tale frase rispondeva: ", lo sono pagato, e non venduto ",: Eravi fondata persuasione, che cedesse alla influenza delle reali largizioni: e parve di scorgere in lui un cambiamento di politiche disposizioni, e cio dal di in cui con un discorso sommamente saggio, se decretare la conservazione dell'affeansa con Carlo IV. La sua bile riapparve contro il principe di Condè, per un manifesto di esso principe, che distribuivasi ne corridoi della sala; e perchè in esso la rivoluzione era apartrattata, pretese dichiararlo empio, traditore della patria, e ad alta voce dimandò il decreto. I fratelli Lamella, Robesphierre ed alcuni altri membri dell'estrema sinistra unironsi a Cazales ed all'abate di Maury per ribattere tale proposizione. Riguardo agli scritti relativi al conte, che rinvennersi nell'armadio di ferro il di fatale del 20 agosto, ci riserbiamo parlarne a quell'epoça sventurata. L'ultimo suo trionfo fu di espugnare il decreto concernente l'escavazione delle miniere. Allorche ebbe a favellare in cinque volte su tale argomento, di cui l'esame profondo l'aveva guidato ad un intiero convincimento, era appena liberato da acutissimi dolori di corpo, Tostochè la nuova della sua malattia fu diffusa per la capitale, la sua casa fu assediata da gruppi considerabili d'uomini d'ogni opinione, i quali si rinnovavano d'ora in ora, ed attendevano con impazienza il bollettino del suo stato. La cura de pubblici affari ed i godimenti dell'amicizia tennero occupati a vicenda gli ultimi suoi di. Alcuni colpi di cannone sparati per una ceremonia, risvegliarono Mirabeau: " Si farebbero forse fin d'ora i funerali ad Achille? " grido con entusiasmo. Disse al suo cameriere: "Sostiemmi la testa; vorrei potertela lasciare in legato ". Nell'ultima estremità chiamo Talleyrand già vescovo d'Autun: da tre anni eronsi alienati. Una conferenza di sei ore ridesto l'antico loro affetto. Nessuna idea religiosa confortò gli ultimi suoi momenti: ei professava il più deciso materialismo. Le passioni violente l'aveano assalito fin dal nascere. I bisogni dell'amici-

# 124 EFFEMERIDI

Lettera di Pio VI sul prestato ginramento civico, sulle elezioni e consacrazioni de falsi vescovi nel regno di Francia, diretta a cardinali, arcivescovi, vescovi, capitoli, clero e popolo di quel regno. In essa è citata la lettera del di 9 luglio 1790, in cui il Pontefice esortava Luigi di asteuersi dal confermare la civile costituzione del clero, come atta

sia, l'obrezza della gloria, il delirio de'sensi disputaronsi la sua anima energica. Dotato d'un'audacia perseverante che sdegnava gli ostacoli, portò negli stati generali una volontà forte di limitare l'arbitrio di cui era stata la vittima, d'ammendare e di raffermare istiluzioni decrepite, ed arrivare ad un tempo alla fortuna ed alla gloria. Il disprezzo con cui i ministri avevano accolto i suoi suggerimenti, lo gitto in vie ostili: poco scrupoloso su'mezzi, spaventava per la sua immoralità coloro, a quali le sue mirabili facoltà intellettuali faceano gia ombra. La piccola morale distrugge la grande, ripetea sovente; e nella sua condotta la grande cedeva quasi sempre a' calcoli personali. La sua cattiva riputazione lo aveva escluso dalle società di Parigi: gli applausi ottenuti alla ringhiera ve lo facero riammettere. L'ambizione profonda e turbolenta pel triumvirato di Barnave, Duport Lameth , l'importunava. A Sieyes avea fatta una riputazione colossale: l'influenza del compagno di Washington diedegli ombra, e conciliogli fiducia il fanatismo di buona fede di Robespierres Fedele al progetto schieltamente esposto a Marmontel dal suo amico Chamfort, operava sulla moltitudine mediante un pugno di pertumatori a lui devoti, tra quali figuravano in primo grado Danlon e Camillo Desmoulins, che veniva chiamato il suo Seide. L'esteriore del conte facea nna svanlaggiosa impressione : la voce avea non meno dura, che i lineamenti, e conservava un resto d'articolazione meridionale. La sua voce ad un tratto saliva pieghevolmente al luono pieno, varialo, solenne, conforme i pensieri che il suo ingegno sviluppava. Di la l'aquila libravasi, lanciava mille lampi, gabbavasi delie tempeste. la sua bruttezza spariva, ed il suo vigore avea delle grazie. Non ebbe successore in potenza e in popolarità, e per lungo lempo nelle difficili discussioni gli sguardi dell'assemblea si diressero in quel seggio da cui partiva quella voce dominatrice, che terminava tutte le quistioni. Mirabean dopo avere ajutato la rivoluzione ne' tempi di prova con la sua audacia, dopo la sua viltoria con la sua potente ragione, forse morì a tempo. Macchinava nella sua testa vasti disegni: voleva rinforzare il trono, e consolidare la rivoluzione, due cose in tal tempo molto difficili. Era a temersi che l'autorità regia, se l'avesse resa indipendente, non avesse voluto schiacciare la rivoluzione, o se non vi fosse riuscila, che la rivoluzione non avesse abolito il realismo. --Beaulieu. - Foisset il maggiore. - Portalis. - Pujoulx. - Mauvillon. - Adriano Duport. - Cabanis: Giornale della malattia di Mirabeau. - Stefano Mejon: Lavori di Mirabean all' assemblea nazionale. Trenek: Consulazione di Mirabeau. - Lettere di Mirabeau a Caraman,

1791. a guidare la nazione all'errore, ed il regno allo scisma. Diceasi in essa lettera che nessuna ragione può darsi , che un' assemblea politica cambi l' universale disciplina della chiesa, e vilipenda le sentenze dei padri e i decreti de' concilii , stravolga il gerarchico ordine, regoli a suo arbitrio le elezioni de'vescovi, distrugga le sedi, e tolga la miglior forma, e ne introduca una pessima nella chiesa suddetta. Il papa citava il breve del di 10 del mese stesso indiritto agli arcivescovi di Bordeaux e di Vienna, Cotesti avvicinando il re, il papa paternamente ammonivali di unire i loro consigli a' suoi, onde non divenisse scismatico il bel regno di Francia. La lettera esiste tradotta dall'originale proveniente da' torchi camerali nella Storia dell'anno 1791. p. 38. Suard. Journal des indépendans. - Rabaut : Precis historique de la révolution française. - Tavanti : Fasti di Pio VI.

Luigi volendo passare alla villeggiatura di Saint-Cloud è impedito dal popolo. Erasi fatta correr voce, che il re non era, come protestavasi, amico e sostinitore della nnova costituzione. Una prova esser
quella di avere licenziato il suo confessore, perchè
avea prestato il civico giuramento. Il popolo intimò
a'palafrenieri di retrocedere, nè valsero diecimila
uomini fatti eccorrere da La Fayette per sottomettere
o dissipare i faziosi. Il generale persuase il re a
smontare, e risalire ne'suoi appartamenti. Maria Antonietta in si grave peticolo dimostrò la maggiore intrepidetza. Semae de Meillan: Potristi et carselères etc.

Il re portasi all'assemblea: ivi è situato al fianco di Chabroud: espone il fatto accaduto: dimostra esserlibero come ogni altro cittadino; e che spetta all'assemblea sostenere la sua libertà, perchè altrimenti direbbersi sanzionati a forza i decreti. Ei dice di voler eseguire il suo passaggio a Saint-Cloud. Il presidente risponde ne' modi i più rispettosi, ma generici. Storia

dell'anno lib. I. p. 65.

1791. Il tribunale di cassazione è installato nella grau 20, camera del Palazzo, Mon. n. 113.

22.

L'assemblea nazionale organizza la marina, e decreta che gli uffiziali generali che la compongono saranno distinti in ammiragli, vice-ammiragli, e contr' ammiragli : che gli ultimi saranno presi fra'capitani scelti dal re: che i contr'ammiragli perveranno al grado di vice-ammiraglio mercè l'anzianità : che gli ammiragli potranno esser tolti da' vici-ammiragli: ed i contrammiragli dalla sovrana volontà. Parlando di marineria non bisogna dimenticare le sollecitudini di Luigi XVI per la costruzione del ponte di Cherbourg, città famosa pel combattimento navale del 1692, e di cui il re andò in persona a visitare i lavori : nè il porto della Rochella considerabilmente aumentato per le sue cure : nè il superbo bacino di costruzione aperto a Tolone; nè finalmente la spedizione del celebre la Péreuse a cui il monarca die istruzioni, che onorano la sua umanità, l'illuminato suo gusto per le scoperte, e la conoscenza sua in tutte le parti dell'arte della navigazione. Mon. n. 112. - Cessart. - Péreuse.

23. Luigi ordina a'suoi ambasciadori di notificare alle potenze presso le quali risiedono l'irrevocabilo giuramento da esso fatto a fine di mantenere la costituzione. Luigi sarebbesi astenuto dal sanziouare la costituzione, ma pressato da' membri dell' assemblea gli fu forza cedere. Il foglio portava il nome del ministro Montmorin. Mon. n. 114 e 115.

In esecuzione de'decreti dell'assemblea nazionamessio: le si tolgono i gabellieri ai confini, nè pagansi più i diritti di entrata in tutto il regno. Mon. n. 121. — Arte di verificare le date: 1.1 p. 111. — Chantreus, Histor. de France L. Il. p. 216.

 Emissione di 100 milioni d'assegnati di 5 franchi. Una tale misura die' l'ultimo colpo al numerario, 1791. che sparisce, ed aumenta viceversa l'agiotaggio. Mon.

Decreto sui negri. Gli uomini negri nati di padre e madre liberi sarapno anumessi in tutte l'assemblee parrocchiali e coloniali, che avranno luogo in avvenire; ma i membri di essa assemblea conobbero, che le loro ordinazioni non erano applicabili alle colonie. I negri sollevaronsi, e massacrarono i bianchi. Mon. n. 136. — Loretto Ignazio Thielen. 1, XXXI. p. 57.

Legge la quale stabilisce, che nessua membro dell'assemblea costituente potrà essere eletto nella legislativa, che deve succedere alla costituente. Ang. t.

· XIII. p. 374. - Arte di verificare le date, t. I. par, III.

Dichiarazione di Mantova conosciuta sotto il nome di trattato di Pavia, per la quale formasi una coalizione contro la Francia. L'Austria vi entrò con la speranza d'ingrandirsi : l'Inghilterra con quella di vendicarsi della guerra d'America, e degli antichi tentivi fatti da Luigi XIV, e Luigi XV per riporre in sul trono della Gran Brettagna il pretendente Stuard, meglio conosciuto sotto il nome di cavaliere di san Giorgio: la Prussia per assodare il potere assoluto, e dare agli eserciti stanziali un'utile occupazione : i circoli della Germania per riassumere i diritti feudali de' quali alcuni de'loro membri erano stati dalla rivoluzione privati in Alsazia: La Russia per eseguire senza inquieradine la divisione della Polonia, e la Svezia per ristabilire in Francia il potere arbitrario, come avea fatto il suo re ne' propri dominii. Gli cmigrati incoraggiavano i popoli co' loro progetti, co' loro proclami, e gli stimolavano all' invasione. Essi giungeano in folla da ogni parte a prender posto in questa brieve campagna, e già già eransi formati de'corpi organizzati sotto il principe di Conde a Worms, e sotto il conte d'Artois a Coblenza. L'ultimo in ispezial modo procuraya di affrettare le determinazioni de' gabinetti. Leopoldo imperatore era in Ita128

1741. lia: Carlo Filippo conte d' Artois andò a trovarlo: Calonne facevagli da ministro, insiememente al conte · Alfonso di Durfort, ch' era stato suo intermediario con la corte, ed aveagli portata l'autorizzazione di Luigi per trattare con la casa de' Cesari. Calonne vide in quello stato di cose un' occasione di ricomparire sul teatro degli avvenimenti. Si lanciò in quel vortice con un ardore, che sembrava superiore alle sue forze. Le sue negoziazioni , i suoi viaggi moltiplici in Russia, in Germania, in Italia, il suo zelo, il sacrifizio di se stesso lo resero pregievole agl'illustri emigrati. Vi spiego nuovi talenti, e l'ingegno più fecondo in espedienti : vi spese la fortuna che rimenevagli del secondo suo matrimonio; in fine vi corse rischio della vita. La conferenza ebbe luogo a Mantova. Durfort portò in nome di Leopoldo a Lnigi una segreta dichiarazione, in cui si promettavano ad esso soccorsi per parte della coalizione. L'Austria dovea far marciare 30000 teste sulle frontiere di Fiandra, i circoli 15000 sull'Alsazia, e gli svizzeri 15000 sul Lionese e sulla Franca-Contea, Carlo IV re di tutte le Spagne dovea postare un corpo d'armata di 20000 uomini nella Catalogna: il sardo re sarebbesi mosso con 15000 militanti pel Delfinato: la Prussia era disposta a favorire la coalizione : la Russia avea in orrore gli eccessi della rivoluzione ; ed il re d'Inghilterra intervenivavi, siccome elettore di Annover. I ministri brittanni già aveano soffiato il fuoco della discordia nelle colonie francesi d' America , principio de' flagelli che tanto le desolarono: in seguito sollevarono tutta Europa contro Francia. Tale era il contenuto di questa famosa dichiarazione. Alcune memorie de' tempi ci assicurano, che i collettizi comunicassero i loro progetti alla corte di Versailles, ad essa raccomandando la più grande circospezione: questa asserzione non è senza fondamen1791. to. Mon. n. 323. — Mig. t. I. p. 60. — Desod. t. II.p. 69. — Burcke: Filippica contro la rivoluzione di Francia.

L'assemblea nazionale senza veruna discussione decrera, che Voltaire è degno di ricevere gli onori destinati agli uomini celebri, e che le sue ceneri saranno trasportate dalla chiesa di Romilly al Pantheou, Questa traslazione qualche tempo dopo fecesi con grande apparecchio, e con indecibile scandalo di alcuni devoti. Mon. n. 151. - Giornale de dibantimenti, e de decretti fegito periodico parigino.

La suddetta mette in questione se la pena di semen morte sarà annullata. Dopo una delle più veementi discussioni decreta, che sarà contemplata nel codice penale: che si ridurrà alla privazione della vita, cioè senza antecedente tortura, e che ogni condannato alla pena capitalo avrà il taglio della testa. Mona.153.

Luigi nell'intenzione di conformarsi al voto dell'assemblea nazionale e del popolo, congeda i sacerdoti della sua cappella, e que' de' suoi ministri,
contro i quali l'universale opinione si è sollevata.
Egli sanziona inoltre molti decreti di cui erasi in principio mostrato renitente. L'assemblea parve essergliene grata. Da tale momento il re prese e licenzio i suoi ministri a grado dell'assemblea. Essi, scelti quasi tutti fra'suoi nemici, erano costretti ad ammirare la hontà del suo cuore, la giustezza delle
sue idee; e l'estenzione delle sue cognizioni. Ang. t.
XIII. p. 131. — Il corriere di Madone, e gli Annali pariotitici publitisi fugli d' Parigi, i pirenteno il precitue vernimento,

Il re protestò in seguito contro questa sanzione, e contro tutte le altre, che per lo passato o per l'avvenire erano state, o saranno ottesute contro sua voglia. Seppe il monarca che due ministri di stato, cioè Champion de Cicé arcivescovo di Bordeaux e quello di Vienna gli avenno occultate le lettere del pontefice Pio VI, che condannavano tutte le prefate ecclesinatiche innovazioni, id.

## 130 EFFEMERIDI

1791. Luigi istrutto troppo tardi su'progetti de' faziomotte si, ed incoraggiato da più fedeli de'suoi servi, si deet ternina fuggire dalla sua capitale, e cercare un asilo nelle frontiere, donde poter meglio trattare cel suo
popolo. Prima della sua partenza lasciò all'assemblea
una dichiarazione, la quale conteneva de'lamenti troppo fondati, ed il vero motivo del suo allontauamento.
Esce fortivamente dalle Tuileries con Maria Antonietta
sua moglie, i suoi due figli, cioè Luigi Carlo duca di
Normandia delfino, Maria Teresa Carlotta, e Ia sorella
di lui Elisabetta. Ei si dirige verso le frontiere. Rabunt.
Saint-Etiennep. 240. — Ang. L XIII. p. 365. — De Benald. — Biografia
universile t. XXXIV. p. 286.

Alcune persone hanno presunto che per passare il recinto delle Tuileries il re seducesse i fazionieri che guardavano tutte le sortite del castello. Egli non ebbe bisogno di ricorrere a quest' accorto mezzo di corruzione. Al padiglione boreale delle Tuileries era appoggiata una vecchia fabbrica che dicesi alzata sotto il regno di Caterina de' Medici. Lafacciata parallela a quella del castello occupava trasversalmente tutto lo spazio fra il castello e le scuderie. ed un portico assai stretto serviva di comunicazione fra la corte delle scuderie e quella del maneggio. Non credevasi che vi fosse comunicazione fra questa vecchia fabbrica in rovine ed il castello delle Tuileries, le cui pareti hanno cinque piedi di altezza. La comunicazione suddetta esisteva, sia che madama Adelaide che abitava il padiglione borcale, altre volte conoscinto sotto il nome di padiglione du Fluteur, avesse praticata questa apertura per sua particolare comodità, o ch'essa esistesse anteriormente. Questa fu la via che prese la reale famiglia per uscire dalla sna abitazione. Giunta alla fabbrica unita al castello, scese per una scala stretta e tortuosa, evase da una porta che non ha tre piedi di larghezza, e si trovò senza ostacolo nel cortile delle

1791. scuderie il di 21 giugno a ore due della mattina. Il re aveva in carrozza sua moglie, i suoi due figli, sua sorella, e la governante de' suoi figliuoli madama de Tourzel: egli era munito d'un passaporto sotto finto nome, accompagnato da un cameriere, e da due guardie, cioè Valory e Moustier, che battevano la posta. Monsieur e Madama partirono nello stesso tempo dal castello di Luxemburgo e salvaronsi. La Favette avea molto tempo avanti saputo tutte le particolarità della fuga. Da vari mesi questo viaggio era pubblicamente l'oggetto di tutte le conversazioni. I curiosi andavano a vedere da un carrozziere in via della Senna un legno da posta straordinario per la sua grandezza, per la sua forma, e per le attenzioni che aveano avuto i lavoratori in moltiplicarvi tutti i singoli comodi , che poteano dare a' viaggiatori i mezzi di fare un lungo cammino senza metter piede in terra. La misteriosa vittura era stata ordinata da uno svedese, che dicevasi godesse la confidenza di Maria Antonietta, ed una tal circostanza risvegliò maggiormente i sospetti. Relazione del conte di Valory comparsa nel 4845. Essa è intitolata: Précis historique du voyage entrepris par S. M. Louis XVI le 21 juin 1791; de l'arrestation de la famille royale à Varennes e de son retour à Paris.

La unova della fuga del re non cagionò quel movimento di sorpresa e di costernazione che pioteadella si aspettare da un simile avvenimento, se fosse stamattina, to assolutamente imprevisto. Il corpo l'egislativo si
costituì in assemblea permanente. La sua seduta incominciata nel momento in cui l'evasione del re fu
nota durò 136 ore senza intervallo. Desed. t. IL. p. 103:

ore I ministri chiamati alla barra ricevettero l'ora dine di prender tutte le precauzioni, che esigevano la sicurezza dell'impero, e di eseguire i decreti dell'assemblea, ia.

Alcuni corrieri inviati verso tutti i punti della Francia recano espresso comandamento a' pubblici 1791. funzionari di arrestare chiunque tentasse di passare in paese straniero. Ovunque si corre alle armi: i generali ed offiziali dovettero dare un nuovo ginramento, è la costernazione diviene universale. Mon. n. 173.

La Fayette per sedare il popolo precorre a cavallo le strade di Parigi: assicura e promette, che
il re non tarderchbe a tontare. Le sine promesse non
crano vane: egli avea spedito i snoi ajutanti di campo non già su tutte le vie, come dicevasi, ma
per quella soltanto di Mont-Medi, che il re avea
presa. Danal. t. II. p. 103.

Luigi è arrestato a Varennes nella Sciampagna (9.1. O. da Mont-Medi hen piccola, ma forte città del sora. Messino) dal capitano del posto di Sainte-Menchoude. La della municipalità del lnogo. Gli ussari destinati di scorta al monarca invano presentansi, ed intraprendono a liberario. Essi sono disarrati. Mon. 126. — Relation de M. de Fontanges archevèque de Toulouse sur le

voyage de Louis XVI, e de sa famille.

Nella cambiatura de'cavalli a Sainte-Menchould, il capitano del posto credendo di conoscere il re era montato a cavallo, ed attraversando alcune strade eragli riuscito di precederlo a Varennes, ove egli stava all'erta. La regina era munita d'un passaporto ottenuto sotto il nome di madama la baronessa di Corff, andando a Francoforte con due suoi figli, con una cameriera, ed un cameriere. id.—Relationa del conte di Moutier initiolata: Relation de voyage de S. M. Louis XVII. lors de son départ pour Mont-Medi, et de son arretatation à Varnnes le 21 juin 1791.

Luigi pervenne senza accidente alcuno a Sainte-Menebould: potea giungere in meno di quatti ore a Mont-Medì, poiche eravi la distanza di dieci leghe. In luogo di terminare la corsa prese stanza da un. suo cameriere, e vi si trattenne tre ore; e ciò malgrado le osservazioni di Maria Antonietta. La grandezza e costruzione particolare del legno, l'in1791, tertenimento in una casa che sapevasi spettare a persona addetta alla corte , i dragoni anmentati , e che somigliavano ad una scorta, richiamarono la popolare curiosità, e svegliarono sospetti. Drovet macstro di posta di Sainte-Menehoud riconobbe Luigi. In sull'istante non si credè in grado di farlo arrestare : fe' sellare uno de' migliori cavalli , ed attese . con anzietà la partenza de viaggiatori. Assicuratosi della rotta per Varrenes prese una via di traverso, e prevenendo il corteggio, che facca una mediocre diligenza, avvisò de suoi sospetti la municipalità. La notte era nel pieno suo corso: il maire, il procuratore della comune, ed il comandante della guardia nazionale fecero suonare a stormo : fu barricato un ponte sul picciolo fiume d'Ayre. La vettura ivi dovea necessariamente passare per proseguire la via verso Stenay e Mont-Medi. In tale intervallo ginnse il corteggio : si parlamenta : la guardia ponesi sul ponte; e per maggior sicurezza piantaronvi due cannoni. La municipalità temendo che la truppa di linea sotto il comando di Bouille generale accorresse in soccorso della reale famiglia, incaricò alcuni particolari di precorrere i vicini villaggi. La campana suonava: in ristrettissimo tempo più di 4000 guardie nazionali riunironsi a Varennes. Alcune soldatesche di Bouille annestarousi ad esse, e fu allora che il generale rinunziando al progetto di condurre via Luigi, uscì di Francia. Oltre la relazione che Weber ha inserita nelle sue memorie, evvi quella eziandio di Maria Teresa Carlotta di Francia duchessa d'Anguleme, e quella di de Fontanges arcivescovo di Tolosa già da noi precitata, e che in quel tempo indirizzò al marchese di Bombelles. Essa era il risultato delle conversazioni, che il prelato ebbe con Maria Antonietta e con de Bouille. Il piano è svi-Inppato in una maniera drammatica: vi regna una semplicità commovente, e l'interesse vi progredisce

## EFFEMERIDI

1791. sempre più. De Falory. — De Moustier. — Berville et Buriere. — Williams Wrazatt. — Épéhmérides historiques de France. 1-III. p. 443.

Nella sessione si statui, che provvisorinmente tutti i decreti fatti dall' assemblea nazionale sarebbero messi in esceuzione da ministri: che quello della giutizia sarà tenuto d'apporti il sigillo dello stato, senza la sanzione, nè accettazione del re. Il medesirio decreto ordinava, che il ministro ed i commissari della teboreria fossero autorizzati a fare ciasuno nel loro dipartimento, e sotto la loro responsabilità le funzioni di potere esecutivo. Mon. n. 173-175.

Anquetil, ed alcini autori che hanno scritto l'istoria della rivoluzione, copiando uno dall'altro sonosi ingannati sul troore, e sulla data di questo decreto, che fa epoca nella storia di Francia, poichè egli distrugge il potere esecutivo, una delle parti integranti della costituzione. Cont. del Man. 1. Y s. 251.

25. Il re e la famiglia reale rientrano in Parigi in rezzo ad una moltitudine, che resta estatica e si-

Barnave e Petion erano nella carrozza del re-Quanto fosse lungo e penoso questo viaggio, quanto fosse crudele il suo termine facil cosa è a comprendersi. Un'armata di satelliti, che si rinnova e si accresce in ogni istante per via. fa a' fuggitivi provare oltraggi e dilegi impossibili a credersi, a descriversi. La reale famiglia passa nella sua marcia da un insulto all'altro, da nuo all'altro pericolo, sempre accompagnata e sempre circondata dal terrore. Il silenzio della morte, l'aria feroce, il tuono minaccevole, una funchre accoglienza, e ferri, e patiboli pe' suoi fedeli sudditi , trovò il re smontando alle Tuileries. Indi videsi custodito nel proprio palazzo da'soldati, che non sono sotto i suoi ordini: la famiglia di lui affidata atl una guardia sopra la quale non ha alcun potere : il diritto di presiedere alla educazione

1791. dell'èrede pressuntivo strappato ad esso, che in qualità di padre e di re ne aveva il più sacro de'dritti; e la sua inviolabilità decisa dalla nuova costituzione sospesa. La sovrana casa di Francia perdette in quel momento il vampo augusto, della grandezza de'monarchi, e non presentò più che un padre, una madre, de'figli . . una famiglia desolata. Lo stato della capitale è ridotto ad un segno, che non vi è pubblicista che possa dargli un nome, nè alcun francese che non debba egualmente temerlo o detestarlo. I tempi eran del tutto cangiati. Vatorio Barsoni: Memorabili avevaimenti successi sotto i trisii auspicii della repubblica francese, t.1.p. (4).

Lettere ufficiali annunziano ai rappresentanti deltuglio. la nazione, che Luigi Francesco Saverio, detto Monsieur, ha passato le frontiere ed è giunto il dì 25 giugno à Brusselles. Mon. a. 83-186.

Decreto che sopprime definitivamente le camere

de conti. Mon. n. 186.

Pio VI in un breve felicita Luigi XVI sulla sua evasione. La nuova dell'evasione del re era stata accompagnata nelle corti straniere dalla felice riuscita della suddetta: eravisi prestato fede, perchè sempre credesi facile ciò, che si desidera. Questa notizia non tardò a smentirsi; ma il breve del papa era partitto. Nel Monita. 219, trovasi il testo di quato breve.

Legge che condanna ad una triplice imposizione i beni degli emigrati, che non saranno fra due

mesi ritornati in Francia. Mon. n. 195.

Si celebra con pompa ed ordine l'anniversario della confederazione. Nel campo di Marte il numero degli spettatori fu prodigioso. La nazionale assemblea non intervenne e, ma inviò de commissari. Talleyrande sull'altare della patria celebrò. Le pitture e le iscrizioni furono differenti da quelle dell'antecedente anno. Il nome del re era stato cancellato dalla bandiera della guardia aazionale, ed

13:

1791. altresi cancellato dal timpano dell'altare. Lasciaronvi soli i nomi di Legge e Diò. All'occidente vedevansi quattro geni, che scriveano la storia della Francia, cioè gli accaduti memorabili avvenimenti: dall'opposto lato due altri geni sostenevano in quadrangolo, in cni eravi la costituzione, ed a'lati alcuni emblemi d'agricoltura e di commercio: fra essi leggevasi: La prudenza dirige, la legge ordina, la forza eseguisce: Sucia dell'anno lib. 1, p. 71. — L'Ouèva, tores fedio prinolico parigino.

L'assemblea esibisee innanzi l'alta corte nazionale residente ad Orleans il nome di Bouille, quello di Bonnai, e de'militari che hanno cooperato e preso parte alla fuga del re, fra' quali Carlo de Dannas, Ilevman, Klinglien, Choiseal, Hofflize, Goguelas Desotenx, Raigecourt, Mandel, Talon, Maldan, Valory, Dumoutier, Mainesen, ed'il figlio di Bonillé. Essi avenno emigrato, ed eran perció fuo-

ri di tiro. Mon. n. 195. - Beaulicu. - Weber.

Convien dire che la cattiva volontà delle soldatesche che doveano proteggere il viaggio del re, e la trascuratezza di taluni nell'eseguire gli ordini, facesse andare a vuoto il tentativo. Bonille non essendo giunto in tempo per liberare Luigi, fu costretto egli stesso a fuggire ed a passare in estere contrade fra le archibuscrie che sopra lui tiravansi . Quando decretarongli il processo serisse da Luxemburgo all'assemblea nazionale una lettera dettata dalla sua divozione al re. Il tuono minaccevole di essa produsse un effetto del tutto contrario a quello, che speravasi dal marchese di Bonille. Esso formò : allora di nuovo il progetto d'indurre le potenze straniere a muover guerra alla Francia. Su tal proposito ebbe conferenze con Gustavo di Svezia, e con Caterina di Russia; ma non passò molto, che il primo fosse assassinato, e la seconda dimenticasse le sne promesse. Francesco Claudio Amour di Bouille: Memorie

137 1791, intorno alla rivoluzione francese dalla sua origine fino alla ritirata del duca di Brunswick, stampate sul manoscritto originale, rivedute e corrette dall'autore poco tempo prima della sua morte, ed accresciule di note e di documenti essenziali, che non si trovano nell'edizione inglese. Parigi 1801. - Lellere de M. le marquis de Bouillè a l'assemblée national : Luxembourg le 26 juin 4791; et la lettre d'un membre de l'assemblée constituant, qu'on croit être d'Alexandre de Beauhernais a de Bouille, Paris 16 Juillet 1791.

47

Tumultuosa riunione al campo di Marte, Il club de' giacobini, quello de' cordelieri, ed una fratellevole società composta d'un migliajo di furiosi, dichiarano malgrado il decreto dell'assemblea, che nou vogliono più riconoscere per loro legittimo re Luigi XVI. Brissot , Condorcet , Danton , Robespierre , Marat secondano la popolare ondulazione. La legge marziale è proclamata, messa in esecuzione, e la bandiera rossa è alla vista del popolo. La lotta in priucipio erasi impeguata fra l'assemblea e la corte, quindi fra i costituzianali e gli aristocratici, ed in ultimo luogo, fra costituzionali e costituzionali, ma allora principiava fra i costituzionali ed i repubblicani. Tale è in tempo di rivoluzione l'inevitavile andamento delle cose. Simile affollamento erasi formato per la lettura d' una petizione all'assemblea nazionale, in cui con atroci termini dimandavasi la reale decadenza di Luigi. La petizione era stata redatta da Brissot e Laclos . I clubisti vedendo riuscir vani i loro sforzi il di 16, tornarono ad unirsi nello stesso luogo il seguente di. Preparasi ad alta voce ta generale insurrezione, e si nominano de' commissari per regolarla. La massa popolare si porta al campo della federazione, è là centomila nomini dichiarano non voler più riconoscere un re spergiuro. Bailly nella sua qualità di maire, La Fayette, e la municipalità accompagnata dalla guardia nazionale si portano al campo. La plebe all'intimo di ritirarsi si ostina; per cui viene dissipata con la forza. Carlo

1791. de Lameth presidente dell' assemblea approvò la condotta del maire, ma sia che il tranquillo carattere dell'ultimo abborisse simili scene, sia, siccome venne supposto, che vedesse di malincuore lo scemamento della sua popolarità , incominciò a temere i progressi della rivoluzione. Onnipossente se avesse voluto il male, era senza potere per impedirlo, e spesso quello stesso popolo di cui era l'idolo, lo spavento più che non l'avesse lusingato colle strepitose prove del suo attaccamento. I paliativi di Bailly impicgati per conservare l'apparenza della pubblica . tranquillità erano piuttosto atti a tardare le turboleuze, che a distruggerne le cause. Le cose erano giunte a tal punto, che la più ferma mano non avrebbe potuto loro resistere. D' uopo è crederlo, se considerasi quanto gli costasse l'avere una sola volta, e nella più giusta circostanza dispiegato l'apparato della pubblica forza. Giovanni Silvano Bailly : Memorie di un testimone della rivoluzione, o giornale de' fatti che successero sotto a' snoi occhi, e che prepararono e formarono la costiluzione francese. - Ang. 1. XIII. p. 368. - Brissot: Il patriolta francese, foglio politico di Parigi. - Mon. n. 199 e 200. - Biot. - A. J. Q. Beuchot .

Cedola reale di moto proprio di Carlo IV re di tutte le Spagne, che ingiunge ai francesi che trovansi ne' suoi stati di sortire nel più brieve tempo dal regno, ovvero di prestare un giuramento, che per esst è una spezie d'abjura politica de' principii adottati dal governo francese. Una tale misura fu modificata. La corte rinforzò il cordone di confine, e prescrisse in ultimo agli cmigrati un asilo nelle sole città di Valenza, Palenza, Zamora e Valladolid; e dietro un' enciclica dell' arcivesovo di To-ledo assegnaronsi per asilo degli ecclesiastici emigrati la Catalogna, la Navarra, la Biscaglia. Royau: L'amico del re, foglio parigino. — Segur: Tableau historique de l'Esurope I. XIII. p. 30. — Hon. u. 214.

1791. Decreto che sopprime ogni ordine cavalleresco. ogni decorazione o segno che facesse in qualche modo supporre alcuna distinzione di nascita o di prerogative. L'assemblea riserbossi il diritto di stabilire quella nazionale distinzione degna d'accordarsi a' tolenti, alla virtà, e d'a' servigi resi alla patria o allo stato. Mon. p. 212-213.

souto. nale redatto da Thouret : Chapelier , Target , en decreta la discussione; ed altresi premi decreta a que' che riconobbero , ed arrestarono il re a Varennes, ed invia a quel comune due cannoni ed uno stendardo tricolare. In esso leggevasi: "Parigi riconoscente alla città di Varennes "Alcune, che a menti superficiali possono sembrar minutezze, sono anch'esse importanti, poiche dipingono al vivo lo spirito de'tempi e della nazione. Mon. 218.

22.

Il governatore di san Domingo fa sapere a'rappresentanti della nazione francese, che il decreto su que' di colore del di 15 maggio ha gittata la costernazione e la disperazione fra gli abitanti di quella colonia. Giuseppe Saturnino de Peytres conte di Monsabriè comandava la flotta. Ei ne'più critici momenti fu richiamato, e lasciò la colonia in preda a politiche dissenzioni. Il di 25 settembre, e ne'susseguenti i negri ingannati da' malevoli nel senso della legge, che assogettavali allo stato civile, s'armano di torcie, e saltellando ed accorrendo qua e là incendiano le abitazioni e le piantagioni; iudi s'impossessono de' quartieri l'Alcul e Limbè. Desod. t. II. p. 72-75. - Mon. n. 235, 304, 315. - Hennequin. - Edouard negoziante inglese che trovavasi al Capo Francese ci ha lasciato su ciò un minuto dettaglio.

23. Abboccamento di Pilnitz fra l'imperatore Leopoldo II, e Federico Guglielmo II. L'elettore di Sassonia vi assistè, e Carlo Filippo conte d'Artois vi si trovò senza essere stato invitato. Pilnitz è magniEFFEMERIDI

140 1791, fica città del re di Sassonia sull' Elba, e precisamente nel baliaggio di Dresda. In Parigi odesi con indignazione, che in tutti i punti delle frontiere del regno gli emigrati disponevansi a fare la guerra alla' Francia, e ch'essi reggimentavano diverse legioni, avendo già de' colonnelli , degli uffiziali , e de' comuni . Servan. 1. IV. p. 452. - Mon. n. 254 al 263.

27.

3.

Dichiarazione di Pilnitz segnata dall'imperatore Leopoldo II, ed eziandio da Federico Guglielmo II re di Prussia, con la quale essi principi promettono agli emigrati francesi il valevole ajuto delle forze alemanne. La critica situazione degli affari politici continuava ad esigerlo. Dicesi che il marchese di Bouillè , il quale col grado di generale era passato al servizio della Svezia, e che fu ammesso alla ministeriale conferenza, fiancheggiasse con calore gli affari della Francia. V'intervenne eziandio Calonne . il barone di Spielman, il maresciallo di Lacy, ed il generale Bischofswerder 1. Mon. n. 256, 259, 261, 263, 266, e 270. - Servan, riporta il testo della dichiarazione nel t. IV, p. 452.

L'assemblea costituente dichiara, che l'atto costituzionale è terminato, e che nulla si può cambiare. Una deputazione di sessanta membri presenta al re la costituzione firmata da Vernier presidente :

(4) Nella dichiarazione suddella i capi regii di Europa consitlerano la causa di Luigi, come la propria. Eglino esigevano che fosse riposto in sul trono, e l'assemblea disciolta: che i principi dell'impero possidenti in Alsazia fossero ristabiliti ne'loro diritti feudali ; e che in caso di negativa avrebbero minacciato alla Francia una guerra crudele, a cui doveano intervenire tutte le potenze, che aveano garantita la francese monarchia. La dichiarazione lungi dall' abbattere l'assemblea ed il popolo, l'irritò. Dimandò la prima con quale diritto i principi d'Europa intervenivano nel suo governo, e dayano leggi, ordini ad un popolo, ed imponevangli eziandio dure condi-zioni. I sovrani appellandosi alla forza, si preparo da francesi la resislenza: furono messe le frontiere in istato di difesa; e posersi in piè di guerra centomila uomini di guardia nazionale. Il popolo francese attendeva con sicurezza e senza timore gli attacchi del nemico nella convinzione, d'essere invincibile rivoluzionato ed in difesa de' DI NAPOLBONE BONAPARTE

2701. Pongeaud, Coupé, Chaillon, Aubry, Mailly-Chateaurenand deputati, e da Darche segretario. Luigi risponde che l'esaminerà. Tosto fu tolta la sua sospensione, riprese l'esercizio della sua autorità, ed il comando della gnardia che aveagli data la legge. Scrisse in seguito all' assemblea: ,, Accetto la costituzione . e prendo l'impegno di mantenerla ne'miei stati , di difenderla contro gli esterni attacchi , e di farla eseguire con tutti quei mezzi, ch'essa metterà a mia disposizione, Dichiaro, che informato dell'adesione del popolo alla costituzione, rinunzio come aveva reclamato al concorso nel farla, e non essendo responsabile alla nazione niun' altro, quand' io vi rinunzio, ha il diritto di lamentarsene,. Con questa costituzione in fronte alla quale sono posti i diritti dell'uomo, la Francia è divisa in ottantatre dipartimenti : essa è dichiarata monarchia ereditaria : il potere legislativo . salvo la sanzione del re, è considato ad un'assemblea di rappresentanti eletti dalla nazione; ed il potere esecutivo è attribuito al monarca , la qual persona è dichiarata inviolabile e sacra. Dopo ciò che noi abbiamo veduto ed inteso, disse Thouret presidente dell' assemblea costituento rendendo conto dell'accaduto nel prasentare la costituzione al re, tutto ci prognostica che l'accoglimento

suoi confini. Non vi è cosa che faccia meglio andare gli affari, che la protta escuzione. Li coalizione anziciae rendere migliore la sorte di Luigi, vieppiù la compromise, e l'assemblea in luogo d'intimidire per le misacce degli stannieri, die corso a moi unal concepiti progetti. L'opinione vaga di pochi individui di qualunque rango est sanno collocati, importa poco da un' popolo che ha il sentimento del moi lumi e delle sue forze. La rivoluzione non trovo più obtacolo, e progreda sempre più con pie franco e sangiusionos. Si più calcolore che la rivoluzione di Prancia abbia avuto re periodi. Dalla consente del progreda sempre più con più stato del progreda del producio del producio del progreda del producio del producio del progreda del progreda del producio del progreda del progreda del progreda del producio del progreda del

## 142 EFFEMERIDI

1791. della medesima sarà anche il termine della rivoluzione. Noi bentosto vedremo quanto fosse vano un tale prognostico. Parigi che tanto avea cooperato e secondato la rivoluzione erasi preparata la propria rovina. I parlamenti , il clero , la nobiltà , l'escrcito, la finanza; le pubbliche e particolari proprietà, tutto fu distrutto o invaso dall'assemblea nazionale, e sempre in nome del re costretto ad agginngere nei decreti una conferma, tarda talvolta, ma sempre ottenuta dal suo orrore pel disordine e per la violenza, ed a forza di sollevazioni e di stragi. L'infelice principe sperando salvare alcuna cosa, accordava tutto, e sacrificava lo stato per compassione de' particolari minacciati , o perseguitati in tutte le parti del suo regno. Ognuno si convincerà delle regioni espresse nella nota della pagina 5 e 27, e toccherà con mani di avere avuto luogo alla rivoluzione de la Vauguyon e Maurepas, uno governatore e l'altro ministro di Luigi XVI. Il primo formò l'nomo, ed il secondo il re. Proces verbeaux de l'assemblée constituanic. - Ang. t. XIII. p. 330, - Mon. n. 257 - 259, - De Bonald. -M. C. Lacretelle: Histoire de l'assemblée constituante. Nel tomo I. dalla pag. 394 alla 443 trovasi la costituzione francese preceduta da una dichiarazione su'dritti dell'uomo e del cittadino, ed accompaguata da alcune considerazioni generali.

Alcuni commissari inviati ad Avignone e nel contado Venesino riportano all'assemblea, che il mezzodi del regno è ripieno di torbidi: che le coste d'Africa e d'Italia aveano vomitato a Marsiglia migliaja di scelerati, i quali diramavansi in tutta la Provenza, ed ivi commettevano i più orribili attentati, sotto pretesto di far guerra agli aristocratici; e che Avignone non avea cessato d'essere il teatro degli avvenimenti più infelici dopo l'anno 1789. Jourdan cognominato tagliateste vi commetteva le più enormi scelleratezze, e onde meglio riuscire nel saccleggi e nelle stragi crasi associato a Lecuyer segretario della comune,

1791. ed a Duprat, Mainville, Mendes, e Tournal. Avignone dopo la morte dell'ultimo conte di Forcalqier
ruppe tutti i legani e si cresse in reppubblica, ma
Alfonso la costriuse a riconoscerlo per padrone, e
Filippo il bello, pioco curandola, la donò a Carlo
conte di Provenza e re di Sicilia. aL'assemblea ad
arte non prese alcuna misura capace a porte un termine alle suddette calamità. Mon. n. 255. — Desol. I. II. p.
111. — Mallio: Op. Cit. I. III. p. 50.

(M. — Mathie; oh. cit. III.p. 60.)

It I conti di Provenza e d'Artois fratelli di Luimedeting i indirizzano ad esso un foglio dal castello di Scondi. burnstuts presso Cohlenza, per partecipargli la dichiarazione di Pilnitz. Essi gli fanno intendere, che
ciò intraprendesi per la felicità della Francia, pel
cui seno i reggimenti stranieri entreranno ad armata
mano: che la querra è vicina; e che in vista della
ostinazione de'cittadini francesi, fiumi di sangre umano scorrerauno lungo il Reno i campi bagnando
d'Alemagna e di Francia. Mon.n. 26.—Vedi la lettera dei
duchi di Borhone, di Enghiene del principe di Conde, diretta alre da Worma il di 11 settembre.— Il Corriere del Brabante, foglio
periodico parigino.

43.

14.

L' assemblea costitueure decreta che Luigi re, ed il principe Carlo delfino saranno i soli in Francia, che potranno portare il cordone azzurro. Era questo l'ordine dello Spirito Santo, ed il più distinto inanzi la rivoluzione. In pari tempo il guardasigilli rimette una lattera del monarca all'assemblea costituente. Luigi in essa, siccome non la guari accennamno, dichiara di accettare puramente e semplicemente la costituzione. Nel dimane recasi all'assemblea, ed a viv solennemente l'accetta. E ricondotto al palazzo da membri di essa, e da un'immensa moltitudine, che fa l'aria rimbombare dalle grida di: Viva il re! Mon.n. 237 e 238.

La suddetta eziandio decreta la riunione d' Avignone e del contado Venesino alla Francia. Die1791, tro un voto pronunziato dagli aviguonesi il di 19 gingno 1790, è rinnovato il di 2/1 maggio 1791 chiesesi all'assemblea rappresentata da Camus la prefata riunione. L'istanza fu da un decreto rigettata, ma mercè la maggiorità de'suffrági, e le lusinghiere informazioni di alcuni commissari conciliatori il decreto di rinnione fu definitivamente pronunziato. I pontefici da Clemente V a Gregorio XI fecero la loro residenza per lo spazio di anni 68 in Avignone. Clemente VI ne acquistò la proprietà il dì o giugno 1348 da Giovanna I regina di Napoli , contessa di Provenza e di Forcalquier, e sovrana d'Avignoue. per 80000 fiorini d'oro 1. Luigi XV nel corso del suo regno per ben quattro volte ordinò che si preudesse possesso d' Avignone , e quattro volte lascio quello stato al papa. È certo che sotto il dominio pontificio quel paese non pagando quasi alcun dazio godeva di tutti i vantaggi , che promette agli nomini un governo paterno. Circa il contado sud-

(1) A torto si affermo che la regina Giovanna non sosse maggiore, allorche si affermo la vendita d'Avignone: era già da quin-dici anni maritata, ed a torto si affermo da Sismondo Sismondi, che fosse ceduta la sovranità d' Avignone pel tenue prezzo di 30000 fio-rini. L'atto originale di simil vendita esisteva nell'archivio di quella città, e vien riportato da quasi tulti gli storici. Muratori (Antiquit. Italic, med. zvi. t. VI. col. 142) ci ha dato un antico catalogo delle carte, che conservavansi negli archivi della santa Sede fin dall'anno 1366, fra le quali non solo trovavasi l'atto di vendita del di 9 giugno 1348, ma altresi: aliud instrumentum publicum confirmationis, et approbationis venditionis factae ecclesiae romanae de civitate Avenionis per D. Joannam reginam Siciliae, et D. Ludovicum ejus virum et utriusque sigillis sigillatum. Dutun Avenione an, Domini 1348 die 24 mensis junii. Nel mauisesto contro la rivoluzione francese emanato da'collettizi leggevasi al S. III. p. 20. " Le contat d'Avignon appartenoit au Saint-Siege. La propriété du pape sur ce domaine etoit son-dée sur un titre d'acquisition inattaquable sur une possession, qui chez touts le nations vaudret un titre " - Vedi una lettera inscrita nel Mercurio di Francia del di 29 ottobre 1791. - Maury deputé de Picardie: Opinions sur le converaineté d'Avignon prononcées dans l'assemblée national en 1790 et 1791. - Risposta alle ricerche istoriche concernente i diritti del papa sopra la città e lo stato d'Avignong. p. 7-24.

1791. detto situato in fertilissimo paese fra la Provenza, la Dorauza, il Delfinato ed il Rodano fu da Filippo-l'ardito ceduto a papa Gregorio XI anno 12,75. Mon. n. 256. — Bsovio: Annal. ceelesiast. t. XIV. an. 1348 num. 10.—Now-ghier Istoc. cronol. della chiesa d'Aviganone p. 132. — Fantoni: t. t. lib. 2, cap. 5, num. 22, p. 220.—Roucks: Steris della Provenza t. Ti. p. 374. — Leibnitz: Cod. jur. gent. diplo. par. 1, p. 200. — Rousset: Supplem. al corpo diplom. di J. du Mont 1, I. p. 2 e 162. — Ricerche storiche sullo stato e città d'Aviganone p. 100.

19.

Bailly avvedutosi dello scemamento della sua popolarità indirizza alla municipalità la sua rinunzia. Per le istanze che gli furono fatte non lasciò eggli la sua carica di podestà che ne primi di di novembre. Allora ritirossi interamente da pubblici affari, ed andò a nasogndere la sua esistenza in campagna, cioè nelle vicinanze di Nantes. A. J.O. Benehet. — Biot.

Decreto che gli uomini di qualunque colore, di qualunque origine o luogo saranno in libertà d'appròdare nel territorio francese, e godranno de' diritti di cittadinanza, avendo però que' requisiti che esigonsi dalla costituzione. Mon. n. 265. — Arte di verificare le date. 1. p.n. III.

29. Legge portante che niuna società, adunanza, o associazione di cittadini, non avendo niuna esistenza politica, non possa formar corpo, nè legalmente comparire sotto un nome collettivo 1. Mon. n.

n 273. - Vedi il giornale del club del 1789.

<sup>(1)</sup> Dacché gli stali gentrali continuirona in assemblea nazione, quota si divise in due fationi, na scot detta della parte destra, l'altra della sinistra Alla testa della prima cravi Maury, Casale, ed altri inigni personaggii diriggeano la seconda Mirabau,
Barnave, Lameth, ed altri di equivoco aerattere. Questi radunavani
i convenitiona nel chiostro de'domenicani i santo Jacopo initiolato,
e peccio detti guesobini. In questo elub trattavanni le materie che
ouvanni produrre nell'assemblea, e non pidivasi ripetere da essi, che
sussistenza, felicità, e popolare sovranità. Il uddetto chia perdendo
il suo primo carattere filosofoco, e divenendo un assemblea popolare,
era stato abbandogato in parte dai suoi fondatori. Fu, altera che arpure un'altra società ani piano dell'antica, sotto il denominiazione di

146

L'assemblea nazionale chiamata costituente a cagione della costituzione, ch'essa ha degretato, termina le sue sessioni. Il re viene a farne la chiusufa: il suo discorso fu spesso interrotto dagli applausi, e più quando disse: "A voi che avete dimostrato uno zelo istancabile in sì lunga e penosa
carriera, resta a compirsi un dovere quando sarete
sparsi sulla superficie del regno, quello cioè di spiegare ai vositri concittadini il vero senso delle leggi
che avete fatte per loro, di richiamare alla loro ubbidienza quelli che le disprezzano: di purificare e
riusire tutte le opinioni coll'esempio che voi darete
loro dell'amore dell'ordine e della obbedienza alle
leggi ". Tutti in una volta i deputati gridarono:

Si, si/ Lugii soggiunse: " Spero che voi sarete

elub del 1789. Sieyes, Chapelier, Larochefaucault la dirigevano. Mirabeau facea parte dell'uno e dell'altro partito, ed era da ambedue ricercato. I club suddettl, l'uno dominava sull'assemblea, l'altro sul popolo. Il club aperto sotto il nome degl'imparziali non potè sostenersi, perchè non dirigevasi ad alcuna opinione, ma ricomparso col nome di monarchico ebbe per membri que della corte, o che piegavan per essa. Danton eresse un altro club nel chiostro de minori osservanti, e die a' suoi il nome di cordelieri, mentre così chiamavansi i religiosi. Essi eran tutti orleanisti, e volean deporre dal trono Luigi per mettervi il duca parente . Oltre l'istitutore , Robespierre , Marat , ed altri tratti dalle calde stufe della moderna filantropia erano alla testa de cordelieri. La Favette prima della sediziosa sommossa del campo di Marte fondo un nuovo club sotto il titolo di foglianti , e questo doveva essere tullo costituzionale. Cominciava in quel mezzo a comparire il partito repubblicano fino allora stato dipendente o celato, perche, non avea avuta esistenza propria o pretesto per mostrarsi. Il partito che voleva una seconda rivoluzione avea costantemente sostenuti i più esagerati attori della rivoluzione già fatta, perchè era un mantenere la dolta e sostenere la vittoria. La corte co suoi moltiplicati shagli, con le sue intempestive macchinazioni, ed in ultimo con la fuga del monarca aveagli dalo campo di mostrare la loro intenzione, e gli, André ed i Lameth abbandonandolo, lasciaronlo alla discrezione de'veri suoi nemici. I capi di ciascun partito divennero gli oratori della plebaja parigina, tanti veri re di piazza. I piti degli acrittori hanno rappresentato cotesti antisignani della rivoluzione, come tanti ciarlatani da trivio , rosi dalla miseria e continuamente alle strette con gli estremi hisogni. - Mig. f. I. p. 165. - Desod. t. II. p. 95. — Beaulieu. — Collection des pieces importantes sur la révo-lution française t. III. p. 72.

:0

1791. gl' interpreti de' miei sentimenti a'vostri concittadini ". I deputati, le tribune e gli astanti ripeterono: Si, si I II re allora disse: ". Dite a tutti i cittadini che il monarca sarà sempre il primo ed il più fedele de' loro anici, che ha bisogno d'essere amato, che non sa esser felice se non con loro e per loro: la speranza di contribuire alla loro felicità sosterrà il suo coraggio, siccome la saddisfazione di averta procurata sarà la sua più dolce riconoscenza,. Il re fu l'oggetto del comune entusiasmo, ed ottenne di nuovo in quel di la confidenza e l'affetto del popolo. Usci dalla sala in mezzo alle replicate testimonnanze d'amore. sag. LIIL. p. 332. — Mig. 1. I. p. (732. — Vedi la dibiarazione del re del 428 stelember 1791.

Thouret con voce ferma, forte, sclamò . "L'assemblea costituente dichiara che la sua missione è
finita, e che termina in quest'istante le sue sessioni ". Ed in fatti essa si dimise dal potere, siccome que' legislatori dell'antichità, che dopo aver date
leggi alla patria ne andavano spontaneamente in esilio. La nuova assemblea non pose alcupo studio
nel consolidare la sua opera, e fu ricomuciata quella
rivoluzione, che doveva essere terminata. Mig. 1. L. p.
175. — Lettre de l'abbé Guillaume-Thomas Raynal a l'assemblée national.

L'assemblea legislativa succede alla costituente, suobre ed incomincia le sue sessioni. Essa non trovò sussistere nessuna delle antiche istituzioni francesi, cui potesse distruggere. La dignità reale era stata rovesciata dalla costituente: la legislativa si accani contro il colosso abbattuto, ed i movì legislatori, degni in ogni aspetto de'loro antecessori, non assicurarono meno l'impunità di tutti i loro delitti Mon. n. 225-226. — De Bondi.

Ed in fatti dietro la mozione di Couthon essa decreta, che quando il re verrà all'assemblea occuperà un seggio simile a quello del presidente, e

5

## 148 EFFEMERIDI

7.

1791. dietro i detti del deputato Grangenenve bandironsi le parole sire e maestà, e quelle adottaronsi di re de' francesi . Fu allora che Gaudet esclamò: " Voglio credere che il popolo francese venererà sempre più nella sua semplicità la sedia su cui il presidente de' rappresentanti si asside, che quella dorata su cui si asside il capo del potere esecutivo. Io non parlo de' titoli di sire e maestà: mi sorprende che l' assemblea nazionale metta in deliberazione se debba conservarli : la parola sire significa signore, ed era propria del sistema feduale, che più non esiste; e quanto a quello di maestà non dee più essere impiegato, che per parlare del popolo ,.. Il decreto dà a conoscere lo spirito che animava, e continuò ad animare questa seconda assemblea. Vero egli è che fu riportato all'indomani, ma dopo lunghi dibattimenti, e dopo la più viva discussione. Ang. 1. XIII. n 374.

Una voce dileguossi che il re non sarebbesi presentato all'assemblea se l'accennato decreto avea da eseguirsi : fu risposto, e ne fu cancellata la memoria alla presenza di Luigi, che fu ricevnto dal corpo legislativo col massimo rispetto. Fra le tante cose dette da quel cuore paterno, ma angustiato da' rivoluzionari avvenimenti, di eterna ricordanza saranno le seguenti parole : " Acciocchè i lavori importanti congiunti al vostro zelo producano tutto il bene che devesi sperarne, bisogna che una costante armonia ed una inalterabile confidenza regnino fra il corpo legislativo ed il re. I crudeli nemici del nostro riposo non cercano che disunirci, ma ci stringa vieppiù l'amor della patria, ed il pubblico interesse ci renda inseparabili. In tal modo potra senza ostacolo esercitarsi il pubblico potere, non saranno tormentate le amministrazioni da vani terrori, proteggerannosi le proprietà e le individuali opinioni ; nè rimarrà più pretesto ad alcuno di vivere lontano da

1791. una terra, in cui le leggi sarauno in pieno vigore, ed i dritti di tutti rispettati. Mig. t. I. p. 185.

Montmorin ministro degli affari esteri annunzia all'assemblea legislativa che le potenze del nord, e segnatamente Gustavo di Svezia manifestano delle suiti disposizioni contro la Francia, e che gli emigrati ne sono gl' irrequieti istigatori, perchè assistiti, protetti, soccotsi, dall'autocratico di tutte le Russie Caterina II. Mon. n. 268-339.

L'assemblea costituente avea dissipato colla forza un attrupamento di malcontenti nell'alta Linguadoca , conosciuto sotto il nome di Camp de Jalez; ma essa ayea lasciato alla legislativa la cura di ultimare una guerra intestina, conosciuta nella storia francese sotto la denominazione di guerra della Vandea, perchè il fuoco principale dell'insurrezione trovavasi nel dipartimento di questo nome. Quando trattasi di guerra civile sotto il generico nome di Vandea, deesi comprendere il dipartimento delle Due-Sevre, ed una parte di quelli della Maina e Loira. e della Loira inferiore. poiche furono il teatro delle ostilità durante la rivoluzione. Il di dopo l'assemblea decretò la rotta di alcuni reggimenti contro i sollevati si della Vandea, che contro quei della Brettagna, a' quali davasi il nome di Chouans. Beauchamp: Hist. de la Vandée et des Chouans, 1. III. p. 43. - Mon. n. 268. - Vosgien: p. 690.

s. L'emigrazione facea de' progressi allarmanti. I fratelli del re, il duca di Borbone ed il conic di Condè aveano protestato contro la costituzionale accettazione: dissero, che il re nou potea alienare i diritti della monarchia, e la loro protessa produsso un prodigioso effetto ne' loro partigiani. "Come poteste mai, dissero al re, dare un'approvazione valida alla costituzione, che ha prodotto ed è per produrre tanti mali? Depositario usufrutinario del trono di Francia, che ereditaste da' vostri antenati. 1791. non potevate alienare i diritti primordiali , nè tampoco distruggere la base costitutiva su cui esso trono è fondato: difensore della religione de'vostri stati , non dovevate, acconsentire a ciò , che tende al impoverimento di essa, nè abbandonare all' obbrobrio di sfrenata gente i ministri del santuario : debitore della ginstizia non potevate rimmziare all'attributo essenzialmente regale di farla rendere a'vostri sudditi da' tribunali legalmente costituiti, ed invigilare alla sua amministrazione: protettore dei diritti di tutti gli ordini e delle sostauze de' particolari, non conveniva lasciarle violare, ed annichilire con la più arbitraria oppressione; e padre infine dei vostri popoli non dovevate abbandonarli al disordine, ed all'anarchia. Se il delitto che vi assedia, e la violenza che vi lega le mani non vi permettono di adempire a'vostri sacri doveri, che pur sono scolpiti nel vostro cuore, noi eseguiremo la vostra reale volontà, supplendo per quanto ci è possibile all'impossibilità in cui sicte di esercitarla. \_ La controrivoluzione era preparata a Brusselles, a Worms, a Coblenza sotto la protezione, ed auche con l'ajuto d'alcuni capi regii di Europa. Il ministro della guerra fe'conoscere all'assemblea, che più di 1900 uffiziali aveano abbandonati gli stendardi della nazione, ed erano passati in territorio straniero. Luigi fu costretto pubblicare un proclama contro gli émigrati, ed i capi de'differenti partiti sostenuero non essere stata quella la volontà del re . Bodin: Hist. de France. p. 151,-Mon. n. 209, - Freron: Memoria storica sulla reazione reale, e sulle stragi del mezzodi, con note ed alti giustificativi. Prima parte (non ne sono comparse altre).

Il re sollecitato dall'assemblea legislativa scrive a suoi fratelli, e gli esorta a rientrare nel seno della Francia. Eglino rispondono che non vi ritorneranno, che quando saranno assicurati della piena sua libertà. Ang. t. XIII. p. 378.—Vedi il manifetto o dichiaratione 1791. del re indiritzata a tutti gli emigrati francesi del di 20 giugno 1721.

11 Un decreto invita tutti gli uomini celebri delmetetimo la Francia, e dei paesi esteri a concorrere co'loro
di. talenti, lumi, cognizioni alla compilazione di un
codice civile. Mon. n. 290— Arte di serifone le date. 1. I. parte III.

28. Decreto che dichiara Luigi Stanislao Saverio conte di Provenza (chiamato Monsieur), e fratello del re, decaduto da' suoi diritti di primo principe del sangue, e da que'della reggenza, se a tenore della costituzione non ritorna nello spazio di due mesi in Francia. Il re sanzionò questo decreto. Mon. 10.303-306. — Mig. 1. 1, p. 123.

30.

31.

Bettrand di Molleville ministro della marina presenta all'assemblea legislativa lo stato ufficiale delle forze marittime. Elleno risultavano di 86 vascelli di linea, 78 fregate, 47 corrette, 7 scialuppe cannoniere, e di a8 barche da trasporto. Mon.n. 306.—
Luigi Stantido Peron: L'Oratore del popolo, foglio periodico parigino. n. 65 del t. VII.

Montmorin ministro degli affari esteri dà a conoscere all'assemblea l'effetto che ha prodotto nelle corti del continente l'accettazione dell'atto costituzionale fatta dal re. La maggior parte delle corti augurano, che esso atto faccia la felicità della Francia e di Luigi. - Carlo di Spagna ricusa ogni comunicazione col gabinetto di san Clodoveo, e fino a tanto, che il cristianissimo re abbia piena libertà sì nel pensare, che nell'agire. Pe' diritti della sovranità generale ricusa di riconoscer la costituzione, ad onta della stessa dichiarazione del re datosi in braccio alla nazione, e degli scritti de'principi francesi. Carlo stette lungo tempo in forse, e tardi, e dopo mature riflessioni riconobbe in parte il nuovo ministro Bourgoing . Il tumulto ne' paesi stranieri derivava in effetto dal non essere libero il re. I realisti che guardavano Parigi lo scrivevano agli emigrati, i quali

1791, propagavano questa opinione, ed alcuni indiscreti andamenti del popolo l'accreditavano, per cui dicesi, che Gustavo uon ricevesse il dispaccio costituzionale, Vittorio evitasse la dichiarazione, Caterina unlla rispondesse. Federico ritirasse le truppe, e Leopoldo concedesse a' fuorusciti di formare ne' suoi stati la cancelleria di gnerra. Mon. n. 309. - Marate: L'amico del popolo, giornale di Parigi, Nessun giornale pubblicò mai tante menzogne quanto questo foglio divenuto una spezie d'oracolo pel minuto popolo Parigino. Esso comparve tosto che i tre ordini furono uniti in una sola assemblea. Marat non vi si mostrò partigiano, e fu fin d'allora considerato come la vendetta morta d'un partito, che volca discioglierla per far prevalere un altro sistema. - Vedi la lettera di Montmorin indiritta a tutti gli ambas:iadori del di 23 aprile. Questi documenti esistono nell'opera di Ch. Lacretalle .

Decreto che commette il sequestro de'bem dei novembre principi francesi , e dà inoltre a conoscere agli emigrati , che se non avranno ripatriato il di 1 gennajo 1792, saranno colpevoli di tradimento verso la patria, e come tali severamente puniti. Gaudet fu quello che vivamente appoggiò tale proposizione. Luigi due di dappoi scrisse a'suoi fratelli di essere perfettamente libero. In nome della tranquillità della Francia, dell'attaccamento ed obbedienza che gli doveano come fratello e come re , gl' invita a ritornare. La lettera in ultimo diceva. " Io vi sarò buon grado tutta la mia vita di avermi risparmiata la necessità di agire in opposizione con voi, attesa l'invariabile risoluzione in cui sono di mantenere quanto ho annunziato ., . Il medesimo di volendo alle ore o di sera sortire dal suo appartamento , venue arrestato dalla scutinella, e costretto a rientrare. Dicesi, che questo avvenimento avesse luogo per un equivoco, o per isbaglio del caporale di guardia, che venne punito di prigionia. Ciò non ostante il di 12

1791. pose contro gli emigrati il veto al decreto del di nove.

Mon. n. 313, 317, 323, 325, 334. — Ang. t. XIII. p. 379.

Gli emigrati in Alemagna fanno correr voce, che Laigi abbia per la seconda volta evaso. Alcuni innini male intenzionati sosteugono a Parigi, che la 
semplice voce di Coblenza e Brusselles è un positivo progetto reale formato al castello delle Tuileries, e vicino ad esser posto in esseuzione. Questi 
rumori cagionano nel popolo una fermentazione da 
principio inquieta. ma che bentosto si dilegna. Amo 
n.316, 338.—41 Merurio nazionale: foglio periodico di Parigi.

29.

L'assemblea legislativa obbliga di prestare il giuramento civico a quegli ecclesiastici che non l'aveano prestato, e priva i refratturi della mensuale pensione. Il direttorio del dipartimento di Parigi, mai sempe tollerante ed amico della pace, il di 5 dicembre presenta un indirizzo al re affine d'ottenere il veto sul decreto contro i preti. Il presidente di questo direttorio era de la Rochefaucault, si conosciato per le sue virtin, e per le sue filantropiche o-pinioni. Egli cra degli ex costituenti, e fu massacrato da coloro, ch'erano stati da lui beneficati. Ang.

1. XIII. p. 380. — P. M. Gault de Saint-Germain Abrégé détenutaire de l'inhoire de France I. Ill. p. 413. — Mon. n. 343.

Un messaggio dell'assemblea legislativa invita in re a fare delle dinande a principi dell'impero, a motivo degli attrupamenti che i principi francesi fanno in Alemagna. Titti i giornali demagoghi annunziavano la stessa cosa. Motteggiatori ed irritabili, coglievano a proposito i mezzi, che bene spesso producano elletto in un popolo disfrenato. Mon. n. 336, 340.— Remien.

3 Diportail ministro della guerra conoscendo che dicembre, volevasi la sua rinunzia, ritirasi dal ministro. Egli era succeduto al conte de la Tour du Piu-Gonvernet, eni l'assemblea costituente dichiarò decaduto dalla fiducia della nazione. Al. 154 EFFEMERIDI

26.

1791. Luigi portasi all'assemblea, e le partecipa la dita. chiarazione da lui fatta a'priucipi, che proteggeano le riunioni degli emigrati. Essa dà a conoscere, che la continuazione de' radunamenti altrepassando il di 15 gennajo, sarà riguardata come un incominciamento d' ostilità. Mon. n. 349.

, Bailly già erasi ritirato dalla carica di maire, e la Fayette avea data la sua dimissione, come comandante in capo l'armata parigina. Girolamo Petion membro dell'assemblea costituzionale ebbe l'ispezione delle guardie nazionali. 7050 v' introdisse uomini vili e prezzolati da giacobini, e dal duca d'Orleans. Questi assunsero il nome di sanculoti. Petion pel servigio de' suoi sicari fe' fabbricare da centomila picche. Esso in benemerenza fu in seguito da una fazione antimonarchica nominato maire di Parigi, Manuel procuratore della comune, l'Obespierre pubblico accusatore. Thiaten: Continuasione all'istoria di Giacomo Hardion. t. XXII. p. 68. — Laeretalle: 1. 1, p. 323. — Gault de Saint-Germain. t. III. p. 443. — Vita di Massimiliano Robeipierre p. 26.

Messaggio del re, che trasmette all'assemblea 
orr 12. legislativa il parere rimesso per organo dell'impetore Leopoldo II a de Nosilles ambasciadore di Francia a Vienna il di 21 dicembre, e la risposta del 
re a questo offizio. Leopoldo ch'avea d'uopo di capitani e di gente per isbigottire l'assemblea, ed operare le prime mosse della controrivoluzione, se ne 
valse come una fisacola incediaria o un mantice da 
fabbro per infiammare le passioni popolari 1. Mon. n.1. 
dell'anno 1792.— Beauline.

(1) L'elettore di Treveri rea comunicato all'imperatore imtri di tema che davagli la chinizzatione di Luigi XVI mill'operatore degli emigrati. Il monarea austriaco avez assicanzio l'elettore di un valvele seocoreo, ma nel tempo staso credvac, he il cristianissimo re fous troppo amico della pace per venir ad altre cuitii misure. Questa ricolatione are attas participata a de Nosilles, e Luigi re avez ritrolatione era rata participata a de Nosilles, e Luigi re avez ri-

I francesi prevedendo nna guerra vicina con alcune potenze di Europa, e volendo serbare una certa tal qual signoria nel Mediterraneo, immaginarono una spedizione contro l'isola di Sardegna, sperando che un qualche moto interiore avrebbe ajutato l'impresa. A tanto si disposero nella più grande fiducia, Mentre essi opinavano d'occupare la Sardegna, Pasquale de Paoli commoveva e sollevava la Corsica contro la Francia. Si può da ciò argomentare essere stato di necessità all'assemblea legislativa la possessione della Sardegna, per conscrvare quella di Corsica, che già pericolava. Napoleone Bonaparte, come altrove dicemmo, era uffiziale della guardia nazionale : secondava le mosse di Paoli , ed era ben lontano dal prevedere ciò . che la rivoluzione sarebbe stata un di. Bonaparte amava Paoli, e nell'effervescenza dell'amore, credevalo il sostenitore e l'eroe della Corsica. Ei stando a Corte avvidesi che il generale agiva in senso contrario alla rivoluzione francese, e che macchinava un decisivo colpo di stato. In sulle prime tanto Paoli che Gentili gliene fecero un mistero. Bonaparte essendo in una tal quale corrispondenza con glinglesi Bow e Cameron, che avea conoscinti in Ajaccio, e che guardavano Londra, oltre assicurarsi della cosa, ne trasse ulteriori riscontri, e restò tutto concitato in sentire, che il generale tradiva i suoi concittadini e dovca essere il vice-re del luogo. Conobbe che di sovente una grande ambizione è il contrasegno d'un gran carattere : altresì conobbe per qual titolo, ed in qual modo era sta-

sposto, che niente avea esasto dall'eletibre che non foste giusto, e ch'ei era determinato ad impiegare la forza per contrariario nella essecuzione del contenuto della sua dichiarazione. Questa ferma risposta ebbe il pieno suo effetto. — Chantireau: Hist, de France abrégee et chronologique. 1. Il, p. 228.

to convenuto di dare l'isola agl'inglesi; e previde d'uno slancio l'inevitabile sacrifizio della sua patria. 1792. Bonaparte era ben lontano dal secondare il generale benchè intimo amico, e siccome comandava un corpo di guardie nazionali gli fu forza un di ammetterlo alla confidenza. I mezzi di resistenza stavano negli elementi della rivoluzione, e Bonaparte tosto se ne impadronì. Ei non respirava che per la Francia . nè volle incominciare la sua carriera con un tradimento. Opinava che i corsi e gl'inglesi quantunque egualmente amanti della libertà , non sarebbero andati a lungo senza detestarsi, e dalla natura di essi ne sarebbe derivato il lagrimevole servaggio della sua patria. Ciò volle prevenire, ed indirizzo alla convenzione i ricapiti comprovanti il tradimento, e feccsi nominare tenente colonnello della guardia nazionale. Posesi nel centro a quanti vi erano partigiani di Francia, ma non era ancor giunto l'istante delle ostilità (che saremo in dovere di raccontare ), ne Paoli avea abbracciato il politico sistema con quel disfrenato esaltamento, che non è possibile di credere naturale in un nomo, il quale avendo ricevuto de' lumi, dee avere alcuna cognizione della maniera; con cui possono essere governati i popoli . Simonot: Lellres sur la Corse pour servir de repons au memoires publié par Réalier-Dumas, conseiller a la cour royale de Riom. - Documenti pubblicati da Edvige Santinè p. 14, 27 , 29 . - Carlo Botter Storia d'Italia t. I. lib. III. p. 139. - Antommarchi: Ultimi momenti di Napoleone t. l. p. 149.

Decreto che dichiara i fratelli del re, il principe di Coude, il marchese di Laqueille, il visconte di Mirabeau, Caloune, ed alcuni capi degli emigrati in istato di accusa. Armando Gensonne in nome del comitato diplomatico propose il decreto. Giovanni de Brie sostenne essere insieme giusto e politico. Il cribunale dell'alta corte nazionale sedente ad Orleanse è destinato a giudicarli. Il ministro degli affari esteri cal cleuni pubblici fin-

2792. zionari sono inviati a questo tribunale, che organizzasi il di 3 gennajo. Ang. 1. XIII. p. 388. — Beaulieu.

Lacroix di Pou-Audemer fe' adottare un decreto di accusa contro gli uffiziali del reggimento di Cambreis, che furono tutti arrestati a Perpignano i mandati all'alta corte di Orleans, e trucidati il di o settembre a Versailles: Lacroix mostrossi nell'assemblca legislativa uno de' più accaniti deputati contro il vecchio esercito francese; e fu pur desso che appena uscito dalla sala legislativa Luigi XVI. incominciò quel corso di accuse contro i ministri, le quali giungendo fino al re, ebbero per risultato la totale distruzione della reale autorità. Esmenard: Giornale intitolato, Il canto del Gallo. Questo foglio fa scritto per ordine della corte, a fine di screditare presso il popolo Brissot, ma quantunque singolare e con molt'arte compilato produsse un effetto contrario a quello che desideravasi. Gli sguardi degli elettori patriotti fissaronsi in Brissot, che verisimilmente non vi avrebbero pensato, e l'assemblea elettorale di Parigi lo eleme deputato alla legislatura, perchè appunto la corte non lo volea. Brissot divenulo legislalore fu uno dei più implacabili nemici dei re.

Il gran cancellicre dell'impero notifica a de Noailten aimasciadore di Francia a Vienna, che la miniaimasione per parte della Francia sul territorio dell'impero sarà riguardata, come una dichiarazione di guerra. E fu nel medesimo di che il ministro degli affari esteri prevenne l'assemblea legislativa, che l'elettore di Treveri per conformarsi alla dichiarazione di Lingi XVI, impegnavansi ad allontanare da' suoi stati nel termine di 8 di gli emigrati francesi. Mon. n. 6, 7, 10. — L'Ape politica: foglio periodico parigino.

Luigi conte di Narbonne Lara ministro della guerra, ch'era succeduto a Duportail, essendo stato ad ispezionare le piazze frontiere da Lilla a Strasburgo; assicura l'assemblea che sono tutte in ottimo stato. Ei nell'ispezione fu sedotto o vide male, poiché i futuri avvenimenti provarono il contrario.

41.

- 1792. Parlando dell'armata la fa ascendere a 75000 fanti ed 13500 cavalli. Esclamando, disse, ecco le soldatecche reggimentate, disciplinate, che dovrebbero invadere gli stati esteri, per la cui difesa sono per interesse impegnati gli austriaci, i prussiani e tutti i principi dell'impero. Il dì 23 ricordò con più vigore i bisogni del suo ministero, e si mostrò pronto a rinunziarvi, qualora l'assemblea avesse resistito alle sue domande. " In tal caso ricusando di aspettare la vergogna siccome ministro, andrò a cercare la morte come soldato della costituzione ; ed in tale ultima qualità mi sarà permesso di non più calcolare il numero e la forza dei nostri nemici ., . Il fuoco dell'entusiasmo e del patriottismo, come la fiamma elettrica, scosse rapidamente l'assemblea e le tribune 1.
  - (4) Narbonne esibì il preventivo delle spese pel 4792, non valutando le straordinarie. Ascendevano le prime a 190, 862, 815, lire: quelle della milizia nazionale a 10, 429, 500 lire; e quelle dell'artiglieria e fortificazioni a 22, 000, 000 di lire. L'armata dovea sommare 150,000 uomini, ma ne mancavano 50,000. Conveniva au-mentare la paga a'soldati, poiche maggiore era quella delle guardie nazionali. Fu comandata ed eseguita la leva, e fu portata la paga ai 45 soldi; ed in ciò convenne il comitato militare. Strasburgo si disse avere ne'snoi baluardi 450 bocche da fuoco, 6000 fanti, ed altrettanti in guardia nazionale: Dunkerque presentare de trinceramenti in terra, e tali da riacquistare l'antico suo spléndore: Bergues sulla Colna essere inticramente riparata: Bethnne in buono stato difendere il passaggio tra Bergues e Lilla; in essa città Saint-Omer-Aire e Saint-Venant erano orribilmente guernite di munizioni da guerra e da bocca. Altrest predicossi Valenciennes protetto dall'inondazione: Navay fornito d'arsenale, e presediata la linea da Bovain a Maubeuge. Quest'ultima piazza starsi al coperto di un colpo di mano, come Quesnoy. Il terreno di Filippeville, Charlemont e Landrecy per le sue intersecazioni, oltre i mezzi dell'arte trovarsi naturalmente fortificato, e da Stenay divider la Mosa le due ultime pianze. Annunziossi con lo stesso accalorimento che Rocroy era in una vantaggiosa posizione, Montmedy proteggere i convogli, avere 75 cannoni, e delle insormontabili difficoltà le mura di Longwy, e Metz pe'suoi bastioni e cittadella rendersi inespugnabile : che a fine di perfezionare le opere della natura con attività lavoravasi a Verdun, e ch'erano mantenuti in buono stato i sotterranei di Bitche: che il Reno, il Vogues, e le piazze nella linea di Landau ad Uninga formavano una inaccessibile bar-

DI NAPOLEONE BONAPARTE

Decreto che dichiara Luigi Stanislao Saverio fratello del re decaduto dal diritto della reggenza, perchè non rientrato nel regno sull'inchiesta fatta dal corpo legislativo il di 9 novembre 1.791; e ciò a termini dell'articolo II, sessione 3, capitolo II, titolo 3 della costituzione. Esso decreto, fu emanato allinche Monsieur, supponendo non essere affatto libero il re, non assumesse il carattere di reggente.

Mag. X. XIII. p. 389. — Michel Mallio Anali di Roma t. VII. p. 49

23. Una intempestiva risoluzione presa dall'assemblea legislativa invita il re ad esigere dall'imperatore Leopoldo II una categorica risposta sulle doglianze ch'essa assemblea articola contro questo principe, segnatamente sul suo dispaccio del di 21 di-

riera: che Lancherburgo ristaurato non temeva di essere sorpreso: che merce l'inondazione impedivansi gli approcci alla cittadella di Strasburgo: che Brisacco nuovo era in istato di difesa, Uninga ben palizzata, Befort con campo trincerato, e che ben 4000 cannoni, 480, 000 militanti e 3000 cavalli difendevano quelle piazze. Il sermon franco progredi, e volgendo lo sguardo alla svizzera si disse Narbonne. Besanzone che ha vie inabordabili ed il forte della Chiusa, le cui strade proteggono il passo di Ginevra a Lione formavano due valevoli barriere. Blamont difendeva inaccessibili stretti. Colmar, Saint-Vainsant, Entrevaux, Antibo trovavansi in ottimo stato; e che da quest'ultima a Dunkerque sessanta piazze forti formavano un tale baluardo, che niuna potenza aveva avuto giammai. Tolone, grido, presenta il più sicuro militare asilo: i Pirenei al mezzodi esibiscono una generale opposizione, Perpignno e Mont-Louis, difendono gl'ingressi, Villafranca e Bellegarde sono presediate, ed i posti delle tre sottoposte vallee sono a dovere difesi. Saint-Jean-Pie de Port essere ristaurato, Saint-Jean de Luz palizzato, ed il bastione boreale di Bajona ben fiancheggiato. L'ultima divenire una piazza di primaria forza ed avere 400 bocche da fuoco e circa 90,000 nomini: Rhe isola fu osservato di non aver bisogno di ripari esteriori, e di essere racconciate le batterie: la natura proteggere la Rocella e Brest: Cherburgo attendere la mano dell'arte; e potersi difendere Graveline e Calais. Esistere ne'magazzeni di Dunkerque ad Uninga 7000 eannoni e 48, 000, 000 di libre di polvere, senza valutare l'immenso materiale di guerra che trovasi postato sul Mediterraneo, sul Reno, in Fiandra, a Pirenei, e su tutte le frontiere della francese monarchia. La forza movibile finalmente consisteva in 204 battaglione di linea, 206 squadroni, 7 reggimenti di artiglieria, e 148 battaglioni di guardia nazionale. --Nota del ministro Delassart al principe di Kaunitz del di 24 gennajo 1791.

160

1792. dicembre, col quale infranse il trattato del 1756. Brissot assicura l'assemblea, che Leopoldo II è nemico dichiarato della costituzione : che la profonda politica del gabinetto viennese non avrebbe mai dato che dubbie ed equivoche dichiarazioni, e che avrebbe cercato di guadagnar tempo per attaccare con vantaggio la Francia. Luigi assicura l'assemblea ch'ei prenderà in seria considerazione l'invito Mon.u. 26-27. - Memorie, risposte, note, dispacci, lettere concernenti i negoziati politici pubblicati in istampa dall'assemblea legislativa.

Messaggio del re all'assemblea legislativa. Luigi rignarda come incostituzionale l'antecedente decreto , poiche dopo la costituzione non appartiene che al re di mantenere le relazioni politiche fuori stato, e di condurre le negozioni. Ei dice: "Rispetto l'armonia che dee regnare fra' due poteri : sento che è glorioso di parlare in nome d'una nazione, che mostra tauto coraggio: prendo tutte le misure per conservare la pace, e la più inquieta diffidenza non pnò trovare in questa condotta, che la conciliazione di tutti i miei doveri . Fa d'uopo guardarsi dell'entusiasmo votando per la guerra, mentre è lo stesso decretare, che la patria faccia un solenne sacrifizio di un gran numero di cittadini e di figli ". L' assemblea riconobbe in questo passo del re un segno non equivoco del suo attaccamento per la costitu-zione, e questo fu il sentimento ch' ella pubblicamente manifestò. Luigi avea altresì commesso che la costituzione servisse nel suo consiglio di regola a tutte le deliberazioni : egli sapevala a mente, e sotto quest' egida credevasi invulnerabile. Mon. n. 29. -Chantreau: op. cil. t. II, p. 230, - Desod. t. II. p. 123.

Lacroix di Pont-Audemer accusa il re di essere febbrajo il provoçatore di tutte le dissensioni, e ciò l'arguisce dal suo rifiuto di confermare i decreti fatti contro i preti non ginrati, e continua a perseguitare i ministri con una spezie di rabbia. Le nazioni che 1792. vengono adunate dal capo per avere il loro consiglio, cominciano dal desiderare, e terminano colvolere. Quello stesso popolo che si sarebbe creduto fortunato, se fossero benignamente ascoltate le sue suppliche, termina con non volere nepuper intendere la voce de suoi padroni, Isaer, della risolata. Il II. p. 38. — Bemilien.

Sentenza che mette i beni degli emigrati a disposizione della nazione. Vergniaux fe riformare a danno degli emigrati alcuni acticoli. Luigi sanziona il di 12 questo decreto. Mon. n. 41. — Ang. I. XIII. J

391. - Storia dell'anno par. I. lib. I. p. 41.

a tante organ (7/4) judge to 18/4, par 31.10-1/2.

2 Leopoldo II muore a Vienna nel 45-mo anno di uniti gli altri monarchi di casa Austriaca. La morte di lui porta seco il rammarico degli emigrati francesi, di cni esso ne avea in principio abbracciato la causa. Francesco II gli succede, e ne adotta i progetti. Mon. n. 73.— Chemote Bondi Orasione funcher, p. 31.— Heny.

Gistavo III re di Svezia è assassinato in una sala di ballo in maschera da un'agente d'una conspirazione per nome Gian Giacomo Anckarstroaem, il cui scopo è di ristabilire l'autorità del senato, e di vendicare alcune personali ingiurie. La costi-

20.

1792. tuzione del 1719 era quasi tutta crollata senza sforzi, e Gustavo III videsi investito di quasi tutta l'autorità di cui godeva Carlo XII. I congiurati per dileguare i sospetti, accusano i francesi di questa morte, perchè Gustavo erasi fortemente dichiarato contrario alla rivolinione francese. Era tale in Parigi la riputazione di Brissot, che le prime parole di Gustavo quando venne assassinato firono queste. ", Vorrei su ciò sapere cosa dirà Brissot ". L'assassino viene arrestato, nomina i complici, cioè llora, Ribbing, Lilichorn, e d'Ehrenswaerd, e gli odiosi sospetti spariscono. Il re muore in consequenza della sua ferita il di 29 marzo. Gustavo Adolfo sno figlio succede col nome di Gustavo IV. Mon. 26, 92, (11. 12), 13. Monso à Basanchamp - Catteau - Celtivitle.

J. Jassemblea legislativa decreta malgrado l'opposizione de'saggi un generale perdono pe' delitti commessi in Avignone e nel contado Venesino, e que' altresi anteriori al di 3 novembre. Firronvi compresi anche i rei del di 14 ottobre, e da quel punto si attese ad ulteriori atrocità, Storia dell'annò p. I.lib. 1, 22.

e. Decreto che sopprime il costume ecclesiastico e religioso, come ancora tutte le congregazioni secolari e regolari, anche quelle destinate al servicio dei malati. Lecox vescovo di Rennes procuro d'impedire il colpo distruttore, e Tornè di modificarlo; na alla pubblicazione del decreto i mitrati di Rennes e di Chier offerirono le loro croci in dono patriottico, e quello di Calvados, cioè Fauchet, nascose la croce vescovile ed il collare in una delle sue scarselle. L'assemblea col prefato decreto non temette di portare le sue mani sacrileghe sull'augusta disciplina della religione. Mon. n.98. — Storia dell'anno p. 1. lib. 1 p. 19.

Il re rendesi ai voti dell'asssemblea legislativa, la quale decreta e dichiara la guerra a Francesco II imperatore d'Austria, re d'Ungheria e di Boemia. " Sire, sclamò il presidente, allorchè vi siete riunito di cuore alla nazione, allorchè avete liberamente accettata la costituzione, ed avete giurato di mantenerla, il dispotismo e la tirannia sonosi collegati contro di voi. I re vi hanno cancellato dalla lista dei despoti , ma la nazione vi ha innalzato al grado più sublime di suo ereditario rappresentante ... Bazyre soggiunse, che la guerra non dovevasi considerare come il flagello, ma bensì come il trionfo dell'umanità. - Luigi non potè difendersi dalle insidie dei giacobini. Se ei avesse resistito alla dichiarazione, l'avrebbero accusato d'intelligenza co'nemici della Francia, e se la guerra ripiegava a sinistro, avrebbero avuto il colpo aperto nella maniera stessa, ad esso attribuendo la malagevole o cattiva riuscita. Mon. n. 112, 113. - Serv. t. IV. p. 433. - Ephémérides historiques p. 443.

Principio delle ostilità nelle Fiandre. Battaglia di Tourmay, ove le soldatesche francesi comandate dal maresciallo di campo Teobaldo Dillon sono respinte dal generale di Happoncourt. I reggimenti dopo essere rientrati ina Lilla, il popolo attribuisce il cattivo successo ad un tradimento del generale, per cui è tagliato a pezzi, e gittato nel fuoco. Il suo ajutante di campo Chaumout, e il comandante del genio Berthois, un paroco, sei cacciatori tirolesi furono appesi dal popolo; ivi comandava d'Aumont, Mon., n. (25. – Vedi il gioranda del mercicalio di Rochambeau.

28.

Diverse circostanze, e fra queste l'emigrazione aveano fatto sparire il numerario: la Francia era minaccitat dalla guerra: le bisognavano delle risorse; esse sarebbero state salutari, come nell'interno lo furono, se non fossero state prodigalizzate. Vennesi all'emissione di 300 milioni d'assegnati, e di altri 500 milioni il di 31 luglio ipotecati sulla rendita delle case religiose, e sugli episcopii. Mon. n. 244, 222-

Battaglia di Quiévrain, ove de Biron ch'eraedesimo si inoltrato alla vista di Mons è forzato ritirar-

## 64 EPPEMBRIDE

1792. si e rientrare in Valenza, merce l' urto continuo del luogo tenente barone generale di Beaulieu. Questo secondo scacco è attribuito all'insubbordinazione delle truppe capitanate da Biron. Mon. n. 123. — Lettera del marresiallo di campo di Nosilles diretta al generale Rochambean.

L'assemblea legislativa decreta dopo l'immano trattamento sofferto da alcune fanterie tirolesi fatte cattive nel conflitto di Tournay, che i prigionieri di guerra sono sotto la salvaguardia e protezione della nazione, e che ogni rigore o violenza praticata verso di essi, sarà punita come stata commessa contro i citadini francesi. Mon. 8: 157.

Decreto che ordina la deportazione dei sacerdoti che non hanno prestato il ginramento, e che credonsi avere intorbidato, o atti ad intorbidare l'ordine pubblico. E fin nel di suddetto, che la GranBrettagna officialmente assicurò l'ambasciadore francese dell'intenzione di guardare la più perfetta neutralità. Le segrete sue commusciotini. e l'accoglimento fatto agli emigrati dettero a conoscere, che
le intenzioni suddette non crano sinerete. Mon. n 416,
117, 183. — Atta di vuffener le date. s. l. part. Ill.

Con altro simile atto provocato da Lacroix, Gaudet, Lasource, e per mendicata causa d'incivismo licenziasi senza alcuna di quelle convulsioni sanguinose la guardia costituzionale al soldo del re. Il decreto dicea ch'eravi luogo d'accusa contro il comandante di essa Luigi Ercole Timoleone di Cossè duca Brissac, ed i suoi luogotenenti colonnelli d'Hervilly e de Pont-l'Abbé. Erasi di Brissac segnalato pel suo ossegnio a Luigi, e rispose ad alcuno: "Io faccio quello che devo a' suoi, ed a'miei antenati ... Fu trasferito ad Orleans, indi a Versailles, ove fu spietatamente trucidato nei primi di di settembre. Brissac resistè per lunga pezza a' suoi carnefici, ebbe parecchie ferite, ma un colpo di sciabla lo stese mor-10 1 . Mon. n. 149. - Aug. 1. XIII. p. 394. - Delille : La Pietà . poema, can.III. - Alfonso di Beauchamp.

Le corti di Vienna e di Berlino invitano Crigiugno stiano VII re di Danimarca ad intervenire nella coalizione contro la Francia. Cristiano ricusa, ma Cate-

(1) Girardin levossi contro i focosi aringatori Lasource, Gandel . Lacroix, ed iscagliossi contro tutte le fazioni, che circondavano il trono e l'assemblea. Burke ha paragonato la maggior parte delle sue operazioni a venti scatenali , il cui soffio devastatore dovea deso-lare la terra. Hanno aperlo, dic'ei profeticamente, un abbisso in sui le nazioni pacifiche saranno inghiotilte. Girardin disse, elle non avea alcun diritto l'assemblea di congedare e sciogliere la guardia del re. Se voi togliete al monarca la guardia che gli accorda la costitu-sione, la costituzione è violata, ed il trono in preda alle fazioni. Quest'idea è terribile, soggiunse, poichè rammentaci la sventura dell'infelice Carlo I, la cui morte empiè l'universo di maraviglia e terrore. Ei fu in sul principio apogliato della sua guardia, e tosto di-venne il ludibrio e la vittima de'popolari opposti partili. Indi ai laeque, e con esso ognuno si lacque. Convien pur dirlo: se voglionsi impedire gli orrori d'una rivoluzione, convien volerla e saperla fareda ae stesso. Ma già non eravi più monarchia in Francia: lutti gli elementi erano dispersi o distrulti : ella non era più che un nome vano; e vedevansi ingrandire ogni di fantasmi precursori di quella moatruosa oligarghia, che devea stabilirsi mediante il più odioso de'delitti, poi regnare e perire in mezzo a misfatti, ed al sangue, I re hanno ricevuta nna grande lezione nella persona di Carlo I, e di Luigi XVI. - Edmund Burke: Riflexions sur la revolution de France et sur le procédés de certaines sociétés à Londres rélatifs a cet évégement.

1702. rina II che doveva imitare la politica d'un re, mentre la lontananza mettevala fuori d'ogni rapporto con la Francia, aderi alle viste di alcuni capi regii. Dopo il 1762 essa dominatrice palesò la pretension sua d'immischiarsi in tutti gli affari di Europa, ed in quelli eziandio ne quali il suo intervento se non era di leggerissima entità, almeno appariva insignificante. Essa aspirava ad estendere il suo credito, la sua potenza, la sua marineria, ed il suo scettro sul dominio della Croazia e della Morca, Mon. n. 201. - Maistre: Considerazioni sulla Francia.

Combattimento presso a Maubeuge fortissima città dell'Annonia sulla Sambra, fra la vanguardia del generale la Fayette, e quella del generale Clairfait che marciava alla guida degli alemanni. I francesi furono respinti con perdita, ed ebbero a dolersi di Gonvion uffiziale soperiore, che fu ucciso sul campo di battaglia. Auche negli affari gnerreschi di sovente avviene, che l'ordine è divino, e l'esecuzione è dia-

bolica. Mon. n. 67.

42.

Narbonne propone all'assemblea legislativa un campo di 20, coo uomini sotto Parigi. e questi presi da'dipartimenti: si adotta da essa la proposizione del ministro, e si decreta che la forza armata aumenterebbe alla somma suddetta, e che comporrebbesi di volontari foruiti da' distretti. In una petizione segnata da 8000 cittadini reclamavasi contro il prefato decreto: essi riguardavanlo come incostituzionale pel fatto, o pericoloso per le conseguenze: consideraronlo come un'armata di partito chiamata contro la guardia nazionale, e contro il trono. Luigi stesso che vede nel campo de'20,000 nomini una misura la quale è mancante della dovuta autorizzazione, cambia il ministero; cioè a Duranthon assegna la giustizia, a Lacoste la marina, a De Grave ed indi a Servan la guerra, a Roland l'interno, a Clavieres le finanze, a Dumouriez gli affari esteri. Due di dappoi l'assemblea 1792. decretò che i ministri destituiti allontanassero gli ulteriori disgusti alla nazione. Il decreto tendeva a far perdere al potere escettivo la confidenza del popolo, ed annunziava allo straniero la poca armonia, che regnava fra le principali autorità. Mon. n. 166. — Gutt de Suint-Germain. Illig. 143. — Mig. t. 1. p. 22.

L'assemblea autorizza la municipalità de dipartimenti ad ardere i titoli di feudalità o relativi alle prerogative di nobiltà, che tuttavia esistevano ne differenti depositi de loro circondari. Mon. n. 172.

The Luigi quantunque patroneggiato dalle circostanmadesimo ze ricusa costantemente, deciso a non fare alcun'altra concessione in materia di religione, di dare la
sanzione a' due decreti, cioè a quello che ordinava la
deportazione de' sacerdoti che non aveano prestato il
giuramento, ed a quello altresì che prescrievva la
formazione di un nuovo campo sotto le mura di Parigi. Simile vertenza fu il termine dell' unione del
re colla gironda. Ang.t.XIII.p. 395. — Blon. a. 172. — Rolandi Lettera a Luigi XVI in cui risorda ad esso i suoi doveri cosimiunali, e lo simbor per calmare gli spiriti, e comolidare la
sua sutorità a facti re della rivoluzione. La lettera inaspri maggiormente Luigi XVI già deciso di romperla co' girondini. — BarnastBarria del elero di Francia nel tempo della rivoluzione.

gona dei sero ai rămaia ne trempo cula reventeate.

10. Una folla di popolo ammontante a 8000 perste ve sone, e proveniente da sobborghi san Marcello e santdal atonio ponesi in arme dappresso il locale della Bamatina. Stiglia. Portavano innanzi a loro una macchina enorme incisa come le tavole della legge Mosaica, e salla quale era scritta in lettere d'oro la dichiar sainode diritti dell'uomo; ra questa la loro grande reliquia. Il popolo non volea potere esceutivo: alcuni crano armati di sciable e fucili, altri di pioche e falci, altri di scuri e coltelli; ed in mezzo
ad essi conduceano dodici pezzi d'artiglieria. Colsero l'occasione dell'anniversario del giuco della
palla, in cui averasi a giurare di nuovo per la fa-

1'

168

1792. licità della patria. Sotto pretesto di celebrare questa memorabile giornata la gente si adunò, L'impiego di questa potenza popolare era condannabilissimo, ma tutti i partiti trovavansi in una situazione straordinaria, e ciascuno servivasi d'un mezzo illegale per sottrarsi dal pesante giogo degli opposti partiti . I direttori de'sobborghi suddetti, cioè Santerre , Chabot , Gonchon , Saint-Hurngnes per condurre ad effetto la festa civica, e piantare in pari tempo un albero alla libertà, disposero gl'irrequieti cittadini all'atto rivoluzionario. Roederer sindaco ne prevenne l'assemblea; disse, ch'eglino eransi formate delle nuove idee, le quali circolavano con la rapidità della sciutilla elettrica; il popolo desideroso, esaltato, immenso, giunge e chiede di presentarsi ad essa. Nell'agitazione ed incertezza de' membri dimanda, sforza, entra e parla a' deputati in tuono ardimentoso, e l'aringatore articola alcune parole, ch' è meglio per sempre tacere. L' assemblea promise alla moltitudine di prendere in considerazione la dimanda, ed accordogli di sfilare armata innanzi ad essa. Ramond si oppose, ma il popolare corteggio risultava allora di circa 25,000 persone. Donne, garzoucelli, nomini con le picche; guardie nazionali , trovavansi mescolati ad altri , che sventolavano insegne e bandiere del tutto rivoluzionarie. Il popolo traversò la sala saltellando, cantarellando . e gridando: Viva la nazione, viva! Abbasso, abbasso il veto! Saint-Hurugues e Santerre il conduceano. Questi uscendo dalla sala ripiegarono verso i cortili del Carrosello. I cancelli del castello erano chiusi. Il re die' ordine a de Champcenetz che aprissersi le porte esterne : la calca precipitossi nell'interno : montò negli appartamenti; ed a' colpi di scure spaccò e fracassò le porte. I cannonieri aveano trascinato un loro camione fino sull' alto della grande scale, ed il tenevano appuntato verso gli

regina, e già il ferro de'rivoluzionari la minacciava.

170

1792. Saint-Pardoux iscagliossi fra'canibali gridando: "Non è la regiua ,.. Perchè disingannarli, soggiunse Elisabetta, avreste loro risparmiato un grande delitto. Per tre ore ella divise i pericoli del re, e la fermezza della sua anima non l'abbandonò. Forse la famiglia reale sarebbe stata interamente perduta senza la presenza di spirito d'Acloque comandante il battaglione del sobborgo san Marcello, e del maresciallo di Mouchy, non che di Septeuil primo famiglio della camera del re, e di Gentil appartenente alla guardarobba del delfino. Fu allora che il re sentendosi soffocare dal caldo, ne potendo reggere dalla sete bevve senza esitare in un bicchiere esibitogli da uno smargiasso di piazza ch'era briaco. - Dumas ne prevenue l'assemblea: Thuriot dimandò il richiamo dell'ordine, ed alcuni deputati girondini, fra' quali Verguiaud ed Isnard, erano accorsi per proteggere Luigi. La gironda per sua sicurezza e per quella della rivoluzione, pensò a riconquistare il potere senza uscire da'mezzi costituzionali. Suo proposito era di richiamare nel suo seno il re , ed a questo fine si servi delle imperiose petizioni del popolo. Nel tuorlo di sì scandalose faccende giunse Petion: tutto fuoco montò sopra uno scanno, aringò il popolo, e l'invito a ritirarsi. Il regicidio aveva ancora dell'orribile, almeno pel popolo, il quale si ritirò. Così viene riportato il fatto da coloro, che usano moderazione nelle cose rivoluzionarie. Taluni affermano che l'uscio della camera del re fosse con violenza spezzato: che dne colpi si tirassero contro Luigi, il primo di bajonetta , il secondo di picca : l' nno arrestato da Joly , l'altro da Canolle , granatieri della guardia nazionale : che molti Orleanisti , e di que' segnatamento del di 6 ottobre fossero fra la moltitudine; ed altri sostengono, che la orribile scena fosse diretta dagli stessi attori, che assalirono dappoi il luogo stesso il di 10 agosto. Io mi accordo con es1792, si, e ne esporrò le ragioni. Non ambizione, nè interesse, nè fanatismo lia vergato queste carte, ma il desiderio di dare a conoscere la più complicata, e la più spaventevole di tutte le macchinazioni. Quel di doveva esser l'ultimo della vita di Luigi, e la reale famiglia doveva essere immolata dal pugnale della rivoluzione. Tanto aveano deciso i capi de' congiurati , ma il coraggio e la fermezza del loro re fu più grande della loro audacia. I faziosi continuarono la loro trama, per cui fin da quell'istante lo sfortunato monarca più non sperò di resistere alla nazione, e pretendesi, che rassegnandosi ad una morte prossima, incominciasse nel cuore a disporre di se. Maria Antonietta non si trovò presente al fatto : desiderava portarsi dappresso il re; ma la comunicazione degli apparmenti essendo interrotta da'facinorosi, intertennesi nelle camere del delfino con la principessa di Lamballe , la duchessa di Laynes , il visconte di Monteil, ed il duca di Choiseul. Emanuello d'Aubier, e Pannalier amministratore delle foreste di Compiegne erano con lei. L'immaginazione di Luigi Carlo delfino restò vivamente colpita dagli eccessi della plebaja, ed il di dopo, come udi battere il tamburo dimandò alla madre con commovente ingenuità: " Mamma, il giorno di jeri non è finito? " Quando un poco di calma tornò nella camera Maria Antonietta comparve tenendo per la mano i suoi figliuoli, ed andò a collocarsi presso il re. e dietro una tavola che serviva di barriera alla moltitudine. In tale posizione, senza dare nessun segno di turbamento, ne di paura, vide tutta marciare al suo cospetto quella vile plebaja, la quale passando per la camera del consiglio gittò a terra un berretto rosso pel Delfino. Dimandò ch'esso principe fosse messo su d'una tavola, e per verità vi restò per una mezz'ora. Sergent membro municipale, e Petion dappoi vollero scusarsi col re, ma ricevettero i meritati rimproveri. Quanti mali so173

22.

1792. gliono accadere a' principi per l'ingiustizia, ed iniquità de'ministri. În seguito esasperaronsi i due partiti di Francia. I costituzionali esibirono rimostranze all'assemblea, perchè fossero severamente puniti i cospiratori del di 20 giugno: i giacobini chieser viceversa la deposizione del re. La capitale ed i dipartimenti erano nella stessa divisione, ma tutto fu paralizzato dal partito giacobino. I principali promotori della repubblica furono a quest' epoca i due legislatori Brissot, Condorcet ed il nuovo maire Petion. Il partito disorganizzatore, che presiedeva a tutte le insurrezioni fu egualmente diretto da tre altri legislatori, Chabot, Bazire e Merlin. Nelle due prime assemblee i principali soggetti di un partito furono sempre propagati, e merce i rivoluzionari movimenti promossi da una spezie di triumvirato. Così erasi precedentemente rappresentata l'alta aristocrazia sotto i nomi di Maury, Cazales, e Malouet: i monarchisti anglicani erano stati Lally, Bergasse e Monnier: i costituzionali anglo-americani militavano sotto le bandiere di Bailly , la Fayette e Necker: un'altra classe di costituzionali avea per capi Lameth , Duport e Barnave; ed infine i repubblicani marciavano sotto il vessillo di Petion, Buzot c Robespierre. Mon. n. 473-474. - Ang. t. XIII. p. 396.-Thiulen . t. XXXI. p. 76-79. - Desod. t. II. p. 423-126. - Gault de Saint-Germain: t. III. p. 444 - Mignet: t. l. p. 216-221. - De Weber: 1. II. p. 167, - De Dumouries nelle sue memorie dà de' dettagli forti e curiosi sulle circostanze e su'resultati del rifiuto fatto dal re in sanzionare i decreti relativi al clero. - Madame Roland : Memoires sur Clavieres t. I. - Berville e Barriere : nole a Weber : -Beauchamp: Vila di Luigi XVI.

> Luigi dichiara e fa dichiarare da altri, che giammai la violenza gli svellerà dalle mani la reale sanzione a'decreti, che oppougonsi alla sua coscienza, ed alla pubblica utilità. Il re dietro le rimostranze dell'ambizioso Demouriez cambia il ministero, e sce

1793. glie i ministri fra i foglianti. L' estero è affidato a Scipione Chambonnais, l'interno a Terrier-Monteil, le finanze a Beaulieu, la guerra a Lajarre. Lacoste e Duranthon restarono momentaneamente a quello della giustizia, e della marina. Trutti costoro erano senza nome e senza credito, e il loru stesso partito era al termine della sun esistenza. Anq.LXIIL p.392.— Mon. n.216.— Mig. t. l. p.244.

26.

Il ministro della guerra Lajarre comunica all'assemblea legislativa lo stato militare della Francia, che può far fronte a'capi regii di Europa. Esso sommaya 205,280 militanti di linea e 92,500 di guardia nazionale, e dice esser tutti pronti e pieghevoli a portarsi ove li chiamerà il pericolo imminente della loro patria. Disse chi resiste a'primi moti, a'primi impeti , ed assalti delle coalizioni, indebolisce di gran fatta le medesime, poiche non evvi coalizione, che prosegua le sue operazioni col medesimo ardore: e disse di doversi provocare coloro, che poteano rispondere alla penna con la spada, alle parole co'fatti. - Tanti sforzi e sacrifizi furono pressochè inutili per una causa sfortunata, e fin da principio malamente intrapre-Sa . Mon. n. 108. - Mallet-Dupan : Ragguaglio, alla corte della segrela sua missione presso gli alleali.

La Fayette movesi dalla sua armata per Parigi, e senza essere aspettato presentasi alla barra dell'assemblea legislativa. Il generale riconosce una lettera ch'aveva indirizzato ad essa il di 16 giugno dal campo di Maubauge, in cui altava la voce contro il partito giacobino, e dimandavane la distruzione. Ei passa oltre, ed in nome dell'armata chiede la punizione degli autori della sommossa del di 20 giugno. Tento ma invano di reprimere i club, di rassodare l'ordine legale, ed il potere del re. Fu in tal epoca che i conjugi sfortunati ricusarono una proposta fuga, che le fu esibita dall'affenonato duca della Rochefousault che comandava a Roven, da Liandava della Rochefousault che comandava a Roven della Rochefousault che comandava a Roven, da Liandava della Rochefousault che comandava a Roven del

174

1792. court, ed un' altra cui volea proteggere la Favette conducendoli a Compiegne, ed ivi metterli alla testa della loro armata. Maria Antonietta diffidò delle promesse, e dopo quanto era avvenuto sarebbe cosa molto inginsta il biasimarla. La regina più previdente e più ferma del marito giudicava meglio degli uomini, delle cose, e sovente suggeri cousigli, che ebbe torto il re di non mettere in esecuzione. - La Fayette è bruciato in effigie in alcuni capocroci di Parigi, ed è forzato di sortire furtivamente di città, per evitare il pericolo d'esservi arrestato. Già già erasi alienato da una fazione potente, e questa avea sollevato contro di lui il popolo medesimo, che abbracciava i piè di questo generale al campo di Marte il di della prima confederazione 1790. Questo tentativo fu l'ultimo segno di vita del partito costituzionale . Ang. t. XIII.p.399. - Mon. n 181, 183.

19, 30. di

I francesi sono costretti ad evacuare Menin e Courtray città de l'aesi-Bassi. In detta epoca le soldatesche eransi date in braccio allo spirito di partito, ed al vergognoso intrigo: la dilidenza e lo scoraggiamento ne furono gli effetti, che produssero dappoi l'insubbordinazione; ciascuno volea comandare, nessuno obbedire; e le armate non rappresentavano che tumultuosi conciliaboli. Chi mi legge, e que che leggerano l'istoria della rivoluzione istupiranno, come il nemico non approfitasse di quella spezie di militare disorganizzazione, che per la sicurezza de' popoli non fu che momentanca. Mon. n. 1485, 1487.

L' amministrazione dipartimentale distituisce il uglio. maire Petion per non avere nè prevenuto, nè arrestato i disordini del di 20 giugno. Il di primo del mese suddetto fu presentata una memoria all'assemblea legislativa ricoperta di 20,000 firme, nella quale dimandavasi il processo contro i delitti di quella giornata. Luigi a tutto questo conferma il di 12 la

n Messaggio del re all' assemblea legislativa. In mederane esso la fa consapevole delle intenzioni ostili di Federico Guglielmo re di Prussia, ed annunzia ch'esso principe ha fatto defilare 52,000 uomini per le frontico

tiere della Francia. Mon. n. 189.

Per organo di Pastoret la straordinaria commissione de dodici espose un quadro poco tranquillizzante sulla divisione de'partiti, ed un decreto promosso da Giovanni Debrey in nome della commissione suddetta, fe'dichiarare la patria in pericolo. Appena esso fu proclamato, che in un dì 15,000 uomini arrolarousi per volare alle frontiere. Il medesimo entusiasmo diramasi in tutti i dipartimenti con la rapidità del fulmine, e non odesi ripetere, che cittadini, francesi, la patria è in pericolo! all'armi, guerra, guerra, all'armi; e ciò fu secondato con fogli incendiari. La stampa è l'artiglieria de' pensieri, e se non potcasi avere all'uopo un'armata d'uditori, era permesso averla di lettori .- Il dì 16 e ne'susseguenti l'assemblea organizza l'armata : ordina una leva di 50,000 volontari per reggimentarli, e porli nel più completo apparato militare. Vergniaud e Brissot iscagliaronsi contro Luigi. L'accusarene di arrestare lo slancio nazionale co'suoi rifiuti, e di abbandonare il popolo alla coalizione. Il re è costretto annunziare all'assemblea legislativa, che i ministri hanno esibito la loro dimissione, ma che continueranno le loro funzioni fino al sollecito sospirato rimpiazzamento . - In allora tali cariche erano periculosissime, e gli atti che esigevansi da'ministri erano pressochè impraticabili. Per riampiazzarli conveniva essere in opposizione o col re, o coll'assemblea. Io faccio questa osservarione per dare un'idea della lotta de' due poteri, dalla quale dovea procedere la decadenza o la dis14.

1793. soluzione d' uno di essi. Mon. n. 107, 193, 194, 195, 201, 204, 213. — Mig. t. I. p. 222.

Terza confederazione al campo di Marte, ore di nuovo giurasi mantenere la costituzione. Presidente dell'assemblea era Anbert Dubayet, e vice presidente il tempestoso de Lacroix. I sentimenti del popolo, e de' federati de departimenti manifestaronsi senza ritegno. Petion fu l'oggetto della popolare idolatria. Ovunque gridavasi Petion o la morte. L'atto pubblico ha minore influenza degli antecedenti, poiché la disposizione degli animi più non era la medesima, e ben conoscevasi, che il partito della guerra non potea più sofferire quello della rivoluzione. Ang. XXIII.-402.— Moralite Barriers.— Si in Weber, che ne'moi commentatori trovanti delle consinteressanisme riquarda alla confederazione del 1723.

· Francesco II imperatore d' Austria e Federico Guglielmo II re di Prussia giungono a Magonza, in addictro capitale dell'elettorato di tal nome. Essi erano seguiti dal duca di Brunswick e dal principe di Nassau. I capi regii concertano i mezzi di venire con rigore, ed in moltiplici punti alle prese co'francesi. Ecco il piano d'invasione. Brunswick dirigeva i coalizzati, ed aveva il comando generale dell'armata nemica composta di 60,000 prussiani e di 78, 000 anstriaci, assiani ed emigrati. Il duca dovea passare il Reno a Coblenza, risalire la sinistra sponda della Mosella, attaccare le francesi frontiere nel loro punto centrale il più accessibile, e dirigersi sulla capitale per la via di Longwy, Verdun, e Chalons. Il principe di Hohenlohe doveva operare sulla sua sinistra nella direzione di Metz e di Thionville con gli assiani e un corpo di emigrati, e mentre il generale Clairfait coprirebbe la sua diritta con gli austriaci, un altro corpo d' emigrati batterebbe La Fayette, che era fra Sedan e Mezieres, traverserebbe la Mosa e marecrebbe sopra Parigi dalla parte di Reims

1792. e Soisson. In tal guisa doveano concentricamente avanzarsi. Il plenipotenziario di Francia è invitato dal principe di Nassau a ritirarsi. El prevedeva, che mercè le nuove ostilità non cravi a sperare nè buon accoglimento, nè sicurezza pel ministro, il quale adottò prudentemente il consiglio. Mon.n. 213, 214.

23.

26.

L'assemblea ode che l'orda nemica è a Bavay, che ha cannonato Quesnoy antica città dell'Annonia, e che Cambray mancava di guernigione e di munizioni; ma il di 28 seppesi che il nemico avea votato Bavay, ed avea ripiegato per Mons; e che Quesnoy , Landrecies , Avesne , Maubenge erano state provvedute e messe in istato di difesa. I cittadini prestaronsi in questo fraugente con patriottico entusiasmo. L'assemblea ode altresì nella medesima sessione che Vittorio di Sardegna si è dichiarato nemico della Francia, che ha ricusato ricevere l'ambasciadore, e che stabilivasi in Piemonte un campo trincierato di 12.000 alemanni. Fu allora che una seconda deputazione di federati, poiche altra erasi presentata il di 17, venne a dimandare all'assemblea legislativa la sospensione del regio esecutivo potere. I deputati insiguano, ed invitano l'assemblea a convocare una convenzione nazionale. La dimanda non è del tutto respinta, ma all' istanza di Petion, che presentossi alla barra il di 3 agosto, e che in nome delle sessioni della capitale dimandò la decadenza del re, i membri dell'assemblea piegarono alcun poco per le reiterate rimostranze, Ang. t. XIII, p. 401 , 405- - Mon. n. 206, 214, 215, 218,

L'assemblea legislativa discute la decadenza di Luigi re: la quistione è da una parte accolta, ma è rigettata come incostituzionale dall'altra, la quale riguarda la costituzione similmente a un patto, che dodici giorni innanzi ha giurato di non frangere a verun conto. In tal di dovea scoppiare una insurrezione, che essendo stata ordita male, Petion la

178

cattivo libello sedizioso.

1792, fermò. I capi federati per rovesciare il trono tennero

una conferenza a Charenton. Mon. n. 210.

 Trattato di Pavia, L'Austria, la Prussia, la Sardegna, la Spagna, la Svitzera, e la Russia distribusconsi le francesi possessioni, e segnatamente le provincie di frontiera. Moli scrittori hanno negata l'esistenza di questo trattatio. Mon. n. 232.

s L'assemblea viene in cognizione d'un manifesto del duca di Brunswick generale dell'armata collettizia datato il di 25 luglio, Esso era fortissimo, concepito con de termini insultanti, è ripieno di smargiassate e minacce coutro il partito cittadino, per cui produsse un elletto tutto contrario a quello, che crasi proposto il duca. Ei voleva intimidire i francesi, ma il suo manifesto reseli più arditi. Da un punto all'altro della Francia, non vi fit che un voto, che un solo grido di resistenza. Mon. p. 216.—Campagna del duca di Brunswick contro i francesi nel 1791. È questa una traduzione dellevelo chia da va guidiale parigino, e rigurdatio come un

n In Parigi organizzasi un comitato d'insurreziodioristimene: i cittadini accorrono, e fanno capo in alcuni
di quertieri: la sessione di Manconseil. ſn la prima a
dichiararsi: lo scopo è di prendere delle misure per
assalire il castello delle Tulieries, mercè il preteso
comitato austriaco, e perchè supponesi, che vi esista nel castello suddetto una girandola controrivoluzionaria pronta ad iscoppiare. Tali sono stati sempre i mezzi co' quali si è sollevato il popolo della
Francia, e si è condotto a commettere i più atroci delitti. Ne'club continuavasi a discutere la caduta del re,
e Petion la dimandò di nuovo al corpo legislativo in
nome della comune e delle sessioni, ma la petizione fu rimessa alla commissione straordinaria dei dodici. Ang. id.— Mig. 1.1. p. 232.

cte L'oragano preparato già da due mesi scoppia.

d Il famoso manifesto di Brunswick e la marcia de'
prussiani contribuirono ad affrettarlo . Si suona la

0

none d'allarme tuona , i marsiglieri ed i brettoni venuti dal mezzodì della Francia, la massa popolare ed abbjetta de'sobborghi san Marcello e sant' Antonio, la sessione de'trecento, ed altre sessioni marciano aggressivamente in folla verso le Tuileries, e si dispongono ad attaccarlo . I più feroci demagoghi , e principalmente Danton , Marat , Lacroix , Brissot , Louvet , Robespierre , Gensonné , Espremenil, Duportail, Guadet presidente dell'assembléa e Petion potestà diressero la rivoluzione; anzi vuolsi che i membri delle sessioni sopprimessero la municipalità, nominassero un consiglio provvisorio della comune, il quale si portò al Palazzo di Città per dirigere l'insurrezione. Luigi di fuori è protetto da alcuni reggimenti della guardia nazionale risoluti di difenderlo, ma pieni di diflidenza e d'incertezza, e da alcune compagnie di svizzeri che esso avea chiamate in suo soccorso . Nell'interno del castello vi erano de' nobili , de' cortigiani , il guardasigilli Joly , il sindaco Roederer , il ministro Roland , ed una mano di servi fedeli armati di ogni sorte d'armi, e questi appunto consigliarono il monarca a fidarsi di loro . L'intempestivo ardore , l'imprudente zelo , e gl' inconsiderati proponimenti aveano in parte provocata la sanguinosa catastrofe di questo dì . Nar-\*rasi che dicesse il re, che qualora fosse assalito nelle Tuileries sarebbesi ricoverato nel seno dell' assemblea, e che avesse detto ciò anche a'deputati di essa, per cui è probabile, che il disegno de congiurati fosse conformato in conseguenza di tale avvertimento. Ang. t. XIII. p 404. - Lacretelle le jeune : Hist. de l'assembl. legisl. p. 289. - Mon. n 225. - Michaud il giovine - Carlo Guglielmo Ferdinando duca di Brunswick - Lunebourg . Manifesto all'armala francese . - De Weber t. II. p. 214, 251,

La corte era da qualche tempo avvisata, ed in quel momento credette non solamente di resiste180

1702 re, ma di riacquistare eziandio il suo potere. Luigi XVI passa în rivista gli svizzeri, il battaglione della croce Rossa , la guardia nazionale guidata da Mandat, ed assegna a ciascuno il suo posto. La legittima difesa era in ottimo stato ... Io non separerò, disse il re, la mia causa da quella de' buoni cittadini : noi ci salveremo o periremo insieme ... In questo mentre alcuni pervengono ad intimidirlo : gli fanno travedere un pericolo imminente per la sua persona, per la moglie, pe' teneri suoi figli, e per tutto ciò ch' è aderente ad esso . Ciò fu un suggerimento dei ministri, e del procuratore sindaco del dipartimento. Luigi cede malgrado gli sforzi di Maria Antonietta, che dicesi il persuadesse a fare una valevole resistenza. Essa mostrò un grande animo, ed in quel di comparye in tutto la figlia di Maria Teresa . Furonvi di quei altresì , che fecer da vicino conoseere alla regina , importare al suo proprio interesse , al suo riposo, che si disingannasse dalle folli speranze d'un partito, che lottava invano contro la generale volontà, Luigi cesse: si dà in braccio de'suoi carnefici senza difesa; e si fatta condescendenza fu l'ultimo atto della sua autorità. Pensa, e prende la risoluzione di rifuggiarsi nel seno dell' assemblea legislativa, in quel malaugurato istante in permanenza, e presieduta da Vergniaud. La sua ritirata toglie ogni speranza a que'che vogliono difenderlo, ed ogni timore a quei che vogliono investire il castello . Nell' ora in cui cominciava il conflitto fra i rivoluzionari e gli 800 svizzeri, mentre gli ultimi mettevano in fuga le prime colonne , Luigi e Maria Antonietta entrarono nella sala delle sessioni traversando in mezzo ad un' ala di Svizzeri, e del battaglione delle Filles Saint-Thomas e de' Petits-Peres, fra le villanie, le ingiurie, ed alle minacce della moltitudine, che ingombrava il cammin diritto, nè volca farli passare . Ivi dovettero sentir pronunziare i dis1792. corsi i più oltraggiosi, il decadimento del re, e l'ordine d'imprigionarlo . - Westermann amico di Danton ordinò il combattimento. L'esito era ancor dubbioso: udivasi da ogui parte il fragore de' bronzi e della moschetteria, ed i nuovi deputati tremavano nel vedersi assaliti dalle truppe . Queste in principio del tentativo furono respinte dagli svizzeri, che pel numero di gran lunga inferiore vennero oppressi, e la maggior parte scannati. Il castello venne forzato, preso, invaso, e questa giornata fu l'ultima del regno di Luigi XVI. Il popolo tosto si abbandonò a tutti gli eccessi della vittoria. La posterità rifletterà su questa fatale giornata. Il potere esecutivo viene sospeso 1. Mandat dalla nuova municipalità è accusato di avere autorizzate le truppe a far fuoco su' cittadini, e da essa è mandato alle carceri dell'Abbadia : nell' uscire il popolo lo strozza sul marciapiede del Palazzo di Città . La comune conferì il comando della guardia nazionale al birrajo Santerre. Bonald. - Mig. t. L. p. 234. - Ephémérides historiques t. III. p. 444. - Gault de Saint - Germain t, Ill. p. 444. ( Fu questi uno de lestimonii oculari: - De Limon. Vita di Luigi XVI p. 43. -Détails particuliers sur le journée du 40 aoûrt 4792, par un bourgeois de Paris, témoin oculaire . Paris 1822. - Relation de la conduite du régiment des gerdes - suisses à la journée du 10 soût . - Pfrf-

<sup>(1)</sup> Laigi die nel medesimo tempo ad un altra trappa di reixeri l'ordina di ritirari. Questi perevariano de Combrotire, ripiegarono, a fornarono nella loro caserma nel momento, in cui i loro compagni avano più hisogno di rinfarro. Nondimeno iscome le trappe fedel ch' erano nel palasso fresero i primi spari, i cortili e la piazza del Carrosello eran rimuste sombrate. I cannonieri de' ribelli aveand abbandonato i loro cannoni, e gli svitaeri se n'erano impadroniti recessi in ogni tato una mosa reriograla, che prolungavasi sino nei sobborghi i da pertugio non vedevanis che fugianti, ran quando i comparano contro il proporto della contro il contro il palasso, che più non era difeso. Due battaglioni di garatie nazionali che accorressa oi necocoro del ra, connocendo che il principa avaz rinuaziato di esere difeso, penasrono alla propria sicurassa. Punivani alla sultivari, e posì di consumita la rivoluzione. "Bessalioni, universi agli assistiori, e posì di consumita la rivoluzione." Bessalioni, universi agli assistiori, e posì di consumita la rivoluzione. "Bessalioni.

12.

1792. Ser d'Altithoffen: Récil de la conduite du regiment des gardes · suisses à la journée du 10 août 1792.

L'indomani l' effrenata moltitudine diviene più ardita. Abbatte gli stemmi e le statute dei re crette nelle differenti, piazze della capitale, nè risparmia quella di Enrico IV. La maggior parte di queste e-rano capi d'opera dell' arte statuaria. Quella classe di popolo che niente aveva a perdere traeva partito ed alimentavasi in mezzo alle turbolcure. La comune di Parigi diretta da Danton divenne l'arbitra della capitale. L'assemblea legislativa nomina una convenzione nazionale per istabilire l'esercizio della sovrana autorità. Anq. 12p. 415. — Mon. n. 226. — Thiess et Bodini Histoire compelete de la révolution française.

Un decreto ordina che il re e la sua famiglia siano trasportati nella Torre del Tempio, e che vi resteranno sotto la guardia e responsabilità di Santerre, e della comune di Parigi, che già aveva assunto il nome di comune del 10 agosto . - Avea di fresco meritato tal nome impadronendosi a viva forza del potere . c lo meritò assai meglio pe' tormenti inauditi , che fe sopportare alla reale famiglia . Le porte della Torre del Tempio aprironsi , il padre della patria vi entrò , al cicolio de' cardini si chiusero , e prigioniero vi restò il re, il figlio di san Luigi, il rappresentante di Enrico IV. In principio erasi destinato per sua dimora il palazzo di Lussemburgo, ma in seguito si disse essere di troppo vasto per rispondere della persona del re . Il decreto fu eseguito il di 13 alle 3 di sera dietro la proposizione di Mannel, Maria Antonictta, i suoi figliuoli, e madama Elisabetta dividevano la prigionia del monarca e ne anmentavano l'amarezza co' loro patimenti . La rabbia di tormentare la disgrazia non era mai stata sì feconda di barbare invenzioni : tanti oltraggi, tanti dolori non aveano mai tanto pesato sull' innocenza e sulla virtù, nè aveano fatto

1792. loro sofferire una più langa e più crudele agonia: tutte le indegnità, e se così possiamo esprimerci; tutte le bassezze della società erano quelle, che ne calpestavano sotto i loro piedi tutte le grandezze. Cléry 1, ed Hue erano i soli soggetti destinati al servigio de' detenuti allorchè licenziaronsi i servi fedeli Choiseul e de Brige. Gli ambaciadori delle corti estere abbandonarono Parigi, e gli stati generali delle Provincie - Unite fecero intendere al rappresentante di Francia, ch'essi più non volcano comunicare con lui. Ciò accadde il di 25. Ang. id. p. 415. — Mon. n. 217, 247. — Maltet Du-Pas. — Burke. — De Limos: opera cistat.

47

Tribunale istituito per conoscere i delitti del di to agosto, e gli attentati resi alla libertà. Alcuni giorni dopo, cioè a 4 e 25 non pochi realisti sono condotti al patibolo, e sono immolati vittime del loro cello, fra 'quali de la Porte, Durozoi, e Backmann. Il primo ministro della casa del re, ed intendente della lista civile; il secondo autore della gazzetta di Parigi, il terzo maggior generale della guardia svizzera. Vengono d'altronde resi i funebri onori a'cadgui morti nella mischia, ed ergesi alla loro memoria una colonna, con la seguente epigrafie: Agli unomini del di 10 agosto. Ang. t. XIII p. 416. — Mon. 212. — M. Ados Giorniale dell' unione ci alla liberti, malamen.

<sup>(1)</sup> Clery era d'un villaggio ne' contorni di Versailles, e fu fratcho di latte dei dues di Monthason poi principe di Riban. Per la potessione della Guemenée, venne fatto cameriere dell'ultimo figlio di Luire IX v, en el 1752 Petion lo scele per servire di cameriere preso Luigi XV; nel 1752 Petion lo scele per servire di cameriere preso Luigi XVI nella prigione del Tempio. Adempie tale pericolosi impiego com molto attacamento e selo. Quel principe lo vaccomando alla sua famiglia nel suo testamento, e gli commise di consegnare alcun oggetti alla sua spona, e da suoi faqinoli, ma ia commune di Parigi lo rece di essi depositario, e fin obbligato a consegnati ad essa alcada dei do hi de commano nella Torre del Tempio durante la prigionio di Luigi XVI re di Francia. L'autore si proponeva egli stesso di farge una nauva edizione, allorche morta Vicana in Austria il chi 10 giugno 1899. — Michaud il giovine.

1792, te steso, ed in cui null'altro contenevasi, che sfacciale invettive contro il re ed il clero. — Prucesso verbale della sessione del 4792.

notte La Fayette perseguitato da quella potente fadel zione, ch' esso denunzio all' assemblea legislativa,
10 al 20: abbandona l'armata, e passa in estero paese accompagnato da Alessandro Lameth, Latour-Maubourg, e
da' suoi ajutanti di campo. Ivi è arrestato, ed è in
fretta condotto ad Olmulz in Moravia, ove esperimenta la più dura cattività. Mon. c. 238,210. — Suite de Saiat Faist. I. 10: 68.

10. L'assemblea legislativa decreta, che mercè il divorzio, il matrimonio è un atto dissolubile; ma il di 13 settembre l'assemblea decretò, non aver luogo il divorzio che col mutuo consenso de' conjugi, mercè la dimanda dell'uno e dell'altra, sotto l'allegazione d'incompatibilità di carattere, o altri motivi determinati dalla legge. Mon. n. 244, 245, 259, 261.— Decade slosofeis: agnote 1972 n. 3. p. 31.

Un oratore comparisce alla barra, ed annunzia 31. che l'assemblea ha riuniti in un medesimo luogo i preti perturbatori , per meglio dire que'tali , che non aveano prestato il giuramento, e termina il sermone, che bentosto il sole della libertà sarà abbandonato dalla loro presenza. Il di 2 agli 8 settembre effettuarono l'atroce promessa. Orribili massacri accaddero nelle prigioni, e nelle case ov' erano arrestati i sacerdoti del Carmine, e del Seminario. Coloro che eransi incaricati dell' esecuzione incominciarono ad esercitare quell'imperio crudele, che soltanto riguardava le proprie viste ed interessi, e che potea dirsi la definizione della tirannia. Essi nell' interno delle prigioni aveano eretto una specie di tribunale, a cui presentavasi il registro de' prigionieri . Esso tribunale assuuse il nome di camera ardente. Que' tali detenuti per falli di polizia erano messi in libertà, nè venivagli fatto alcun male da' settembrizzatori . Tale era il nome che davasi a' carnefici di que' di: Ma que' sfortunati che per oggetti, relativi alla ri1792. voluzione vennero inscritti nel catalogo della vendetta, alle grida di viva la nazione erano massacrati. Cinquantatro furono i prigionieri trascelti ed immolati; e
il duca della Rochefoucauld fuil quarto del suo nome,
che perì in que' detestabili dì. Ang: L XIII. p. 416, 417. —
Mon. n. 246, 248. — De Weber: Memoires concernant Marie - Antoniette t. II. p. 197. — Thulen t. XXXI.

In questo mezzo orribili carnificine eseguivanstrembre: si intorno alla Torre del Tempio. Marat e Robespierre n'erano stati i promotori. La truppa degli assassini portando sopra una picca la testa della principessa di Lamballe. penetro nel giardino delle Tuileries cercando con le sue grida d'attirare gli sguardi de prigionieri. Luigi, Maria Antonietta, e tutta
la augusta famiglia, come al supplizio, sono stracinati alla finestra, e si fanno a forza guardare.
A tale orribile vista Maria Antonietta tramortisce,
e le altre principesse si struggono in lagrime. Michaud
il giovine — Limosi Vita di Luigi XVI. p. 46. — Mallio : Annali
di Roma t. VIII. p. 32. — Jacopo Hardion: Storia universale, e sua
continuazione t. XXXI. p. 90.

Notte Furto magno fatto nella gurdarobba della codet rona. Quaranta individui si acciosero all' impresa,
16 sel 17. ma due caddero ne' ferri . I diamanti vennero tutti
distratti . Molti di essi trovaronsi in seguito, e fra
gli altri quello chiamato il reggente, e che videsi in
esguito alla spada dell'imperatore Napoleone. L'attentato die' luogo ai più strani tumulti e sospetti, che al
dire di Chantreau ancora continuavano nel 1868. Men.
1260.

11. L'assemblea legislativa alla nuova che la convenzione nazionale è costinuita nella sala delle Tuileries dichiara terminate le sue sessioni. Alle dodici e na quarto la convenzione apre le sue sedute, ove il corpo legislativo esercitava il suo potere. Nella prima radunanza ablisce la dignità reale, e proclama la repubblica. La convenzione feriva in tal guisa un

1702. cadavere, mentre la costituente l'avea preceduta in sì fatta distruzione . Luigi tuttavia viveva, ed i faziosi temeano che nulla si fosse operato finchè non l'avessero dichiarato soggetto alla giustizia del popolo sovrano, nè avessero offerto l'illustre vittima alla nuova loro divinità. Da cotesti, ed in ogni banda gridavasi esser l' uomo nato all' onore, ed alla libertà : che bastava chiamare il popolo libero, chi lo volea seguace ; e che questo mare per quieto che fosse, non trovava vento che più presto lo sollevasse, del nome della libertà. La costituzione non fu che una brevissima meteora, nè per verità vi fu tempo neppure di metterla in esecuzione. La convenzione decreta che tutti gli atti pubblici saranno d'ora innanzi datati dall' anno I della repubblica francese, e che il primo sigillo dello stato marcherà un fascio con la berretta della libertà, avendo per esargo le parole : Repubblica francese . Da questo istante comparve in iscena il regime del terrore. La gironda e la montagna si disputano il potere . Mon. n. 266, 267, 270. - Mig. 1. I. p. 263, 264. - Gault de Saint. Germain: t. III. p. 445.

Decreto della convenzione nazionale che dichiara la repubblica francese unica ed indivisibile . Mon. n. 270, 271.

28.

25.

Dichiarazione del duca di Brunswick. In essa davasi a conoscere che Francesco II e Federico Guglielmo di Prussia persistevano ad esigere che fosse messo in libertà Luigi e la reale famiglia, e che si ristabilisse il monarca nella sua dignità. La dichiarazione ebbe luogo dopo alcuni colloqui fra il duca e Dumouriez. E fu eziandio nel medesimo di che il generale Anselme passò il Varo alla guida d'un corpo considerevole di trappe : i piemontesi fuggirono , ed ei s'impadroni di Nizza , di Villafranca . e del forte Montalbano, che nel 1749 avea costaDI NAPOLEONE BONAPARTE

1792 to 6000 uomini alla Francia. Il di 18 ottobre accadde il primo combattimento a Sospello , ( 5. l. N. E. da Nizza ) ove l'armata piemontese rinforzata da un corpo di 12,000 alemanni forza la vanguardia del generale Anselme a ritirarsi . A nuovo sole tutta l'armata del generale suddetto avendo finito di traghettare il fiume, che le rigurgitanti acque l'aveano momentaneamente arrestato, attacca, riprende, e conserva la posizione di Sospello. Mon. n. 277, 282. - Serv. 1. IV p. 57, al 59.

Trasportasi alla zecca la cassa mortuaria di san ettobre. Marcello del peso di 436 marche d'argento, che credesi fabbricata da santo Eloi. A' tempi di Lodovico il buono o di Carlo il calvo si fabbaricò una clicsa in onore di san Marcello , un quarto di lega da Parigi , ma che ora ne sa parte sotto il nome del famigerato sobborgo. In seguito levarousi da detta chiesa le sue reliquie per trasportarle alla cattedrale. Mon. n. 283. - Butler: Vite de'padri e de' martiri 1. XIV. p. 29. -Surio . - Baillet .

45. .

47.

22.

Soppressione della decorazione dell' ordine militare di san Luigi . Mon. n. 290.

Decreto che dichiara nullo il trattato di Ginevra del di 12 novembre 1783, pel quale la forma di quella repubblica fu stabilita; ma il decreto risguardava in particolar modo l' introduzione delle truppe svizzere nello stato di Ginevra, ed approvava l'adottate misure per fare evacuar quelle, che cranvi cutrate di recente . Il di 29 si convenne fra le due repubbliche Francia e Ginevra, e si determinò il ritiro degli svizzeri al prossimo dicembre. Mon. n. 292, 316. - Cont. de Hénaull. t. V. p. 156.

Il ministro degli affari esteri partecipa alla convenzione nazionale . che Selim III gran signore dei turchi ha ricusato ricevere per ambasciadore de Semouville . Il rifiuto risultava da' maneggi delle cor-

20,

1798. ti di Vienna e Berlino. Francia amica, ed antica alleata della sublime Porta aveva un forte partito nel divano e fra il popolo, nè mancarono apparenti motivi di metterla in difidenza con Russia ed Austria, perchè divisa la Polonia, si disse dover essa subire un eguale destino. De Semonville per istrada fi soppreso dagli austriaci, i quali levarongli le carte ministeriali. I collettizi posero sotto gli occhi del divano gl'impegni ne' quali doveva entrare: Selima prese il più saggio partito, e fi quello della neutralità. Mosa n. 297. — Thiuten. t. XXIX p. 11, 12. — Journal de Parita n. 301.

Teereto che mette sulla proposizione di Petion vondere sotto processo Luigi XVI, e nomina una commissione di 14 membri per preparare il giudizio al meglio intenzionato fra gli uomini, al più sventurato fra i r. Valnase esibi delle forti accuse, Maille perorò sulla formalità del processo, e Roberto Lindet fe' in nome della commissione il rapporto su Luigi XVI. La colpa è cieca, e molto più quando è accompagnata dal furore. Le accuse ; le prove, la maniera di processare, di giudicare, di condamare, di eseguire non furono ch'una catena di delitti e d'iniquità. Le sacrisante leggi della giustinia, dell'onore, dell'unanità furono dimenticate e vilipese. Ang.

1. XIII p. 421. — 2.6 agr. Atlante storico; geografico ec. Isrol. n. 15. — Mignet I. I. p. 200. — Thillen. t. XXXI. p. 96.

scopes in un muro arcato del castello delle Tuileries discopes i un armadio nascosto da un porta di ferro. Vi si rinvengono della carte, che servono ad impinguare il processo dello sfortunato Luigi XVI; per esempio i maneggi di Tolone, le transazioni con Mirabeau i

<sup>(1)</sup> Cade in accordio tenere di mono proposito di Mirabasa, ed indicare le opper niuvante nell'armadio di fereo. Relatizamente al primo oggetto fi al impo sapere che il conte de la Marck e quello di Montanoni adoperanosi a raggirare Mirabasa, ed a piggarlo a favore della corte. Maria Antoniette che una grandissima parte cella Capita. Del cere proposito e la que'do ha fait i conte cortecte cana.

DI NAPOLEONE BONAPARTE

1793. le proposizioni di Bouillé, e qualche nuova trama a tempo dell'assemblea legislativa; altri progetti tendenti a rinforzare il potere costituzionale del re, ed il ristabilimento dell'antico regime aristocratico, non che il conoscimento delle segrete conferenze di Mantova, di Reickenbach, di Pilnitz, la lega dè potentati contro la rivoluzione, i loro armamenti divenuti più forti, e la protezione accordata a' corpi degli emigrati. La scoperta era stata eseguita dietro la denunzia fatta al ministro Roland dal chia-

colloquio con la corte, ottenne una particolare udienza con la regina. Il deputato dell'assemblea nazionale dopo aver fatto parte alla principessa delle sue vedute, delle sue speranae, e de' suoi mexzi di plausibile successo, in lasciarla le disse :,, Madama quando l'augusta vostra genitrice ammetteva uno de suoi sudditi fedeli all'onore della sua presenza, ella nol coogedava giammai senza dargli a ba-ciare la mano,,. Maria Antonietta alle franche parole da se stessa, e con quella grazia che sempre mai accompagnava ogni suo gesto, gli presentò la mano. Mirabeau elettrizzato dall' onore fieramente sclamò: Questo bacio salva la monarchia! Da quell'istante risolse salvare un re costituzionale. A quest' effetto dimando un abboccamento cou Necker: Malouet l' ottenne, ma il ginevrino rigettà i soccorsi dell'oratore, il quale sortendo dal gabinetto disse à suoi : Necker fra poco avrà nuove di me. . . Mirabeau ben tutta conoscea l'influenza della nobiltà, quella della corta, e lo stato infelice in cui viveva il re. Tutto volca fare per esso, ma niente con esso. Montmorin sollecitavalo di unirsi a Luigi, ma ei ricusò a cagione della debolezza del suo carattere. Volca salvare la reale dignità, e credea che il primo de' fratelli del re, il quale era già stato segretamente nominato luogotenente generale, gli offerisseun carattere piu fermo, una volontà più assai indipendente, ed alcuni principii meno nemici delle idee di libertà, che il regno aveva accolte con trasporto, e volca realizzare con la costituzione. Mirabeau somministraci la sua opinio ne sullo stato dell'assemblea, e su'meszi di salvare la monarchia . Se colla parola partito, dice, voglia intendersi una coalizione sistematiea d'uomini, che marciando solidamente e fedelmente d'accordo sulle basi principali, e queste tendenti ad un medesimo scopo, non evvi partito ne nell'assemblea, ne nella nazione. Se coo questa parola partito s'intenda gli amici o i nemici della rivoluzione , ingannerebbesi chi ne numerasse due, poiche son quattro. 1 Que' che vo-gliono la rivoluzione senza limiti e senza misure, con difetto d'istrazione e di principii, e che nella costituzione trasportano tutte le diffidenze nate da un ordine di cose senza costituzione . 2 Que' che senza huona fede, come senza spirilo, credono o fingono di credere al ristabilimento dell' antico regime. 3 Que' che non voleano la rivoluzione; ma conoscendo ch'essa è fatta , vogliono di 190

1792. vajuolo, ch' era stato incaricato a porvi la porta. 
Io avrò occasione per un afiare di grande entità di 
parlare di questo denunziatore per una seconda volta. In quel frangente i giacobini concitati dallo 
sdegno spezzarono la statua di Mirabeau, e la convenzione ricoperse d'un velo quella, ch' era nella 
sala delle sue sedute. Un tale avvenimento raddoppiò 
il fanatismo del popolo, il quale si scatenò contro il 
suo re. Mon. 137. — Ang. t. XIII p. 421. — Migiani I. I. 
p. 20c. — Galerie historiques dei contemporsian, sen sovuelle bie-

buona sede circonscriverla e consolidarla. 4 Que' che Isamo sempre voluto la rivoluzione, ma senza essere invidiosi del tempo, desideraodo una misura, una gradazione ed una gerarchia per l'identifico interesse della libertà . L'ultima classe governerà alla fin fine le opinioni e gli affari , almeno se lo scioglimento generale non disponer le sue vedute, i suoi progetti fra i numerosi sogni delle persone condiscendenti e dabbene . L'ultima potrebbesi facilmente coalizzare con la precedente ma è mancante però del punto centrale. Tutti i-legami dell'opinione sono disciolti: essa non ha più ove riunirsi. Per palliare tutte le mancanze di rispetto, tutte le indicenze dell'indisciplina, tutti gli stravizzi della licenza, l'opinione separasi dalla reale autorità, l'individuo dal monarca, ed in mezzo a questo barharo giuoco, l'autorità suddetta e la monarchia veggonsi in periglio. In quella società , in cui rinvengonsi delle reliquie di organizzazione, trovasi per ordinario una grande risorsa : questa viene prodotta da possidenti di heni stabili, ed essi sono numerosi fra noi. Questa risorsa è un possente ausiliario, questa è la nostra prodigiosa mobilità, madre di quella corrosiva impazienza, la quale ha procacciatofiu qui, che non siavi fra noi ne male, ne bene durevole; disposizione tutta particolare alla nazione francese, che non si cangera, che colla lenta influenza dell' istruzione, ed un buon Sistema di pubblica educazione. Approfittiamo dell' inquietudine delle persone oneste e dell'amore della oovità. Eglino si separano dal re, perchè ei si abbandona a se stesso. I suoi ministri non pensano che ad evitare alla meglio la generale agonia, ma senza morte violenta. La reale autorità debole troppo per lottare contro l'anarchia, sembra favorirla, a fine d'assicurarsi d'una folla di pretensioni e di prerogative, che benissimo riconosce che essa non riprenderà giammai. Il re si annunzi di buona fede per aderire di cuore alla rivoluzione, a solo patto d'esserne il capo ed il moderatore: opponga all' egoismo de suoi ministri un rappresentante della sua dispersa famiglia, che non sia pero egli stesso, perche il mestiere di re è, e deve essere esclusivo dallo spirito di famiglia, ed in qualunque circostanza il suo ostaggio e l'organo non ministeriale de' capi della nazione . Tosto vedrassi la coofidenzs, o almeno la speranza rinascere, ed il desiderio della moparchia ricomparire. Tutti partiti che vogliono di buona fede che la fran-

- 1792. graphie de tous les hommes morts ou vivans de tous pays, qui se sont fait remarquer depuis fecommencement de la révolution jousq à nos jours, par leur talens, leur emplois, leur malheirs, leur courage, leurs vertes, ou leurs crimins par une société de français, belges, allemands.
- La Savoja che il generale Montesquiou avea con-27. quistata in meno di due mesi è riunita al territorio della repubblica, mercè un trattato della convenzione, e forma il dipartimento di Monte-Bianco. Questa possessione da principio contea, indi ducato, era nella caradi Savoja da 772 anni. Berardo o Bertoldo n'era stato investito nel 1020 dall'imperatore Enrico il 20ppo. Evvi errore nella carta sintetica di Picquet : ivi vien detto che Bertoldo ne fu investito nel 1033 dall'imperatore Rodolfo III, L'autore della carta ha voluto dire Rodolfo il poltrone re di . Arles, che nell'anno 1000 creò Bertoldo vicere d'Arles. A questo proposito diamo a conoscere, che Montesquiou dopo avere ottenuto alcuni brillanti successi nella Savoja fu costretto fuggire in paese straniero, per evitare l'arresto, e l'atto di accusa de-

tese monarchia non si disciolga, o non divenga per un mezzo secolo l'arena de' sanguinosi giuochi d'nn qualche ambizioso subalterno , o di qualche insensato demagogo, riuniraronsi intorno d'un Borbone di-venuto il consiglio del re, il capo degli amici della reale autorità, regolare le opinioni, e domare i faziosi. In simil guisa parlava Mirabeau allor quando negoziava colla corte. Questa nota sembrerà a taluni fuori di luogo, ma essa appunto darà a conoscere al lettore con quale rapidità gli avvenimenti i più funesti rovesciando la monarchia trassero al supplizio il discendente di Enrico IV. La collezione delle opere trovate nell'armadio di ferro, quelle del segretario del re, ed in casa di della Porte il di 40 agosto, e dopo questa giornata, formano tre volumi di cui i due ultimi sono intieramente consacrati all' inventario delle carte rinvenute nell'armadio suddetto. - De Weber: t. II. p. 41. - Berville et Barrière : Sur Mirabeau , ses projets , ses plans et les pièces qui le concernaient, et qui furent trouvées dans l'armoire de fer. - Sonvenirs et Portraits, par M. le duc de Lévis p. 213 et 214, passim. - Fastes civils de la France: t. II p. 191 et sniv. - Mon. n. 791 , et Journal de Paris n. 93 - Lacretelle ainé : Fragmens politiques et litteraires p. 317.

EFFEMBAID!

192 1702, cretato contro di esso dalla convenzione. La sua sospettosa diffidenza fe' bentosto passare dal campo di battaglia al patibolo moltissimi generali. Mon. n. 323, 328, 333. - Martenne : t. I. p. 140. - Pappon . - Mercier .

La convenzione decreta, che verrà da essa giudisembre dicato Luigi XVI. Egli era stato prima di questo mese separato dal suo figlinolo : il fu in tal di dalla moglie e dagli altri; tristo preludio della sorte che l'attendeva. Ed infatti vidersi un'altra volta, ma per non unirsi mai più . 1 Mon. n. 340. - Ang. 1. . p. 422. -Bonald.

Luigi comparisce alla barra della convenzione. Santerre ricevette l'ordine di condurlo. Ei si portò al Tempio accompagnato da Petion, che partecipò al re la sua missione. Il presidente era Barrere, ed il gindice relatore Valazé. Il contegno del re entrando nella sala fu fermo, e volse uno sguardo franco sopra tutta l'assemblea. Barrere gli disse: " Luigi la nazione francese vi accusa : ora sentirete la lettura dell'atto, che annunzia i vostri falli; Luigi sedete,.. Si legge al re l'atto di accusa: ei risponde con precisione e chiarezza, con semplicità, verità, e dignità.

(1) Era qualche tempo che procuravasi di disporre gli animi al giudizio del re. Pelion, Condorcet, Brissot, Vergniaud, Gensonne da uoa parte, e dall'altra Barrere, Sieyes, e Tommaso Payne organiz-zando la repubblica credettero colpevole il re in faccia la rivoluzione; e si predicò da essi, che un re detronizzato era pericoloso per una nascente democrazia. Le invettive rismostrono contro di lui, spargevansi sul suo carattere le voci le più ingiuriose, e domandavasi la sua condanoa per assodare la libertà. Le fazioni, il popolo, e le società particulari dei dipartimenti riunivansi contro l'infelice monarca. Nell'assemblea da qualche tempo eravi quistione sul processo di Luigi, e diceasi, che essendo decadolo non potea più essere giudicato, e volendolo condannare in un modo apparentemente legale, bisognava dare contamare in un moto apparentemente regare, usognata sante una falsa interpretazione all'accordata itolicalità. Malthe particontro il dognat dell'inviolabilità, e pretese che il re era stato inviolabilità più come re, ma oon come particolare, e che avendo aglio come tale, cessava di essere inviolabile. Mailhe limitò la salvaguardia costituzionale devoluta al suo re, e concluse pel giudizio non essere stata la caducità una pena, ma un cambiamento di governo: che fosse

1792. Le ragioni e le negative del monarca non distrussero agli occhi de'convenzionali i fatti nella magiori parte provati con le carte scriite o firmate dalla mano stessa di Luigi; ma ei usava del diritto naturale ad ogni accusato, per cui non riconobbe l' esistenza dell'armadio di ferro, e di tutte le carte che
gli furono presentate. Luigi invocava una legge di
salvaguardia, e la convenzione cercava di assicurarsi dei tentativi-controrivoluzionari, che il re insisteva a negare. Luigi se fosse stato un particolare sarebbe andato assoluto, ma egli era ge, ed il popolo sovrano giudicava un suo competitore. Domanda ed ottiene dei difensori 1. Nel dimane sceglie
Target e Tronchet, ed un decreto gli autorizza a
comunicare liberamente con lui. Il primo allegando

giudicato in virtù della legge del codice penale, relativa ai traditori : ai cospiratori; e che sosse linalmente giudicato dalla convenzione sensa osservare la procedura degli altri tribunali. Disse, che la convenzione rappresentando il popolo, il popolo avendo in se tutti gl'interessi . e tutti gl'interessi essendo la giustizia, era impossibile che il tribunale nazionale la violasse, rendendosi in tal modo inutile l'assuggettarlo alle forme. Questa era la concatenazione de'sofismi co'qua li il comitato trasfomava la convenzione in tribunale. Morisson si oppose e disse, che l'inviolabilità era generale, che la repubblica non aveva alcun interesse di condannare il re, e che dovea limitarsi a misure di generale sicurezza rapporto a lui, ritenendolo cattivo o esiliandolo dalta Francia. Tale era l'opinione della parte diritta della convenzione. Il Piano era del partito del comitato, ma la Montagua riausava e l'inviolabilità ed il giudizio. Robespierre mostrossi d'un partito molto più conseguente, il quale presagi la futura sua onnipotenza, e Saint-Just tutto ricondusse a considerazioni politiche, ed ostili. Questo partito violento avea nella convenzione debolissima minorità, ma era sostenuto di fuori dai giacobini, e dalla comune.

. (1) Il giorno in gui il re venne condotto alla convenzione fin protato vi alla prigione ai repentiamente, che non chbei il tempo di prendere alcun cibo. Chiese arrivando un pesso di pane, cui una pesso di trono, che cui vedeva il proprio re a suoi piedi. L'interna pedia sala. Bartere gli era di fronte sopra una pesso di trono, da cui vedeva il proprio re a suoi piedi. L'interna gono modi villani, arreganti e mentre il chiamava Luigi, l'assemblea di il popolo rispondeva Capeto. Lo sventurato principe stara ritto nel relterggiamento e con l'abbito il più senglice. Il relatore gli consegnà stegnosamente gli atti del processo sopra la spalla, e li riprese nella medesima maniera sensa volgeni sitas sola volta. — Epais.

werides historiques.

1792.in difetto il fisico ricusa di difendere il suo re. Lamoignon de Malesherbes , nome immortale , cui la storia ha già associato al più memorabile evento dei moderni tempi, onorato del popolare rispetto, offresi spontaneamente difensore di Luigi. ,, lo sono stato chiamato due volte, ei scrisse, al consiglio di colui che fu mio padrone allor quando tutti ambivano un tale esercizio. Io gli devo lo stesso servigio nel momento in cui molti trovano questa funzione per se stessa pericolosa ". La comme prende però una disonorevole risoluzione. Ordina che i difensori entrando nella Torre del Tempio siano ricercati nelle parti le più segrete , siano spogliati , ed indi rivestiti. La convenzione annulla questo decreto, e sotto la proposizione di Cambacéres ordina, che i difensori secondo il voto della legge comunichino liberamente col re. Mon. n. 346, 349, 350, 351. - Ang. id. p. 421.

Un decreto discaccia dal territorio della repubbica gl'individui della famiglia de borboni. Luigi Frilippo Giuseppe duca d'Orleans, che il nome avea assunto di Eguaglianza, dimandò il di 19 di non esser compreso nel decreto. La quistione fu rimessa dopo il giudizio di Luigi. Mon. n. 353. — Anq. 16.

Luigi XVI fa il suo testamento, e fra le altre cose raccomanda al suo figliuolo Luigi Carlo, se avesse la disgrazia di divenir re, di non occuparsi che della felicità de suoi cittadini. Termina dichiarando innanzi a Dio, ch'esso non rimproverasi alcuno de'delitti, che gli vengono imputati dalla mazione. Mon. n. 28. del 1793.

25.

26.

Il re comparisce di nuovo alla barra della convenzione. Ha seco tre difensori, Lamoignon de Malesherbes, Tronchet, e Deséze. L'ultimo parla, ed espone tutti i mezzi capaci a provare l'innocenza del suo re. Fa un'aringa piena di logica, di forta, e di ragione; ma la ragione, la forza, la logica sparitono innanzi all'intiera convenzione. Luigi in seguito 1792. rizzossi ed esclamò: " Vi sono stati esposti i miei mezzi di difasa: io non li rinnoverò. Parlandovi forse per l'ultima volta vi dichiaro, che la mia coscienza nulla mi rimprovera, e che i miei difensori vi hanno detto la verità . Il mio cuore è lacerato nel trovare nell'atto di accusa l'imputazione di aver voluto far versare il sangue del popolo, e sopratutto che le sventure del di 10 agosto mi sieno attribuite ... Indi si ritirò : ed allora si mosse nell'assemblea una discussione vivissima relativa all' oggetto. Alcuni membri volcano aver la comunicazione delle scritture prima di pronunziare, ed altri giudicare iu seguito. Uno de' membri sostenne, che l'assemblea non potea nel medesimo tempo esercitare le funzioni di accusatori, di giuri, di giurati e di giudici : ed un altro soggiunse a ragione sdegnato delle personalità che permettevansi contro dell'accusato. " Noi siamo i suoi giudici e non i suoi carnefici ... Siamo entrati în simile dettaglio per caratterizzare alcuni avvenimenti, i quali devono passare alla postorità con degl'indizi positivi. Ang. t. XIII. p. 428. - Mon. n. 362. - De Limon: p. 48.

. La convenzione discute dell' appello al popolo

sul giudizio del re . Mig. t. I. p. 298.

1795. La Francia e l'Inghilterra si preparano apertamente alla guerra. Mon. n. 8. — Papon: Histoire de la révolu-

ganajo. lion de France, depuis 1789 jusqu'au 18 brumaire 1799.

 Chanvelin notifica al lord Grenville, che il billi contro gli stranieri è contrario al trattato di navigazione e di commercio conchiuso tra la Francia e l'Inghilterra nel 1786. Mon. n. 17. — Il Fanale del popolo: figlio periodice parigino.

12. Rapporto alla convenzione sulla condotta della Francia e dell'Inghilterra nelle precedenti circostanze ed in corso. Si pone per principio che il gabinetto brittanico non aveva alcuna fondata deglianacontro la Francia, e che viceversa la repubblica a-

1793. vea giusti motivi di querelarsi contro l'Inghilterra . Per la dignità ed interesse della repubblica si decretano delle misure le più vigorose per respingere l'ingiusta oppressione del gabinetto di santo Jacopo, dopo aver posti però in opera tutti i mezzi di conciliazione . Mon. n. 15. - Millon, e Beliste de Sales: Continuasione di Millot professore della facoltà delle lettere dell'accademia di

Parigi. Questi di sono impiegati dalla convenzione a discutere tre questioni : Luigi è egli colpevole? Il di 15 la maggiorità decide che sì. Qualunque sia la decisione del giudizio sarà ammessa alla ratificazione del popolo? Il medesimo giorno la convenzione decide che no. Qual pena ha esso incorso? Il di 17 il presidente Barrere dichiara aver decretato la convenzione che Luigi XVI ha incorso la

pena di morte. - La sessione di Gravillier propose di nominare un ginrato per giudicare i membri della convenzione, che non opinerebbero per la morte. Roland assicuraci, che un branco d'assassini teneano ammaliati milioni d'uomini. Ciò che manifesta le intenzioni della convenzione è la violenza usata dal presidente. Nel furore e nel delirio esclamò. .. Io sono in uno stato d'insurrezione . cd assassinerò il primo rolandista, fogliante, brissotino che voterà per l'appellazione al popolo ". Convien conoscere, che i capi della convenzione voleano decapitato il re, e tutto misero in opera per giungere a commettere questo delitto. Inventarono, e fero diffondere per tutto il regno mostruose calunnie contro di lui, sì per corrompere la pubblica opinione, si per estinguere nell'animo di tutti i francesi l'affetto che a lui portavano, quanto per ispirar loro invece un sentimento d'odio il più accanito contro lo stesso loro padre e padrone. L'orgoglio filosofico volea le teste de're a'suoi piedi', e Luigi alla scoperta de'suoi colpi non potea fuggire dal suo furoDI NAPOLEONE BONAPARTE

1793. re. Gli orleanisti voleano la morte del re per esaltare Orleans: i democratici per istabilire ed assodare la repubblica; nè mancaron di que', che per odio a' giacobini desideravano che finissero di rendersi odiosi con questo insigne delitto. Mon.n.16.p.72.—Anq. t. XIII., 942.— Kersinit.— De Limon: Vita di Luigi XVI. p. 52 • 78.— Vittorio Barsoni: op.cit.p.41,42.

Il decreto fu risoluto alla maggiorità di 366 medatino su 721 votanti, cioè a dire su di una maggiorità di sulta 10 di 11 voci. Ciò leggesi in Chantreau, ma Bonald sella con assicurarci, che la convenzione era allora formata di 748 membri: uno di essi era morto, ed 11 erano assenti; quindi se la condanna fu decisa dalla maggiorità de' votanti, nol fu dal maggior numero de' membri dell'assemblea . 1 Mon. 24.

44.

L' Europa intera attendeva palpitando la pronunziazione di quel tremendo giudizio. Mille titoli, oltre quello della giustizia, reclamavano un atto di clemente generosità in favore di Luigi: per lui par-

<sup>(1)</sup> Conviene altrest sapere, che il partito girondino che non aveva ardito sostenere l'inviolabilità, propose un mezzo abile a sottrarre il re dalla morte coll'appello al popolo, per cui i membri di esse partilo votarono la morte con una sespensione. Durante il processo la loro condotta fu equivoca. Non osarono liberamente parlare, perderonsi senza servire il re, e non più la causa del suo trono, ma quella della sua vita era la loro. L'estrema diritta aveva eziandio protestalo contro l'elezione dell'assemblea in Iribunale: ma i suoi sforzi resersi di niuna efficacia ; votarono però per la detenzione o pel bando. Salles propose di dichiarare il re colpevole, e di lassiare alle primarie assemblee l'applicazione della pena . Buzol opinò che la convenzione dovesse pronunziare la pena ed appellare al popolo, per cui votò co-me i girondini. I montagnardi e molti convenzionali combalterono la proposizione di Buzol, e fecero conoscere il pericole della guerra civile. Dugento ottantaquattro votarono in favore, e quattrocenlo oltantaqualtro contro, dieci si ricusarono. Pu allora che sopravvenne la quistione della pena da infligersi. I giacobini iscagliaronsi contro Lui-gi XVI e contro la diritta, ed a deputazioni a deputazioni audarono alla barra a domandare la morte del re. Il partito della montagna cercava di oltenere la maggiorità per messo dello spavento, a fine di sacrificare egualmente il suo re. Dopo quarantotto ore di ap-pello nominale il presidente Vergniand disse: ", Cittadini io proelamo il risultato dello scrutinio: quando la giustizia ha parlato, l' u-

## 198 EPPEMBRIDE

1793. lavano le gravose imposte distrutte pel maggior bene del popolo: i vincoli del vassallaggio adottati da
lui: il tenero nome di padre del francesi, ed il titolo di restauratore della libertà de' due mondi.
Tutto fit trascurato nell'i stante di segnare la sentenza.— I patrocinatori di Luigi XVI rimettono
alla convenzione uno scritto del principe. In esso
il re dichiara, che si appella alla nazione sul
giudizio de' suoi rappresentanti. La dichiarazione
non è mmessa. Gailleri: Viia ed elogio storico di Malesherbes.— Fittorio Barsoni.

La convenzione discute se debba esservi dilazione alla esecuzione di Luigi XVI. La maggiorità vota per la negativa. Invano i difensori reclamano contro l'illegalità di tale decisione. Un appello nominale sentenziò la nullità di una nuova dimanda dell'appellazione al popolo, cui il re aveva interposto; ed un altro decreto ordinò l'esecuzione della con-

manità deve avere il suo luogo ". Vi erano 721 votanti, e la maggiorità assoluta era di 371. La morte fu pronunziata alla maggiorità di 26 voti. Il presidente soggiunse: "lo dichiaro in nome della convenzione, che la pena pronunziata contro Luigi Capeto è la morte ... i suoi difensori estremamente commossi comparvero alla barra, a tentarono di ricondurre l'assemblea a' sentimenti di pietà. Deseze se' valere a favore del regio accusato tutte le considerazioni di giustizia e d'innocenza: invoco l'inviolabilità, che gli era stata accordata: disse, che come re non poteva essere giudicato, e che i rappresentanti del popolo non poteano come accusatori esser giudici; ed in ultimo rivoltatosi a'membri dell'assemblea grido: "Cittadini io non termino: io mi arresto in faccia alla storia: pensate ch'essa giudicherà il vostro giudizio; e che il suo sarà quello de'secoli ". I rappresentanti presero in considerazione il picciolo numero delle voci ch'avea deciso della sentenza, ma la quistione era già stata discussa e risoluta. ·Lamoignon de Maleslierbes non fe' sentire nel mortale suo concita-· mento, che qualche parola supplichevole ed interrotta: volca più dire, ma i singhiozzi soffocarono la sua voce. I girondini , come per ultimo tentativo affacciarono la domanda d'una sospensione: soccombettero sotto l'enorme peso della fazione regicidà; ed il decreto fu pronunziato. — Michaud il giovine. — Fubre de Narbonne: Vie de Louis XVI, roi de France. — Busot député à la convention nationale: Memoire sur la révolution française.

Il giudizio che condanna Luigi XVI alla morte gli

alle ore viene notificato da uno de'membri del consiglio esecutivo, da due del dipartimento, e dal prefetto di Parigi. LuigiXVI superiore ad ogni umano eroismo, lo ascolta con imponente sangue freddo, e senza sconcertarsi nel dignitoso suo contegno. Ei si rassegna, e dimanda tre giorni di dilazione. A motivo di un irremovibile decreto non gli vengono accordati. Il re raccomanda alla beneficenza della nazione le persone ad esso appartenenti, quelle di avanzata età, o che non hanno altro mezzo di sussistenza, che il loro appuntamento. Gli viene concesso di vedere la sua famiglia, ed intertenersi con essa libero, come desiderava. Agitato dalle più vive emozioni l'attende nella sua stanza: trattavasi di dovere ad essa anunziare la sua sentenza, ed il momento dell'eterna loro separazione. Battevano le otto quando le porte del suo appartamento spalancaronsi . Maria Antonietta, Elisabetta, il delfino e sua sorella ignorando il fatale decreto tutta gioja slauciaronsi nelle braccia dello sciagurato Luigi. La più ilare festività domina per qualche istante. Il re non potendo più resistere al contrasto, che nel suo cuore faceva il commovente spettacolo delle fallaci lusinghe della sua famiglia, con l'orrore del segreto da rivelarle, abbandonossi su d'una sedia. Pe'frequenti singulti non avea nè il vigore, nè il coraggio di spezzare quelle fragili speranze, sulle quali appoggiavasi la sua desolata, e sbigottita famiglia. Precorsa la taciturnità di alcuni minuti, colse un istante di soprannaturale coraggio, sommessamente mormorò alcune tronche parole, le quali vennero accompagnate da un interno movimento di terrore; e desse annunziarono la sentenza. Maria Antonietta mandò un grido, grido di dolore e di disperazione : indi un parlar sommesso, un affannoso singhiozzare, un piangere dirotto, un sof-. 21.

1793. focato mormorio lagrimevole, agitarono per un'ora e tre quarti il tacito silenzio della notte. Il cuore di tutti si chiuse ad ogni consolazione, e fino alla speranza. La famiglia reale abbattutta dalla tempesta degli afletti fu ricondotta alla sua carcere. Luigi lacerato da questo amaro distacco volse i suoi sguaridi al ciclo, ed implorò dalla religione que' salutari soccorsi, che la sola religione presta agli sventurati. Chiede, e gli viene dato di scegliere il ministro del culto, ch' ei giudica il più a proposito. Mon. n. 24. — De Junfret: Storia impariale del processo di Luigi XVI. — Cléry ha scritto aa ragguaglio noa meno semplica che commovente di tale coltoquio, in cui la famiglia reale mescolo per l'ultima volta le sue legrime, ed il suo corlegito. — Viatorio Barsoni: op cit. p. 27-62. — Mattio: Anali, il Romat. Li R. 92, 82, 83.

Alle dicci e un quarto colui da gran tempo abituato a ricevere sotto un trono luminoso gli omaggi di 24 milioni di persone, cioè Luigi XVI viene decapitato, dopo avere protestato della sua innocenza. Egli era nel 30mº anno di vita, e nel 10mº del suo regno. Luigi di Francia era della famiglia de' Capeti. Ugo Capeto è il 37mo re da Ferramondo, e Luigi XVI il 60mo: era altresi il 20mo discendente, e componeva la 29ma generazione. Così cadde Luigi, come già caduto era il suo trono consolidato da quattordici secoli d'antichità, e reso illustre da altrettanti secoli di glorie. Fu in quest'istesso mese che nel 1572, e nel 1648 Maria e Carlo Stuard morirono. La prima, pe' maneggi di Elisabetta, ed il secondo per la fazione che inalzò l'usurpatore Cromwello ed il genero suo Ireton. Luigi nel di 21 giugno del 1791 fuggi: nel di 21 settembre del 1792 udi proclamata la repubblica; e nel di 21 gennajo del 1793 morì. La morte di Luigi XVI rese inconciliabili i partiti, e crebbe i nemici esterni della rivoluzione. La somma iniquità da se stessa discorda, ed il male non solo è contrario al

bene , ma a se medesimo ancora . I convenzionali divenuti superiori ad ogni rimorso, ed al terrore che ispira il delitto, spiegarono il divisamento d'invadere tutte le private proprietà, desolare la patria, ed irrigarla di lagrime e di sangue . 1. Mon. n. 23.—
Ang. t. XIII. p. 425.— Candet: Richerche hutoriques sar les girondina.— Vie politique et privée de Louis XVI.

## (1) Cenno biografico sulla condanna e morte di Luigi XVI.

Luigi avea preveduto il risultato della criminale procedura, ed avea ribattuti i motivi di speranza, che ingegnavansi dargli i suoi difensori. Malesherbes quando fu introdotto nella camera del re, vide, che sopra una picciola tavola ei leggeva Tacito. Si rizzo, abbracciò Malesherbes, pianse, e così disse. " Il vostro sacrifizio tanto più è generoso, perche esponete la vostra vita, ne salvate la mia. Mi faranno perire, ne hanno il potere e la volontà. Ciò non estante occunamici della mia causa, occupiamocene come se dovessi vincerla, e di fatti la vincero, perche la memoria cui lascero sarà senza macchia, Luigi dopo decaduto dal trono, e ridotto alla condizione di un semplice particolare, in cuor sun presentiva ogni di lo sviluppo della fanesta catastrofe. Non ignorava che Leonardo Bourdon aveva in nome di tutti i convenzionali risposto, che i cannoni parigini e dei confederati erano il consesso d'accusa, il di dieci agosto il consesso di giudizio, e la convensione il tribunale emanatore della legge: che Bobespierre volca prescindere da ogni decreto di accusa : che Bourbot avea proposto di trascinarlo alla barra, e condannarlo a morte; e che eransi impediti i viveri a fine di muovere a tumulto i sobborghi, averli pronti al bisogno, la mancanza attribuendo delle derrate a'realisti. Luigi meritava però i riguardi, che nella crimipale procedura accordavansi ad un privato, per garantirlo dall'arbitrio de giudici. Luigi fu il solo francese al quale negossi l'uso de titoli competenti ad ogni cittadino, il solo che non ebbe ne la protezione tutelare della legge, ne quel-la delle forme conservatrici de'dicitti dell'accusato. Fu a lui, che non venne accordata la facoltà di ricusare i giudici sospetti di particolari inimicizie: che si nego il giurato di pace, che dichiara se v' ha, o sa non v'ha luogo all'accusa: il giurato di giudizio, che pronunzia se l'apposto delitto è, o no reale e provato; e quello che apre il codice penale a proclama la sentenza. Ed in fatti come poteasi il re salvare da'club sparsi a migliaja per tutta la Francia, e diretti da quello di Parigi, come società madre? Come sottrarsi dalla fazione regicida essendo i primi motori Danton, Robespierre, Marat, Clootz, Robert, Amar, ed il duca parente Filippo Eguaglianza, il quale nel tremendo momento della sentenza pronunzio: ", J'ai fait mon dewoir, plenement convaincu que ceux, qui ont fait, nu fairont des tentatives contre la souveraineté du gemple , meritent la mort. Je vote pour la mort ". Tale era l'odio della fazione antimonarchica, che non potendo essa ottenere col voto della convenzione la morte del ra, in segrato avea deliberato di massacrara la famiglia di lui ne

## EFFRMERIDI

5. Chauvelin rappresentante della repubblica riceve a Londra l'ordine di lasciare l'Inghilterra nel termine di otto di . Ei si mosse l'indomani , e la morte del re de' francesi fu la causa o il pretesto della rottura fra l'Inghilterra e la Francia. Si è creduto un di da taluni mal prevenuti, che la prima non era stata aliena all'insurrezione del 1789, nè

Tempio, e così involgere nella strage i pochi sostenitori del trono. Luigi ciò non ostante richiese de due avvocati. Tronchet, ch'era volato dalla campagna per assisterio, l'avea veduto nell'assemblea costituente, ma non conoscea Deseze, il re ogni di lavorava co'suoi avvocati nell'esame delle scritture, nella esposizione de mezzi, nella eonfutazione delle accuse con presenza di spirito e screnità. I suoi difensori speravano, che verrebbe mandato a'confini , cioè in esilio : il dissero al re, ed un tal detto sembro mitigare le sue pene. Vi pensò per più dì, ma la lettura de pubblici fogli, cha i municipalisti spandevano ad arte nella sua carcere, gli tolse ogni speransa. Desése, come finita ebbe la sua difesa, la lesse a' socii ed al re. Mai non si udì cosa più patetica della sua perorazione, e piacque agli altri difensori, che ricordasse alla convenzione nazionale, che su di essa pendeva il giudizio di tutta Europa, quello della posterità, e che l'esortasse a non tirarsi addosso una macchia, che mai sempre resterebbe indelebile. Piacquer seguatamente le ultime parole dell'esordio, in cui dicea Deseze: "Concludiamo da questa discussione, che laddove uon vi e legge che possa applicarsi, non può esservi giudizio, e che laddove non puo esservi gindizio, non puo esservi pronunziata condanna ,.. Il tempo della sentenza avvicinavasi, per cui di buon mattino disse il re a Malesherbes le seguenti parole. " Mia sorella mi lia indicato un ottimo prete che non ha giurato, che trovasi a Choisy-le-Roj, e che la sua oscurità potrà in progresso sottrarlo alla persecuzione. Vi prego di andare da lui, di parlargli, e di pregarlo a venire quando gli sarà permesso. È questa una commissione assai strana per un filosofo, ma se sofferiste quanto io soffro, e doveste fra poco morire, vi augureres i medesimi sentimenti di religione, i quali vi consolerebbero assat più della filosofia ... - Dopo la sessione, in cui i suoi difensori furono uditi, alla barra nacquero grandissima dispute sopra la difesa-Deseze avendo parlato con la franchezza di un uomo libero disse, che cercando giudici, non rinveniva che accusatori. Alcuni pretesero che si pubblicasse, e si attendesse il giudizio delle primarie assemblee. Questo divenne il parere della pluralità. I giacobini infuriarono, alzaronsi, minacciarono il presidente, ed in quest'atto di popolare licenza furono in singolar modo imitati dalle donne. Durante il precitato appello (+8 e 19) il presidente ebbe due viglictti, uno per parte de'difensori del re, l'altro proveniente dal ministro spagnuolo Fernanunez. Al primo rispose che sarebbero ascoltati terminato l'appello, ed al rappresentante di Carlo IV, che sarebbesi il suo scritto passato all'ordine del giorno. Fernanunes temendo il regicidio presentossi alla congenzione,

- 1793. alla morte del re. Mon. n. 31, 32. Antonio Fantino Deso-dourds: Moria della rivoluzione di Francia dopo la prima assemblea de notabili nel 1787, fino all'abdicazione di Bonaparte. ( In questo lungo citasi la settina edizione).
  - Lettere patenti di Luigi Francesco Saverio fratello del defiuto monarca, conosciuto sotto il nome di conte di Lille, il quale prende il titolo di reg-

Con disprezzo da taluni s'impose di non introdurlo e molto meno ascoltarlo, per cui resersi vane le raccomandazioni, ed inutile l'oro a piene mani profuso nella convenzione da Carlo IV. - Malesherbes fu il primo che annunziasse al suo re la sentenza di morte, Luigi nella sua camera era quasi al bujo: una lampada posava su di un cammino: ei stava ad essa voltato di schiena, co'gomiti appoggiati ad una tavola, e coprendosi con ambe le mani il volto. Due commissari della municipalità stavano ritti a'suoi lati. Uno di essi disse a Malesherbes: " Parlate pure con libertà ". Il rumore trasse il re dalla sua meditazione. Fu allora che Malesherbes disse: "Principe voi avete coraggio, ed io non debbo dissimularvi, che la vostrá sentenza è pronunziata. Indi assicurollo che Enrico Essex Edgeworth de Firmont era vicino a venire. ,. La morte , sclamò Luigi, non mi spaventa, ed ho grandissima fede nella misericordia di Dio ". Si terribili momenti furono i più gloriosi della sua vita", e tutte le circostanze sono degne della storia. Il giorno prima, come non ha guari narrammo, avea veduto sua moglie ed i suoi figliuoli, ed egli stesso avea loro palesato la sua condanna. Tale separazione era stata per tutti dolorosissima, e spesialmente per Maria Antonietta, per cui non potè risolversi il re a rivederla la domane, malgrado la promessa cui data le aveva; Questo fu l'ultimo contrasto del suo cuore, e penso soltanto a prepararsi alla morte. Rientrate le auguste prigioniere nel loro carcere più non ebbero alcun testimonio del loro dolore. Una sola di esse fu fatta sopravvivere a tanti mali, e per la sua testimonianza pubblicata 25 anni dopo i lagrimevoli avvenimenti, noi conoscianto alcune partico-Jarità di que di Maria Antonietta non ebbe neppure la forza di spogliare suo figlio, siccome faceva ogni sera : si gitto tutta vestita sul letto, e su sentita la notte tremare di freddo, di pena, di spavento. Il re nella notte che precedette il suo supplizio ebbe un sonno tranpuillo. Pochi grani di sabbia rimaneano aucora per lui nella misura del tempo, è caduti questi, un duolo eterno, ed un eterna gramaglia stava per coprire il mondo intero. Clery alle cinque dell'ultima giornata il destò. Luigi appena levato chiese le forbici per tagliarsi i capelli , ed in sentirsele negare soggiunse , temete ch'io sia tanto vile, che voglia uccidermi da me stesso? Indi .fe' le sue ultime disposizioni, e si cibo del pane degli Angeli. La sua rassegnazione era più grande di tutte le sue disgrazie. Alle sei per chiedere un libro per la messa del re aveano aperto la prigione di Maria Antonictta. Le principesse tennero che si facessero discendere, e ne conservarono la speranza fino al momento, in cui le strida della plebaja EFFEMERIDI

1793. gente, riconosce Luigi Carlo delfino duca di Normandia per re, e nomina il conte d' Artois luogotenente generale della Francia. Mon. n. 67. — De Norvius Tablasa de la révolution française p. 31.

La Francia dichiara la guerra all'Inghilterra ed

fecero loro intendere, che il delitto de'delitti era consumato. - Già già i tamburi battevano, precorrevano le vie, e facevasi sentire uno strepito sordo di cannoni, e di voci alte e fioche. Erano quelle, che chiamavano Luigi all'eternità. Santerre ed i commissari della comune finalmente giungono nella Torre del Tempio. Il re disse al primo : ,, Voi venite a cercarmi, vi chiedo un istante ". Consegnò il suo testamento a Jacopo Roux uffiziale municipale, dimando il suo cappello, o proferi con voce maschia, partiamo. A nove nre traversando l'atrio della prigione per andare al supplizio, per ben due volte si vol-se verso la Torre, in cui era la sua famiglia, come per dare l'ul-timo addio a quanto avea di più caro. Nell'ingresso del secondo cortile eravi nna carrozza di piazza , a due gendarmi ne tenevano la portiera. All'appressarsi del re uno di essi vi entrò e si collocò dinansi, il re salt in seguito, indi il confessore Pirmont, l'altro gendarme entrò l'ultimo e chiuse la portiera. Luigi non potendo parlare, ne udire senza testimonii il suo confessore, determinò di starsi silensioso. Firmont gli presentò il suo breviario, e siccome parve che le accettasse con piacere, gl'indicò i salmi che meglio addicevansi alla sua condizione, e recitaronli alternativamente. Tutte le strade erano assiepate da più fila di cittadini armati : la carrosza era circondata da una truppa imponente : per colmo di precauzione era stata posta dinanzi a'cavalli una moltitudine di tamburi, a fine di soffocare con tale frastuono le grida, che avrebbero potuto farsi udire in favore del re. Circa due ore stette per le vie la carrozza, e ginnse col piu pro-fondo silenzio nella piazza di Luigi XV, che aveva assunto il nome di piassa della rivoluzione. Si fermo nel mezzo di un grande spazio, che era intorno al palco: questo era cinto di cannoni , e quanto la vista poteva estendersi , scorgevasi soltanto una moltitudine di gente armata. Una funebre taciturnità regnava per tutto. Come il re si avvide che la carrossa più non moveasi, si volse verso il confessore, e gli disse all'orecchio. " Eccoci arrivati se non m'inganno ". Uno de carnefici aprì la portiera : i gendarmi voleano soendere, ma il re li fermo , e raccomando loro per ben dne volte l'ahata di Firmont. Luigi appena sceso tre manigoldi il circondarono per torgli i suoi abiti. Ei li respinse, e da se stesso si svesti : sciolse la cravatta, sbottonò la camicia , e si accomodo con le proprie sue mani. I carnefici tornarono, l'attorniarono di nuovo, e vollero prendergli le mani. Il re le ritiro con impeto, e sentendo, che gli si volcano legare: "Legaral, rispose con sembiante alquanto disdegnoso, nou vi acconsentiro mai: fate quanto vi è comandeto, ma uon mi legherate.

## DI NAPOLEONE BONAPARTE . 205

1793. repubblica Chauvelin: alla seconda per l'impolitica condotta dello stadtolder. Brissot in qualità di delatore del comitato diplomatico psopose un indirizzo al popolo inglese: Marat si oppose e disse, che la nazione inglese era assai lontana dal mostrarsi favorevole alla rivoluzione di Francia; e die' a conoscere aver origine la guerra dall'ambizione, e dall'in-

I carnefici insisterono, alzarono la voce, e sembrava già chiamassero in soccorso la forza. È questo il più terribile momento di quella desolante mattina: un mionto di più, ed il migliore dei re riceveva sotto gli occhi de'suoi sudditi ribelli un affronto mille volte più insopportabile della morte per la violenza, con cui sembrava si volesse procedere. Parigi era trista: il popolo non fece ne applausi, ne die'a conoscere dispiaceri apparenti: ognuno si tacque l Quanto è eloqueote in simili circostanze il silenzio l Luigi tatto presenti, e come chiedendo consiglio si rivolse a Firmoot, il quale rispose: " Sire in questo nuovo oltraggio ravviso l' ultimo tratto di somiglianza tra la maestà vostra e Dio ,. Com'egli udi le cristiane parole, con espres-sione di dolore alzò gli occhi al cielo, e volgendosi a'manigoldi dis-sa loro: ,, Fste quaoto volete: berrò il calice ano alla feccis ". I gradini che conducevano al patibolo erano sommamente ripidi : Luigi fu obbligato appoggiarsi al confessore, il quale stante la fatica cui sembrava facesse, temette per un momento gli mancasse il corsegio. Giun-to al sommo separossi da Pirmont, traverso con pie franco tutta la larghezza del palco, con uno sguardo impose silenzio a circa venti tamburi collocati dirimpetto, e con voce forte, che doveva essere udita di la dal Pont-Tournant, pronunzio le seguenti per sempre me-morabili parole: " lo muojo innocente di tutti i delitti cha mi si appongono: perdono agli autori della mia morte, e prego Dio che il sangue cui sono per ispargere non si riversi mai sopra la Francia ". Voica più dire, ma Santerre a cavallo avventossi con grida feroci addosso i tsmburi, e gli obbligò a battere: più voci fecersi udire per incoraggiare i carnefici: essi per verità riscaldaronsi, ed afferran-do con isforzo il più virtuoso dei re, il trassero sotto l'ascia che d'un colpo gli troncò la testa alle dicci, e quindici minuti della mattina. Il sacerdote alcuni secondi prima il benedisse, esclamando in pari tempo: ,, Figlio di san Luigi salite al cielo ,. Il più giovane dei boja prese la testa e per tre volte la mostrò al popolo. In sulle prime regnò il più cupo sileozio, ma presto fecersi udira alcune grida di viva la repubblieal Le voci a poco a poco moltiplicaronsi, ed in meno di dieci minuti tal grido divenne quello della moltitudine, e tutti i cappelli furono in sris. Ripetute salve d'artiglieria, il rimbomb delle tromba e de'tamburi annunzisrono in tal loggia s'prigionieri del Tempio ed al mondo l'esecuzione del maggior dei delitti. Il partito giacobino inalbaro lo stendardo della vittoria; e le sccuse contro del re le prove il processo, il giudizio, la condanna, l'esecuzione, non erano state che una catena d'iniquità, a di delitti. Luigi pe'snoi infortunii lascio una

1782. giustizia degli uomini . Segur: Tabl. hist. et polit. de l'Europe, t. III. p. 30, - Mon. n. 33, 34. - Marate Lettere a' ministri del re, e degli amici del popolo a nemici del pubblico bene.

Secondo combattimento di Sospello, città della contea di Nizza, ove i francesi in numero di 1800 manomiscro un corpo di 20,000 fra alemanni e piemontesi . Cento anni avanti Sospello fu similmente presa da' francesi e poi restituita nel 1695 al re di Sardegna . Fin dal 51 gennaĵo la contea di Nizza era stata riunita al territorio della repubblica. Questa apparteneva alla casa di Savoja fin dal 1383, allorchè i nizzardi sottomiseri al conte Amadeo VII.

grande lezione al mondo: lascib un testamento immortale, modello di religiosa fede, di paterna bontà, e di eterno soggetto di dolore o eordoglio. Il cadavere su trasportato nel cimiterio della Maddalena . e pereliè non ne restasse traccia veruna il rieopersero di calce viva. Le rieerche fatte nel 4814 ne scoprirono una parte, e tali reliquie vennero solennemente trasferite a Saint-Denis nel mese di gennajo del 1815. Luigi era il secondo figlio del delfino di tal nome, e di Maria Giuseppa di Sassonia : la sermezza ed una giusta considenza di se stesso maneavano al suo carattere; era bnono di euore, ma leggesi in talune pagine, che fosse alquanto aspro di maniere, ed in lui i primi moti dell' animo contro tutto ciò che scostavasi dall'ordine , risentivano della franchezza del suo carattere, e dell'austerità delle suo virtu. Ei avea da' suoi antenati ereditata la rivoluzione: men di essi fu atto a prevenirla, e non avendo la passione di dominare, riuniva le due qualità che fanno buoni i re , cioè il timore di Dio e l'amore del popolo. Perì vittima delle passioni, delle quali non era partecipe, che gli erano straniere, e di quelle del popolo che non avea suscitate. Pochi sono i re, la memoria de quali sia al pari della sua degna di lode, e si può a ragione conchindere con Tacito. " Che altri avrebbero potuto conservare l'impero piu lungo tempo, ma niuno l'avrebbe lasciato eon egnale eoraggio ". - Proyart: Luigi XVI detruso dal trono prima di essere re, e Luigi XVI e le sue virtù in lotta con la perversità del suo secolo. - Bertrando Molleville: Memorie particolari per servire alla storia della fine del regno di Luigi XVI. — Clèry: Giornale o storia compinta della entività di Luigi XVI e della reale famiglia. Venne in luce nel 1800 un'edizione in 12 di tale giornale intitolato: Memorie di Cléry. L'opera suddetta è apoerifa, e l'autore diedela a conoscere nello Spettatore del Nord -Memorie particolari che formano con l'opera d'Hue, e quella di Cléry la storia compiuta della cattività della famiglia reale nella Torre del Tempio. Si attribuiscono tali memorie a Moria Teresa Carlotta, eggid) madama duchessa d'Angoulème figlia di Luigi XVI. - Vittorio Barzoni : op. cit. p. 43. - Marat : Opinione sul giudizio dell'ex monarca . - Delisle de Jales: Scritto intitolato Malesberbes . - Dubois. 1793. Essa formò il dipartimento delle Alpi marittime, ma nel 1814 fu riunita agli stati sardi, e comprende 29 mandamenti, 194 comuni, 193,238 abitanti. Sen. L. IV. p. 63, 64.— Nou. n. 32.

Paris antica guardia del corpo necide Lepelletier de Saint-Fargeau deputato della Jonne in casa di Février trattore al Palazzo Reale, per avere votato la morte del re. Al Pantheon celebrossi la sua apoteosi 1. Mignet. 1. L. p. 303. — Saint-Germaini. I. III. p. 454.

Presa di Breda città considerabile de Paesi Bassi, e del forte Klundert all' est di Ower - Flakke, fatta dal generale Dumouricz, in cui trovossi una ragguardevole artiglieria, Encyclop, militau mol, General. — Non. n. 60.

La repubblica ha in piè di guerra nove armate . erso. Quella del nord comandata dal generale Dumouriez : quella delle Ardenne alla guida del generale Valence : quella della Mosella sotto gli ordini del generale Beurnonville: quella del Reno capitanata dal general Custine : quella delle Alpi diretta dal generale Kellermann: quella d' Italia mossa dal generale Biron: quella de' Pirenei a disposizione del generale Servan: quella delle Coste guidata dal generale la Bourdonnaje; e quella di riserva sotto il comando del generale Berruyer. Le sue forze marittime consistevano a Brest in 44 vascelli di linea e 28 fregate : a Tolone in 19 vascelli di linea ed altrettante fregate; ed a Rochefort in 12 vascelli di linea , 12 fregate , 41 corvette ed altri piccioli bastimenti . Sommava l'anzidetta forza 78 vascelli di linea, 79 fregate e 41 corvette ; in tutto 188 bastimenti da guerra. La marineria inglese risultava in quest'epoca di 258 vascelli di linea, di 22 vascelli da 50, di 35 fregate

President à mortier, Qui mourut en janvier Ches Février.

<sup>(1)</sup> Si è ritrovato sul sepolero di questo rivoluzionario il seguente epitaffio, che e veramente istorico: Ciegli Lepelletier Profitanta i montine

208 1793. e di 108 cutters ; in tutto 423 bastimenti da guerra. Mon. n. 82. - Tanto leggesi in un giornale intitolato: Il bollettino de' bollettini , e nella Enciclopedia militare.

La convenzione proclama la sovranità del popolo batavo; e le sue truppe che aveano investito il di 22 febbrajo Mastricht, città grossa di 18,400 abitanti, le tolgono l'assedio, ed evacuano alcunecittà del Belgio. Gli alemanni e prussiani si mostrano con forze superiori innanzi a queste piazze . Mon.

n. 64, 65.

La repubblica dichiara la guerra alla Spagna ; sì a cagione della cedola reale del di 20 luglio 1791, sì per l'accoglimento ch'essa potenza fa a' fuorusciti francesi , quanto per l'attività degli ostili preparativi in sulle frontiere del regno. Non esistendo un tribunale, dove si possano agitare le cause delle repubbliche e de' re , la decisione è affidata al motto che leggesi a grandi caratteri di bronzo sopra grossi pezzi di artiglieria: Ultima ratio regum. Mon. n. 67. -Gault. de Saint - Germain t. III. p. 446. - Bertin.

Stabilimento del tribunale criminale straordinario per giudicare i traditori , i cospiratori , i controrivoluzionari, senza appello al tribunale di cassazione. Questo risultava di nove membri, ed è quel tribunale che bentosto divenne si famoso sotto il nome di tribunale rivoluzionario. Allorchè agitossi la quistione sull' organizzazione di esso, Massimiliano Robespierre tutto fuoco montò la ringhiera, e dimostrò importantantissimo oggetto il definire cosa intandevasi per cospiratore, altramente soggiunse, i migliori cittadini avventurerebbero d'esser vittime d'un tribunale cretto per proteggerli . Robespierre membro della convenzione divenne il capo della fazione sanguinaria, ch'è quanto dire della Montagna. Mon. n. 70. - Millot: Histoire de France jusqu'à la bataille de Waterloo . - Goult. de Saint - Germain. t. III. p. 446.

l giacobini ed i cordellieri a' militari rovesci ri-

1793. solvono di uccidere i girondini nel seno della convenzione. La congiura già matura, già scoppia. L'assemblea erasi dichiarata permanente a motivo dei pericoli della causa pubblica. Dai precitati due club chius ersi le barriere, si suonò la funebre campana a stormo, e si marciò in due bande ed in fretta sulla convenzione. Diverse circostanze impedirono a' congiurati la riuscita . I girondini prevenuti non andarono alla seduta della notte : le sessioni mostraronsi opposte al complotto, e Beurnonville ministro della guerra marciò contro loro alla guida di un battaglione di Brest . Gl'impreveduti ostacoli , e l'aspetto di una notte tetra, piovosa, disperse i congiurati. Vergniand si querelò col comitato d'insurrezione, e chiese al consiglio esecutivo di esaminare i registri de' club, e di arrestare i membri dell'insorgente comitato., Noi marciamo, sclamò esso, di delitti in amnistie, e da amnistie in delitti. Un gran numero di cittadini è giunto a segno, che confonde le sediziose insurrezioni, con la insurrezione della libertà. Cittadini è da temersi che la rivoluzione non divori successivamente tutti i suoi figli siccome Saturno, e generi il dispotismo con tutto lo spaventevole corredo che l'accompagna ". Queste parole produssero qualche effetto, ma le misure prese dall'oratore non ebbero alcun risultato . Mig. 1. I. p. 313, 314.

Progressiva insurrezione nella Vandea: essa comincia nel distretto di Saint-Florent il vecchio, circondario di Beaupreau, ed in quelle terre che l'avviciano. Cogliesi il pretesto della leva delle giovami truppe; ma ciò en premeditato. I rivoluzionari
si giustificano a Machecoult, dipartimento della Loira inferiore: dissero, che Luigi Francesco Saverio regente di Francia dimorando in Vestfalia avea informato la nazione dell'avvenimento al trono del picciolo
suo nipote Luigi XVII: che la dichiarazione provemiva dal castello di Ham in cui risiedeva eziandio

2793. Carlo Luigi duca d'Artois; e che il monitore quantunque ligio a rivoluzionari avealo inscrito per intiero, per cui uno dovea recar maraviglia se in Tolone, nella Brettagna, nella Vandea eransi prese le armi in nome di Liugi XVII. Beauchamp: Hist de la guerre de le Neudeé et. lp. 109, 241.

Nuova coalizione contro la Francia. L'imperatore medesimo Francesco II, i principi dell'impero, l'Olanda, il Portogallo, il re di Sardegna s'uniscono; e Pio VI per la pace del continente, e per la difesa de'suoi stati si collega co'capi regii, ed apparisce nel teatro della guerra. L'Inghilterra entra a braccia aperte nella coalizzione, anzi essa n'è la fomentatrice, e l'organizzatrice. La torre di Londra era armata : una flotta era pronta alla vela a Spithead: il ministro avea ottenuti 80 milioni per le straordinarie spese, e Pitt calcolando su' politici avvenimenti ebbe pensiero d'assicurare la preponderanza della Gran Brettagna, come Richelieu e Mazzarino per istabilire la dominazione francese in Europa, cransi approfittati dello stato infelice dell'Inghilterra dell'anno 1640. La Spagna ch' avea interposta la sua nentralità a prezzo della vita del re entra nell'arringo. Carlo IV avea già esaltato Emanuello Godov duca d'Alcudia : avealo eletto grande di Spagna, e nella ceremonia di corte era stato assistito in qualità di padrino dal suo cognato Branciforte. Ei già moveva a suo arbitrio le cose della monarchia, e vuolci per verità in ogni epoca un uomo che serva di capo, ed il cui nome sia lo stendardo del partito. Godov mosso dall' Inghilterra e dagli emigrati indusse il regio consiglio di santo Idelfonso ad entrare nella coalizione Europea. Napoli adottò l'esempio di Roma. Neutrali restarono la Svizzera , la Svezia , la Danimarca , e la Turchia . La Russia volea muoversi, volca prender parte nel comune armamento , ma trovavasi occupata nella seconda divisione della Polonia. La repubblica fran1793. cese fu minacciata ne' suoi fianchi dalle truppe le più agguerrite, cioè alle Alpi da 40,000 austro - sardi, a l'irenei da 50,000 spagnnoli, nel Basso-Reno e nel Belgio da 70,000 imperiali rinforzati da 38,000 austro-batavi, fra la Mosa e la Mosella da 33,400 austriaci e da 112,600 prussiani ed austriaci sul medio ed alto Reno. In tal modo fu intrapresa dalle principali potenze confederate la guerra, che durò un quarto di secolo, che consolidò con le vittorie la rivoluzione, e cangio aspetto all'Europa. Al tuono minaccevole la nazione francese parve s'alzasse in piè per aspettare le genti collettizie, e per invadere le loro terre. Segur I. III., 14, 20.—Migan. I.p. 302.

Lettera di Dumouriez alla convenzione. In essa leggesi, che il generale è in sulle mosse di marciare cou le sue soldatesche verso Parigi per esterminare i faziosi, abbattere l'anarchia, che producea torbidi nell'interno, e segnatamente nel seno dell'assemblea. Il generale ritirasi verso Saint-Thron ed in Lovanio, città ambedue de Paesi-Bassi, Gault de Saint-Germain assicuraci che Dumouriez, per antonomasia chiamato il vincitore del Belgio segretamente negoziasse con gli austriaci in favore di Luigi XVII. Raccogliesi da Mignet che il generale era preoccupato dalle idee d'ambizione e di reazione, in un momento in cui bisognava pensare soltanto a' pericoli della Francia. Ei solo sperò di eseguire, a favore di una costituzione distrutta, e di un realismo senza partito, ciò che Bouille non avea potuto ottenere a favore del trono assoluto, nè la Fayette a favore del trono costituzionale. In luogo di restare neutrale fra le fazioni, come le circostanze ne faceano per così dire una legge, preferì di romperla con esse per dominarle, e dopo avere acquistata tutta la gloria d'un conquistatore , volea far paura a' partiti , guadaguare le sue truppe, marciare sulla capitale, sciogliere la convenzione, chiudere le società popolari,

## EPPRMERIDI

1793. ristabilire la costituzione del 1791, e dare un nuovo re alla Francia. Cont. de Hén. t. V. p. 292. — Mon. n. 83.

Secondo fatto d'armi di Nerwind o Landen, e quello di Fer-Louvain guadagnato dal principe di Saxe-Cobourg sul generale Dumouriez. Esso gittò la colpa della disfatta sul generale Francesco Miranda, questi sopra Dumouriez, ed i politici sopra i giacobini. In que' di potca ciascuno avere ragione. Dictionair historique des batailles, sièges et combats de terre e de mer qui onte pendant la révolution. — Mon. n. 81, 120. — Francesco Miranda; Commercie opticare con Dumouries.

Formidabile decreto che mette fuori della legge ogni individuo prevenuto di controrivoluzionarie iosurrezioni, e di avere altresi inalberata la coccarda bianca, o altro segno di popolare ribellione. Mon.a. 78.

La convenzione prende delle misure per arrestare ne' dintorni della Francia la defezione dell' armata di Dumouriez; ma esso l'indomani tratta con gli alemanni, e conviene di evacuare il Belgio. Vittorio Amadeo re di Sardegna dichiara nel medesimo di guerra alla Francia . Marat in quell'incontro denunziò tutti i generali come traditori e dichiarò gli eserciti incapaci di resistere al nemico. Allora tali eserciti battuti dagli anstriaci erano stati costretti di sgombrare il Belgio . Miranda è chiamato alla barra : si presenta al tribunale rivoluzionario ; ed il blocco tolto da Mastricht, e la rotta di Nerwind prodotta dalle fulse mosse dell'ala sinistra sono i capi d'accusa. Undici sessioni impiegaronsi pel processo di Miranda. L'eloquenza di Troncon-Duoudrai lo sostenne, e converse in benevolenza le preoccupazioni del pubblico, che chiedeva la sua testa. Il suo trionfo fu pieno, ed i giurati all'unanimità il dichiararo. no assoluto, mescendo lodi al giudizio. Francesco Miranda : Ordine di Dumouries per la battaglia di Nezwind, e per la ritirata, che ne fu la trista conseguenza.

1793. Il re di Prussia annunzia l'ingresso delle sue 25. truppe nella Polonia. In- un manitesto rimprovena a' polacchi la loro resistenza a' consigli ed alle benefiche viste dell'imperatrice delle Russie. Ei finge presentire vivi timori per la sicuretza de' suoi stati, e per l'ingresso de' principi francesi in Polonia. Memner la révol. de la Pologne (supr. in 1806.) Precis. p. 83. — Mirenda: Opinione sulla situatione della Francia.

 Dumouriez dichiara, ch'egli è deciso di marciare verso Parigi per ristabilirvi la reale dignità. Mon. n. 92.

Caterina II tronca ogni comunicazione con la Francia, ed ingiunge a francési domiciliati nelle sue terre di sortime, o d'abjurare i principii adottati dal governo francese. Il di 9 maggio riconobbe il conte d'Artois per luogotenente generale del regno. Mon. 8.81.15.

31.

Dumouriez tratta col principe di Cobourg e gli consegna Breda e Gertruydemberg . Vi fu um capitolazione per cadauna di queste piazze; ma erano gli ajutanti di campo del generale che capitolavano . Mon. n. 95, 406. — D'Auguetii: Abetgé du precis de l'histoire univerelle, ou tableau historique presentant les vicinitudes des nations, leurs decadence, et leurs catastrophe depuis le temps où elles ont commencés à treconsue jusqu' a la fin du XVIII siele.

I giacobini furono presto informati delle disposizioni di Dumouriez. Per assicurarsene spedirono ad
esso una deputafione di tre membri, cioè Proly,
Pereira e Dubuisson. Questi furono ammessi alla
presenza del generale, il quale disse loro. ", La
convenzione è un' assemblea di 735 tiranni, e fin
che avrò quattro dita di spada non soffrirò che ella
regni, nè che versi il sangue per mezzo del tribunale
rivoluzionario che ha creato. La repubblica è una
parola vana: non vi ho creduto che tre di, e dopo
la battaglia di Jemmapes ho avuto rincrescimento
di tutte le vittorie riportate per una causa cosò cat-

15

214

1703. tiva . Non evvi che un mezzo per salvare la patria . cioè ristabilire la costituzione del 1791, e darle di nnovo un re ,. Dopo essersi dichiarato con sì poca precauzione, mise mano alla esecuzione del suo impraticabile disegno. Il suo primo tentativo non die' molto coraggio alle soldatesche. Dopo essersi stabilito a Saint-Amand volle impadronirsi di Lilla di Condè, di Valenciennes. Non riuscì in quest'impresa : il cattivo successo lo rese esitante . e gl'impedì di assumere l'iniziativa di un formale attacco . Quando si sa quel che si vuole, e quel che si può, si vuol presto e bene, si vince sempre, ed e ciò che mancava a Dumouriez. La convenzione seppe i suoi progetti, lo chiamò alla barra, ma ei ricusò presentarsi , senza però inalberare lo stendardo della rivolta . Camus , Quinette , Lamarque , Bancal , ed il ministro della guerra Beuruonville furono spediti dalla convenzione per farlo arrestare in mezzo alla sua armata, e tradurlo avanti ad essa. Dumouriez instrutto dell'arrivo dei commessari deliberò riceverli in mezzo al suo stato maggiore. Questi presentarongli il decreto della convenzione. Il generale lo prese, lo lesse e lo ristituì. Esibì la sua dimissione : disse che lo stato della sua armata non gli permetteva abbandonarla; e promise in tempo più sereno di render conto delle sue idee, e della sua condotta. I commissari il persuasero a sottomettersi, ed alcuni esempi citarono degli antichi generali romani ... Cittadini , rispose il vincitore del Belgio , noi citiamo sempre esempi male a proposito, e sfiguriamo l'antica storia per iscusare i nostri delitti . I romani non uccisero Tarquinio : i romani avevano una repubblica regolata da savie leggi, non un club di giacobini, nè un tribucale rivoluzionario. Noi siamo in un tempo di perfetta anarchia. La convenzione, qual serraglio di fameliche tigri , chiede e vuole la mia testà, ed io non voglio dalla ". Camus alle 1793, orgogliose parole rispose : " In nome della legge io · vi dichiaro di non esser voi più generale, e di essere arrestato ". Questo è troppo , sclamò il generale, e facendo un cenno agli ussari tedeschi fe'arrestare i commissari e consegnolli in ostaggio agli austriaci. Fu questo un tratto della divina Provvidenza, poichè volendosi dai rappresentanti della repubblica riscattare i commessari suddetti, fu nell'anno 1795 contracambiato l'ostaggio con la virtuosa Maria Teresa Carlotta figlia di Luigi XVI, che vivea nelle più forti angustie rinchiusa nella Torre del Tempio. I deputati furono condotti a Mastricht, indi ad Olmutz, ove furono strettamente rinserrati. - Dumouriez ch'avea mostrato più ambizione che mezzi, e più ardire che previdenza, è abbandonato da'suoi soldati, che con disprezzo ricusano prestarsi a' suoi progetti . Ei passa al nemico con la feccia dell'armata, cioè con quei da esso guadagnati. Dampierre è nominato per rimpiazzarlo . Mon. n. 92,99. - Mign. t. I. p. 319, 320. - Beaulies. La convenzione nazionale dietro le istanze dei

La convenzione nazionare cierro le istanze dei commissari della repubblica del dipartimento di Corsica Casabianca, Saliceti ed Arena, emana un decreto coutro il generale Pasquale de Paoli . Prosesso verbale della consulta generale del dipartimento di Corsica del di 17

Maggio 1793.

Proclamazione a'francesi del maresciallo principe di Saxe-Cobourg. In essa dichiarasi, che adottando la nazione le generose intenzioni del general Dumonriez, ei si unirà ad esso per rendere alla Francia un re costitutaionale. Manoires du general Dumouriez.

Creazione d'un comitato di salute pubblica, incaricato del potere esceutivo. Il medesimo di tutti i membri della famiglia de' borboni sono messi in arresto, ed il di 8 un decreto ordina la traslazione della famiglia suddetta a Marsiglia per ivi essere custodita; il duca d'Orleans vi è compreso, Mon. n. 98, 99, 100. Deeretasi che vi saranno sempre presso le ar10.

7-95. mate de rappresentanti del popolo che le sorveglicaruno. Questo passo dettato dalla dillidenza fu uno de più nocevoli agli affari pubblici. De depurati circonventti o in una totale ignoranza dell' arte militare, vollero immischiarsi nelle operazioni. I generali sperimentarono de' disgusti e le aruante delle perdite. E per verità il di 10 i prussiani resersi padroni di Spira, Worms, Bingen, e gli alemanni intimarono alla città di Maubeuge di aprir loro le porte. Il generale Tomville (senza dubbio uno de discendenti dell' illustre marinajo di questo nome) si spose ad essi, chi egli era risoluto difendersi. Mon. n. 101, 109.

La presenza della flotta anglo - ispana, che a gonfie vele salpava pel Mcditerranco rinfrancava il coraggio corso, quantunque si temesse per parte dei francesi un fortunato militare successo, a motivo di un rinfresco di 150 fauti sbarcati a Bastia. Su tale rinforzo pose ogni speranza Napoleone Bonaparte divennto nemico di Pasquale de Paoli , ed i rappresentanti Casabianca, Saliceti ed Arena sul primo soltanto confidavano. La convenzione nazionale accusò il rappresentante del popolo corso di avere insiememente all'amministratore del dipartimento fatta abortire la spedizione della Sardegua, per cui gl'intentò il processo, e mercè l'enunziato decreto lo chiamò alla barra con Carlo Andrea Pozzodiborgo nativo di Oletta, procuratore generale sindaco. Per verità la perdita di Cagliari die fomento a corsi, che scontenti del repubblicano regime macchinarono di rivolgere lo stato. Una controrivoluzione non si arresta meno d'una rivoluzione, e se principia conviene che giunga al suo termine. De Paoli ricusò intervenire alla barra . e fecesi in quell' incontro conoscere di non più appartenere alla Francia, ma bensì all'Inghilterra e di avere il grado di maresciallo . Ei non tardò a rappresentare alla nazione essere venuto il

1793. tempo di torsi dal collo la francese superiorità stata mai sempre intollerabile, e per insolita ferocia divenuta intollerabilissima . Queste popolari aringhe sconcertarono i disegni di Bonaparte, De Paoli col carattere di maresciallo disposesì a liberare segretamente da' francesi la Corsica . All' opera concorsero diverse comuni, e videsi assistito dal 15,000 uomipi . I montanari erano della sua, e que' del piano ben pochi inclinavano per Francia. Tale intempestiva risoluzione e zelo nazionale determinò i francesi a starsene in Bastia, in Calvi, in san Fiorenzo, nè più sortire dai forti. De Paoli colse l'istante di far fortuna e conoscirtosi superiore, in tal·guisa favellò al popolo corso , " Cacciate , cacciate que' crudeli stromenti mandati da una crudelissima assemblea a decimare la Corsica : tuffate nel mare i Casabiauca . i Saliceti , i Moltedi , gli Arena e tutti gl'infami satelliti loro : sorgete, è mostrate al mondo non essere spento in voi quel generoso spirito, che mai sempre ha detestato una vendita infame, ed ha con tanta gloria combattuto il compratore .. . Questa esortazione produsse effetti incredibili . Paoli divenne l'uomo d'autorità , e sollevossi sopra il grado privato . La fazione dei rappresentanti francesi , e quella della famiglia Bonaparte diminui a segno, che i capi di essa dovettero in seguito fuggire . Nuovo giornale di letterati stampato a Pisa n. 16. luglio e agosto. - Botta: Storia d'Italia I. I. lib. III. p. 141, 143. - Antommarchi: Memorie, ovvero ultimi momenti di Napoleone t. I. p. 140

Il comandante generale della forza armata di Parigi fa passare alla convenzione la notificazione ad esso pervenuta di Luigi Francesco Saverio fratello di Luigi XVI, con la quale dichiara essere ei regenete del regno, e che devesi riconoscre Luigi XVI dopo il di 21 gennajo. Daciò ne venne, che la convenzione nazionale dichiarò in nome del popolo francese, che essa non immischierchebesi in verun modo

1793. nel governo delle altre potenze; ma che seppellirebbesi sotto le proprie sue ruine, anziche sollerire che alcuna di esse s'insinuasse nell'interno regime del-

la repubblica . Man. n. 101, 106.

Il generale Berruyer ottiene alcuni successi sopra i sollevati della Vandea. La guerra crudele che fassi in quelle malangurate contrade, e che la repubblica Inscia continuare mercè un seguito di false misure, è egualmente disastrosa a' due partiti, poichè le spesse volte si vendicano da essi le atrocità con delle più crudeli atrocità. Mon. n. 126. — Giornale politico nazionale: foglio perigino.

Caterina II prende possesso d'una parte della Polonia, in indennità delle somme immense, che ha sacrificate per gl'interessi di questo regno. Mon.

n. 133.

29.

I montanari della Corsica mossi dalle grida del manssio tenitore de' loro diritti Pasquale de Paoli calarono in fretta, in folla, e pronti mostraronsi a combattere sotto le sue insegne. I successi corrisposero alle speranze. Bonaparte era a Bocognano: quaranta di essi l'inseguono ed arrestano, ma quantunque la situazione sosse critica trovò come fuggire. Giunse ad Ajaccio persegnitato da'montanari, e fu costretto chiedere un asilo all'amicizia. Barberi lo accolse, lo condusse alla costa, di dove si recò a Calvi a raggiungere la Combe Saint-Michel. Bonaparte erasi sottratto alla polizia, a' partiti, alle sentinelle. Paoli si lagnava, scriveva, minacciava, ed a tutti annunziava che il suo discepolo tradiva i proprii interessi, e que'della patria. Corte ed Ajaccio principali città mutarono l'ordine pubblico, ed accettarono il nuovo governo: rivocarono dal nazionale consesso i deputati francesi: Paoli dichiararono generalissimo della genti, e fatto un grosso di 1200 soldati, ei s'impadroni delle pubbliche risposte, ed assalì con più impeto e calore i repubblicani, i quali sorpresi da tanto tumulto ritiraron1793. si nei forti. L'ambizione è il principale stromento delle azioni luminose, e le leggi devono infiammarla, e la rimunerazione averla sempre di mira. Tanto era, e tanto accadde in Paoli. Bonaparte quantunque alla testa di alcuni partigiani di Francia, avvidesi esser malagevol cosa resistere alle genti del suo antico amico e precettore. Fe' non ostante nuovi movimenti, fece ogni sforzo, accorse, tentò alcuni colpi di mano, combattè in difesa de'suoi, ma costretto a retrocedere prese l'altura di un campanile, dal quale vomitò fuoco sul popolo. Le cose eran ridotte a termini, che più non poteasi far fronte al temporale, e che bisognava soccombere o fuggire. Un non so che di cupo, di concentrato, di feroce, regnava complessivamente in lui : il suo stato era visibilmente penoso : appresesi all'ultimo partito, e di notte passò in un borgo del circondario d' Ajaccio , posto sul fiume Gravese per nome Bastelica . Ivi fu accolto dal capitano Costa : presso di lui stette per tre di nascosto, indi si mosse sconosciuto per andare a prendere di nuovo servizio nell'armata francese . Approdò a Marsiglia , in cui era giunta sua madre, e le sue sorclle allontanate dall'isola patria. Tutto avea ceduto. Arena offiziale d'artiglieria, e fratello di Bartolommeo che tentò in seguito pugnalar Bonaparte, ebbe abbastanza credito presso i proconsoli Barras e Freron , per fargli ottenere un posto d'ufficiale nell'artiglieria . Memorie di religione, di morale e di letteratura redatte dagli eredi Soliani di Modena . - Mallio: Annali di Roma 1793, t. XI. p. 25. - Storia dell' anno lib. IV. p. 309. - Thiulen: Storia d'Italia 1. XXVII. p. 196 e 206. - Lewis Goldsmith: Steria segreta del gabinetto di Napoleone Bonaparte e della corte di Saint - Cloud p. 40, 41. - Vegezio.

Emissione d'un milliardo d'assegnati. Il decreto è disastroso alle sostanze ed al commercio, mu uel tempo stesso necessario alle spese del governo, e per sovvenire ai dispendi della guerra. Dampier-

7.

1793. re rimisce gli avanzi dell'armata di Dumouriez, e dopo aver fatto a forze superiori qualche resistenza, termina col perdere la battaglia di Famars. Mon. n. 426, 430. — Segur t. III. p. 45.

 Combattimento di Thouars, ove le truppe della repubblica dopo un fuoco di dieci ore provano considerabili disastri. Tanto accadde eziandio a Ruismes fra i francesi e gli alemanni. Dampierre vi resto mortalmente ferito. Pasch. tom. I.p. (82 - Mon. p. 129, 134.

Un decreto dichiara la repubblica francese una

ed indivisibile. Mon. n. 133.

Presa di Fontenay fatta dai realisti della Vandea. In sul principio furono battuti dal generale Chalbos, ma in seguito ne uscirono vittoriosi. In un secondo scontro i vandeisti mancando di cartucce, ne dimandarono a colui, che facea le funzioni d'intendente della loro armata. " Eccone, disse loro. andate a guadagnarle ,, . Così dicendo indicogli le truppe della repubblica ordinate in battaglia. Nulla eguagliava il coraggio di que' rivoltosi fuorchè il loro fanatismo, e tutto veniva superato dalla loro crudeltà . Essi pieni di speranza indirizzarono un proclama ai differenti cantoni sollevati o pronti a sollevarsi in nome di Luigi XVII. Il di 9 giugno attaccano e prendono Samur, ed alcuni di dopo entrano in Angers. I fanti della repubblica sono costretti a fuggire Beauch. t. I. p. 470, 487, 382, - Mon. n. 441, 467.

g. Kellermann che comandava l'armata delle Alpi è richiamato a Parigi per render conto della sua condotta. Egli eseguisce gli ordini in una maniera si soddisfacente, che la convenzione dechiara di non aver ei cessato giammai di essere meritevole della sua patria. La convenzione lo nomina generale in capo dell'armata delle Alpi ed l'Italia. Servan. 119, 165. — Mon n. 140.

 I deputati delle comunità di Corsica nell'antico convento di san Francesco a Corte, dopo avere rimesso i loro poteri al segretario generale del dipar1993. timento, e questi riconosciuti legali, si unirono in consulta, la quale trovossi composta di roco deputati 1. Processo verbale della consulta generale del dipartimento di Corsica convocata il di 27 maggio 1933, 2º anno della repubblica francese. — Amants. Say, 70my: Biographie novuelle des contemporaisas, ou dictionnire historique et raisonné des personnes qui ont acquis de la celebrité depois 1899 juny; aos juors.

 Insurrezione di Lione Maria Giuseppe Chalier il di 6 febbrajo al suono d'una campana, ch' ei fe' girare per tutte le vie , annunzia, e fa convocare una generale assemblea. Questa risultava del club o

(1) Più di 3000 patriotti delle differenti parti dell'isola venmere a testimoniare il più bello spettacolo dell'entusiasmo corso. Autonio Francesco Grimaldi fu eletto presidente provvisorio, e Giafferi, Quenza, Vinciguerra decani. Grimaldi elesse per segretario del dipartimento e consulta Musilli , ed a sostituto del procuratore genesale sindaco nomino Panattieri. Il medesimo aprì la consulta, e die un saggio delle ragioni, ed imperiose circostanze ch'aveano determinato la generale amministrazione a riunire il popolo. Inoltre avendo osservato che Pasquale de Paoli, ed il procuratore generale sindaco Carlo Andrea Pozzodiborgo , non vedevansi fra gli assemblati, die a conoscere che la presenza del primo, come eroc della patria, rendevasi necessaria per dirigere co'snoi lumi e saviezza i travagli della consuita, e concorrere alla salvezza della Corsica minacciata dal ferro micidiale di tanti tiranni, che volcano saogue e dominio. I membri dell'assemblea presentaronsi al generale, e Panattieri portò la parola. Paoli cesse alle reiterate preghiere de'suoi concittadini, e si mosse verso il luogo dell'assemblea fra gli evviva, e le comuni acclamazioni. Ivi all'unanimità fu proclamato presidente, e Pozzodiborgo per la sua ferma patriottica condotta venne confermato nella sua carica. Paoli die'a conoscere che i buoni cittadini, e gli amici della libertà debbono mai sempre temere, eche a questo effetto era temuto Germanico da Tiberio, per cui promise secon-dare i voti della nazione. La piacevole suova comunico un ulterioro moto al popolo di già agitato; e per verità nelle commozioni di stato è la bassa plebe quella, che sa più rumore. Panattieri propose in seguito la nomina d'un comitato per suggerire alla consulta le necessarie misure a fine di salvare la corsica dall'anarchia e dall' oppressione, dalla quale pur troppo veniva tutto di minacciata. Si determina la formazione del comitato, e si eleggono i membri di ciascun distretto. Onesti unironsi alle sei della sera nella sala del dipartimento. I membri del direttorio montarono aucoessivamente la tribuna, lessero il rapporto delle loro operazioni amministrative , e reser conto della loro condotta. - Consulta generale del dipartimento di Corsica del di 27 maggio 1793.

1793. crocchio giacobino. Chalier in mezzo ad essa pronunzia con entusiasmo il giuramento, cui deve prestare ognuno. Esso dannava a morte chiunque avesse violato i segreti dell' adunanza : indi propose la formazione di un tribunale popolare, a cui spettasse di pronunziare sulla sorte de' nobili. " Novecento vittime, grida da forsennato, sono necessarie alla patria in pericolo; verranno giustiziate sul ponte Morand, ed i cadaveri saranno con indignazione precipitati nel Rodano ... Mentre adottavasi l'esecrabile proposizione alcuni membri presentaronsi per entrare. Chalier lascia la ringhiera, armato del suo pugnale precipitasi alla porta, e fa loro prestare il terribile giuramento . Alcuni spaventati dall'enormità de' delitti escono sotto pretesto dalla sala, e vanno a svelare a Nivière - Chol maire il segreto della congiura . Il rispettabile personaggio chiama a se i cittadini i più commendevoli : aduna la guardia nazionale ; e fa andar falliti i progetti de' congiurati . Chalier non iscoragisce : macchina novelle trame , e per più mesi continua ad agitare la città. Alla fin fine l'indignazione divampo, e dopo un combattimento sanguinoso eseguito nel centro di Lione , Chalier fu arrestato nella sua casa di campagua alla Croix-Rousse. Tosto fu tratto innanzi il tribunale criminale, e condannato a morte. I motivi della condanna furono principalmente tolti dalla congiura del di 6 febbraio L. Barruel : Abrésée des momoires pour servir a l'histoire du Jacobinisme.

<sup>(1)</sup> Chalier era di Renalard prezso Susa în Piemonte. Con un entusiasmo non lontano dal delirio în partigino della rivolatione. Dopo la preza della Bastiglia porto a Lione alcune pietre di quella foretsas , e distribasandole alla molituloria beziavale con trasporto. In sal epoca fa vedisto ginocchione per le vie, e bagnar di lagrime zarri fermatono gli agastid della molituloria, c, che direnare il sue idolo. Tale era la mania, che la sala del club non hastava agli spertucti, allorabel i antivo di Besulard dovea presidervi, p parlarvi.

30 al 2

Tumultuoso movimento a Parigi . Esso ha per giagno iscopo di provocare la proscrizione de' membri della convenzione, conosciuti sotto il nome di girondini. Nel dimane suona la campana a stormo, ed il tumulto ingrossa. Un comitato d'insurrezione in nome delle principali autorità della comune rinnova la dimanda delle proscrizioni . Il lampo apparisce , ma il turbine non iscoppia in questa sessione, che termina a mezzanotte . I faziosi non partono : circondano viceversa la convenzione : e restano tutta la notte concitati ed armati nelle Tuileries, perchè sicuri di essere sostenuti e protetti . Nelle differenti provocazioni i membri della comune eseguirono una ridicola scena : essi richiamarono la fazione del di sedici : i capi di partito erano male intenzionati ; nè più sorprendeva vedere i membri di cotesta comune, condotti dagli agenti delle loro sessioni passare ai giacobini, e da questi alla magistratura. Alla sus-

La sua eloquenza era popolare, e tutta immagini, bisticci, pantominse. Ei parlava a' generali: i commissari del governo se passando per la città intervenivano al club, ed i discorsi loro trovavansi con-formi o contrari alle sue idee colmayali di caresse o contr' essi apostrofava audacemente. Ritornato da Parigi distribut a lionesi il suo ritratto con questa epigrafe. " Chalier patriotta ha dimorato sei mesi a Parigi per essere ammiratore della montagna e di Marat. Le sollevazioni sono per ordinario stabilite sopra ingiustissime pretensioni, e se vengono o no concesse, producano sempre del danno. Pu allora, che l'esagerazione delle sue idee assunse quel carattere cupo ed atroce, che dovea condurlo al patibolo. Più non parlava che di scannare aristocratici e ricchi; formava liste di proscrizione , ch'egli intitolava : " Lista importante o bussola de patriotti per dirigerli nel mare del civismo , ed eccitava la moltitudine ad imitare le memorabili stragi di Parigi. Le suddette sono il nettare de'tiranni. Marat in favore del suo panegerista, condiscepolo, e malgrado nn decreto della convenzione, sollecitò la sua finale sentenza. Chalier fu condotto al patibolo il di 48 luglio. Ginntovi, la vista della ferale bi. penne scosse la sua fermesza, ed era in deliquio allorche venne de-capitato. Dopo l'assedio di Lione il cospo di lui fu dissoterrato, e le sue ceneri collocate nel Pantheon, donde in seguito farono tratte, e con dispreszo gittate nelle fogne della città con quelle di Marat. --Tissot: Les fastes de la gloire, ou les braves recommandés à la posterité, per un société d'hommes de lettres et de militaires, sous la direction de l'anteur. - Biografia universale ec. (voce) Chalier.

1793. seguente aurora batte la generale, e l'atto provo cato il di 30 consumasi . Marat vero dittatore dell' assemblea decide sovranamente della sorte de' snoi membri . Ventuno deputati sono messi in arresto coi magistrati, e raccomandati alla salvaguardia del popolo. Eccone i nomi: Gensonné, Guadet, Brissot, Gorsas, Petion, Vergniaud, Salles, Barbaroux, Chambon, Buzot, Birotteau, Lidon, Raband, Lasource, Lanjuinais, Grangeneuve, Lehardi, Lesage, Louvest, Valezé: i membri dei dodici, cioè Kervelegan, Gardien, Rabaud-Saint Etienne, Boileau, Bertrand, Vigée, Molleveau, Henri-Lariviere, Gomere, e Bergonin; il miuistro degli affari esteri le Brun, ed il ministro delle contribuzioni Clavieres . I due ultimi vennero accusati di avere cospirato contro la libertà, mentre essa non ebbe mai difensori più ardenti. Così cadde il partito della gironda . A quest' epoca potevasi prevedere con certezza la sua fine. Già era stato eschuso da ogni posto : da' giacobini perchè se n'erano resi padroni i montagnardi : dalla comune perchè n' era uscito Petion : dal ministero perchè Roland era stato forzato a ritirarsi; e dall'armata per la defezione di Dumonricz . Restavagli la sola convenzione : ivi si trincerò , vi cambattè : la lotta fu di corpo a corpo ; fu una fazione che atterrò l'altra . per essere bentosto atterrata anch' essa . Questa è la sorte delle fazioni. Il volgo se non teme si fa temere, ma se teme si lascia flaggellare fin da' fanciulli . Le conseguenze del disastroso avvenimento non furono quali si prevedevano. I dantonisti crederono che le discussioni de' partiti sarebbero terminate, ed invece scoppiò la gnerra civile. I moderati del comitato di salute pubblica opinarono, che la convenzione riprenderebbe tutto il suo potere . cd invece fu fatta serva. La comune mercè il tumultuoso movimento credè consolidato il suo dominio . ed invece l'ebbe Robespierre. Finalmente nacque un 3.

De' torbidi manifestaronsi nelle Cevenne dipartimento della Lozere. I sollevati vi fanno dei progressi che spaventano il governo, di già occupato da una guerra civile, disastrosa, verso l'ovest della Francia . In questi differenti punti , l'intolleranza religiosa è sempre il pretesto di queste insurrezioni : l'intrigo , e le pretensioni ridicole ed esagerate ne sono gli elementi . Charrier capo dei sollevati il dì 8 giugno cadde in potere de'repubblicani . La pena subì dell' ultimo supplizio , e la sollevazione si dissipò. Alcuni attaccati alla sua fortuna, ed alla democrazia la più esagerata ritirarousi , ma dopo essere stati percossi dalla legge . - Il governo determinato ad opporsi a' suoi numerosi nemici sì iuterni che esterni, pone dieci armate in piè di guerra. Quella del nord e delle Ardenne comandata dal generale Custine: quella della Mosella dal generale Houchard : quella del Reno dal generale Beauliarnois : quella delle Alpi dal general Kellermann: quella de' Pirenei Occidentali dal generale Deflers : quella de' Pirenei Orientali dal generale Dubouquet : quella delle coste della Rochelle dal generale Conclaux : quella delle coste della Manche dal generale Wimfen: quella d'Italia dal general Brunet; ed cronvi ancora alcune truppe nel dipartimento della Lozere, Gard, Ardèche. L'ultimo de' generali su ciuque differenti punti attacca i piemontesi e li rovescia: ne uccide 400: ne fa 640 prigionieri; e toglie ad essi alcuni pezzi di cannone. Mon. n. 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 182. - Segur. t. III. p. 417, 118. - Louvet, Histoire du 31 mai, et des deputes de la girond . -Le rivoluzioni di Parigi; giornale. - Mig. t. I. p. 310.

17.93. Combattimento d' Arlen , in cui l'armata della 9. Mosella mette in fuga un considerabile corpo di alemanni . Essi però assediano e bombardano il di 13 Valenciennes . I francesi vigorosamente si difendono . Il di 16, 17, 18 la forte guernigione. fa delle sortite, che hanno il più gran successo : quella del di 17 costò a 'nemici Goco uomini, e 18 pezzi di cannone inchiodati dalla guernigione suddetta. Condè egualmente assediato continuava ad opporre un'ostinata difesa allo sforzo nemico. Mon. n. 165, 170, 182. — Innerd. de Suint-Locates: Recume des viciore, conquetes, desastres et reven des armes francèses de 1929, à 1820.

Da' membri della straordinaria consulta tenuta a Corte per conservare la libertà del popolo corso, i diritti contro ogni genere di congiura, di oppressione, di cospirazione, si trasmise a tutte le municipalità, giudici, parochi il verbale processo, per ivi dare a conoscere la necessità, e gli oggetti ch'aveano dato luogo a detta consulta; come le disposizioni, i sentimenti, le loro misure, e sagge determinazioni da opporsi alla più pericolosa di tutte le congiure, che siansi manifestate nell'isola 1. Il consiglio generale del dipartimento di Corice agli uffiziali municipali, giudici i peec, e curali del dipartimento rispali, giudici i peec, e curali del dipartimento.

(1) Noi abbiamo dato a conoscere la prima delle convecazioni etutia e Corto, ora parteremo di quella del di 38, e 39 maggio. Do-po avere Perrandi e Caleazai parlato di oggetti amministrativi, Prancioi e Bertola del modo di prevenire l'amarchio. Carlo Andrea Possodiborgo protuntio le seguenti parole. La verità non ha bisogno responsabilità del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del protino del protenti amo il della nostra condotta, sulle determinazioni perse contro i aminici della nostra ficilità. Noi aspiamo, che cai sono divenuti i motivo della preventione, e che la avetto l'arti di accredio della protino della protentione, che la visuo l'arti di accredio della nostra suppiamo, che vivi un termine alla mentogna, al destino e controli della nostra suppiamo, chevi un termine alla mentogna, al destino del protenti della nostra della mentogna, al destino della protenti della nostra della nostra della nostra della nostra della mentogna, al destino della protenti della nostra d

1793. I capi dell' armata della Vandea intimano agli 24. uffiziali municipali della città di Nantes di consegnargliela. Essi rispondono: "Noi periremo tutti, o la libertà trionferà "La città è attaccatà con vigore e difesa con coraggio. Il di dopo i vandeisti sono messi in rotta a Parthenai ed a Aubigné dal generale Westermann. Indi sono battuti, e Canelaux generale li costringe ad abbandonare Saumur. Il prefato Westermann caccia i sollevati da Chatillon, nel fingarli ne uccide 2000, e toglie ad essi l'artigieria, ed uno stendardo bianco in cui vi erano effigiati i gigli d'oro. Beauch. L. p. 212.—Bos. s. 161, 165, 169.— Tinost: Précis, o mistoire abrégée des guerres de la révolution finequise depuis 1792 junyi en 1815.

26. Wimpfen generale è chiamato a Parigi per ri-

liberi, purgheranno la terra da'mostri, che per messo delle atroci loro passioni sottomisero la causa della libertà a calcoli della cupidigia, della vendetta, dell'orgoglio, Saliceti, Delcher, e la Comb-Saint-Michel commessari della repubblica francese con la loro oppressiva condotta hanno provocato i torbidi, hanno forzato tutti al-la resistenza per caratterizzare la ribellione, ed hanno armato del loro pugnale, del loro credito, e della protezione loro tutti i facinorosi perseguitati dalle leggi, dall'odio pubblico a fine di cospirare contro la vita de'buoni cittadini, e contro la libertà del popolo corso. Essi commessari di hanno atrappati dal seno della pace interiore col progetto di darci in preda alle disgrasie dell'anarchia, e della più angguinosa guerra civile. A solo fine di preservarci da mali si orrendi, noi ci siamo riuniti in assemblea, si per esaminare la sorgente delle nostre calamità, che di prendere delle efficaci risoluzio ni, per farle cauere sopra le colpevoli teste di coloro, che le hanno provocate, e per opporre all'uopo una resistenza eguale alla loro per-fidia. Dopo aver noi esaminata la loro condotta con la imparziale canuta Dopo deri naturatione ratteristica de popolari giudisi, palesiamo alla convensione naziona-le, all'intiera nazione francese, ed a tutti gli uomini giusti i fatti-costanti, l'evidensa de quali hanno produtto ne nostri cuori la più intima couoscenza di essi. Saliceti d'intelligensa son gli altri deputati Casabianca e Moltede, ed alcuni corsi convinti di avere abusato della loro autorità, hanno formato il progetto di eccitare delle novità e delle turbolenze, e di esercitare nell'isola una autorità ingiusta , illimitata; e ciò per formarsi un partito , a solo fine d' assicurarsi na dominio esclusivo, e così preparare il popolo a servir loro d'istromento per sostenere la fazione, cui destina alla Prancia in-numerevoli disgrazie. Pozzodiborgo die inoltre a conoscere, che la nomina del generale Casabianca al comando dell'isola era stata detta-

## 228 EFFEMERIDI

1793. spondere dalla sua condotta. Fa sapere al ministro della guerra, cle s'éci vi sirecasse. ció farebbe alla testa di 60,000 uomini. Un decreto di accusa è scagliato contro di lui, ma 'ei l'allironta e combatte. — Malgrado questo popolo, che denunzia e calunnia i generali incaricati di difenderlo: malgrado essi che affrontano il governo e lo disobbediscono, la Francia non è invasa, e mantiensi in mezzo ai rottami, che accumula il dispotismo e l'anarchia. Non è questo uno de più piccioli fenomeni che offre l'istoria della rivoluzione. Mon.n. 178, et s.

La conveuzione nazionale dà alla Francia una nuova costituzione; le cui basi sono tutte democratiche. Questa all' istante viene inviata ne' dipartimenti per ottenere l'accettazione, ed un decreto or-

ta da medesimi principii, e che il disarmamento della guardia nazionale di Calvi, la detenzione di Morati e de'migliori cittadini , l'invasione della Balagna, l'attacco del borgo, l'oppressione escruitata contro la popolare società di Bastia erano atti di ostilità , di violenza , praticati contro i diritti e la sicurezza del popolo. Quanto danno non apporta ad uno stato la sollevazione di essol Diversi oratori montarono successivamente la tribuna, e fecero osservare, che la penna combatte nell'istessa foggia della spada ; dissero, ohe fra'nemici del dipartimento, fra'disorganizzatori del libero sistema, fra' perturbatori della fortunata tranquillità della quale godeva il dipartimento, venivano particolarmente rimarcate le famiglie Bonaparte d'Ajaccio, e gli Arena dell'Isola-Rossa. Gli ultimi, si disse, aver tentato per messo delle calunnie le più atroci e le più grossolane di diffassare tutto il popolo corso, l'amministraziona del dipartimento, il general Paoli, e le società popolari delle bocche del Rodano e del Varo. Le dilapidasioni de'pubblici fondi, prima e dopo l'organizzazione del governo avenno di già condannato al disprezzo de moi concittadini Bartolommeo Arena. per cui avea cercato vendicarsi per messo di tutti que'delitti, de' quali un individuo privato può rendersi colpevole contro la patria. I Bonaparte aver quasi sviluppato i medesimi sentimenti, e di aver tenuto in una più circonscritta sfera la condotta stessa degli Arena. Eglino si sono fatti la più erdente premura di mostrarsi cooperatori nelanti, e gli agenti de' nostri lontani nemici. Oneste mozioni incontrarono l'applauso generale dei mandatari del popolo, i quali dissero non essere della dignità de cittadini corsi di occuparsi delle due precitate famiglie, per cui abbandonaronie alla pubblica opinione. L'oltraggiatore a cui non si bada n'e in simil foggiapunito. La sessione della consulta generale del dipartimento di Corsica fischiusa, ed il processo verbale sottoscritto da 1009 deputati delle differenti comuni e da 2056 cittadini. - Sessione della consulta generate del dipartimento di Corsica martedì 28 e mercoldì 29 maggio 1793, anno 2 della repubblica.

1793. dína a questo eficito la convocazione delle assemblee primarie. Un altro porta a 600 milioni le ricompense territoriali promesse a' difensori della patrià. Essi non ebber però giammai un pollice di terra. L'atto costituzionale è designato nella storia sotto il nome di costituzione del 93. Non fu in attività che 65 dì, e divise la Francia in dipartimenti. in distretti, in municipalità. La convenzione dichiara traditori gli amministratori, che avendo preso delle risoluzioni contrarie all'unità ed indivisibilità della repubblica, ricusarono ritrattarsi o giustificarsi. Mon. n. 178, 181.

La convenzione conosciuto il partito di Pasquale de Paoli, ch'era di sottrarsi al dominio della Francia, annulla l'assemblea straordinaria de' deputati di tutte le comuni del dipartimento di Corsica convocata il di 26 maggio, ed ordina l'esecuzione del decreto d' arresto emanato contro Paoli fin dal di 2 aprile. — La consulta avea reintegrato il clero, richiamati gli emigrati, ed esiliati i deputati della repubblica francese, Saliccti, Delcher, e la Combe Saint-Michel. Mon. n. 45.

Saint-Michel. Mom. n. 181.

4 Maria Antonietta vedova di Lnigi XVI è segatio.

parata dal suo figlio Lnigi Carlo duca di Normandia. — Toulan e Lapitre preposti alla custodia del
giovine re, tocchi dalle sue disgrazie, conceptrono
il disegno d'involarlo. I loro tentativi avendo destato
dei sospetti, i custodi usarono la crudeltà di separare il fanciullo re dalla madre, dalla sorella, e dalla zia. Ei fu consegnato a Simone calzolajo, ciui gli
uffiziali della municipalità qualificarono da precettore, ed a sua moglie . che andò seco lui a dimorare
nella prigione. La vil coppia attenendosi alle istrazioni della conventione, mise in uso quanto la
scelleragine più profonda e brutale potè immaginare di più espediente, ad annicchilare le forze morali e fisiche del reale fanciullo. Questi furono i frutti

16

230

del 5 ul 6.

1793. d'una successione che raccolse nel seno di coloro , che governando senza diritto e senza ragione tirannicamente governavano. Non dee ignorare il lettore, che alcuni coraggiosi nomini come de Jariave e Batz aveano tentato di rapire i prigionieri, e di far fuggire insieme a' fanciulli le due principesse . Nuovi ostacoli essendo sopraggiunti , non fu più possibile di pensare a salvare che Maria Antonietta . Allora ella ricusò di separarsi da' suoi figli : non viveva più che per essi : se li perdeva tutto al mondo le diventava indifferente: l'aspetto della morte più vicina, quella dello stesso più crudele supplizio, non poteva atterrirla. Mon. n. 188. - Langlois: Precis de l'histoire de France depuis la mort de Louis XVI, jusqu'au retablissement de la maison de Bourbon p. 43. - Turgr: Memorie istoriche intorno a Luigi XVII. ( L'opera contiene dei frammenti istorici raccolti nel tempio ). -Michard il giovine . - Montjoie: Storia di Maria Antonietta.

I collettizi tentano assalire Valenciennes città dell'Annonia col mezzo di barche ripiene di scale, le quali vengono gittate ne fossati : gli assediati lasciano avvicinare il nemico, e l'accolgono con delle scariche di minuta mitraglia, e con delle camonate a scaglia, le quali distendono ed uccidono 6000 uomini. Le caserme, l'arsenale, e le fortificazioni fatte construire dal maresciallo di Vauban vennero in seguito danneggiate dal bombardamento. Mon.n. 1956.

Il generale Canclaux occupa Ancenis picciola città della Brettagna sulla riva diritta della Loira, che i vandeisti crano stati costretti di votare. Ma il, di 11 il supremo consiglio della Vandea annulla i decreti dell'assemblea nazionale, la quale ordinava la vendita de' beni nazionali. Il consiglio regola la condotta, che devesi tenere dagli acquirenti o appaltatori di essi beni. Besseh. t. l. p. 230, 285. — Mon. n. 194.

Giovanni Paolo Marat sfrenato demagogo è assassinato da Maria Anna Carlotta Corday d'Armans. — Marat era nativo di Boudry nel principa-

Owner by Con

1793, to di Neuchâtel, ed esercitava prima della rivoluzione oscuramente la medicina a Parigi , ed aveva il titolo di medico delle guardie del conte d'Artois . Ha lasciato una memoria si odiosa, che nessuno ha osato indebolirne l'obbrobrio, che vi si è congiunto . Era di statura picciola e grottesca, non arrivando a cinque piedi d'altezza : i suoi lineamenti erano laidi, ed i furori della rivoluzione gli aveano scomposti : nel suo sguardo eravi un non so che di follia, che destava in pari tempo la pietà e lo spavento. Non è stata forse abbastanza notata la simiglianza di Marat con la testa di Cartouche. Un gesso di questo famoso ladro trovasi accanto alla sua testa nella biblioteca di santa Genevessa, la quale avrebbe senza dubbio somministrato a Lavater ed a Gall se l'avessero conosciuta, materia d'alcune interessanti osservazioni . Marat alloggiato nel quartiere di sant' Andrea degli Archi intervenne alle assemblee popolari di quella sessione, dove da principio fecesi osservare per la violenza delle sue proposizioni . Queste eccitarono gli applausi della plebaja, ma le persone sagge ridevansi apertamente di lui; e quando le sessioni erano terminate, ognuno lo urtava, spingeva, incalzava o gli camminava su i piè. Tali besse l'irritarono : gridava da tutte le parti , e denunziava al popolo gli assassini e gli aristocratici, che divertivansi a sue spese. Chi avrebbe potuto immaginare, che un tal uomo sì schernito sarebbe un di divenuto il terrore della più potente nazione dell' Europa? Ei avea fermata l'attenzione della plebaja, e tale osservazione non isfuggi a coloro, che voleano trar partito dalle sue violenze. Conobbero che sarebbe potuto diventare uno stromento assai utile, ed impadronirousene. Marat comparve in iscena quando i tre ordini furono riuniti in una sola assemblea ( 27 giugno 1789), e dichiarò che facea mestieri di appiccare 800 deputati ad 800 alberi del giardino del1793. le Tuileries . Prima d'ogni altro pose nella lista Mirabeau, il quale tenne di doverlo sprezzare, ma Malouet lo denunzio, e chiese che fosse consegnato alla giustizia. Legendre macellajo lo nascose in sua casa, indi fe' passarlo in quella dell'attrice Fleury. Il partito che sostenevalo facevasi sempre più temere, e niuno osava di resistergli . Danton salariando questo latratore dispose della sua audace penna, e lo scatenò contro coloro, che facevangli guerra. Gli eccessi di Marat raddoppiarono: co' membri della combriccola dei francescani, che ne furono i principali autori, figurò nella sempre memorabile giornata del dì 10 agosto : consiglió le sanguinose esecuzioni di settembre : appartenne al tremendo comitato disalute pubblica; ed ebbe la maggiore influenza sulle deliberazioni, che costarono la vita ad un numero si grande di vittime. Sotto i pugnali, ch' egli avea preparati, fu eletto deputato alla convenzione, e divenne più sanguinario e più audace nella compilazione del suo giornale intitolato l'amico del popolo. In pari tempo fu accusato di avere richiesto un dittatore. Eravi pena di morte contro chi avesse intentato proporlo; ma la legge non lo spaventò, nè negò d'avere dichiarato, che la dittatura era necessaria . In quell'incontro con una fronte di bronzo sostenne le ingiurie e le fischiate, e fu eziandio rampognato nella convenzione per aver dimandato nel suo giornale 270,000 teste. Se ne gloriò, e dichiarò che tale era la sua opinione, e che ne avrebbe dimandate altre molte, se non volevasi accordargli le prime . Il di 6 dicembre progettò che fosse il re giudicato per appello nominale, che il quadro dei votanti fosse affisso al popolo, ond'ei conoscesse i traditori che vi erano nella convenzione . Il di 10 vomitò le più ributtanti ingiurie contro Luigi, ed opposesi formalmente alla proposta di accordargli i difeusori. Nel pronunziare il giudizio die' voto di morte:

1793. chiese l'esecuzione della sentenza nelle 24 ore; e dannò all'esecuzione coloro, che aveano chiesto l'appello al popolo. In mezzo a' suoi furori scorgevasi tuttavia dell'incertezza, e trucidate, gridava il popolo, trucidate 200,000 partigiani dell'antico governo, e riducete alla quarta parte i membri della convenzione . Durante gennajo fu il promotore delle scene le più tumultuose : i deputati lo fischierono : le tribine lo applandirono, ed era un bordello spaventevole. Marat vedevasi passeggiare per la sala, voltarsi come un insensato ora a destra, ora a sinistra, e trattando i suoi colleghi da pezzenti, da imbecilli, da bricconi. La discrepanza de' partiti fu la causa dell'istituzione del tribunale rivoluzionario, tribunale forse più atroce delle esecuzioni di settembre ; e fu Marat , che sollecitò la formazione d'un comitato di sicurezza generale per arrestare i sospetti . L'iniziativa di tal legge se andare in prigione 400,000 persone. Allorche la lotta fra girondini e giacobini era aucora indecisa, Marat tento di operare da per sè la sollevazione da lungo tempo preparata: uscì dall'assemblea, e con una pistola in mano avanzossi sulla piazza del Carrosello gridando all' armi, francesi, all'armi l I cannonieri invece di ascoltarlo fuggirono . Raffet comandante della sessione della Butte - des - Moulins cacciò via Marat, ed un pugno di ribelli che lo accompagnavano. Marat appuntò la sua pistola contro Raffet, il quale la deviò, e fu obbligato di rientrare nella sala, dove lagnossi di tale oltraggio senza essere ascoltato . I montanari non avendo potuto compiere i loro disegui nè il di 27, ne il di 31 maggio, Marat nella sera del 2 gingno solo ed impavido recossi alla comune. Vi fu ricevuto con entusiasmo . Tanto gli uomini che componevano quella antorità erano vili e malvagi ! Marat gli stimolò di ritornare per forza alla convenzione, e di non cessare l'assalto finchè non aves1793, sero ottenuto il decreto d'accusa contro i deputati -Salì in seguito all' oriuolo del palazzo comunale, e si mise a suonare a stormo quanto più forte pote . Il di appresso la convenzione fu assediata, come avea dimandato Marat , e come non ha guari vedemino, ventidue deputati furono proscritti. Questo fu il termine delle fatiche, o piuttosto dei politici delitti di un simil mostro . La tirannia non dipendeva però da un uomo, dipendeva da un partito, e dalla posizione violenta della repubblica. La morte del principale autore della giornata del di 31 maggio e del di 2 giugno era riserbata al ferro dell'invitta Corday . Appena la nuova seppesi alla convenzione, che udironsi i montagnardi scagliare i più spaventevoli anatemi contro i patigiani del re, dei federati, e de'controrivoluzionari. Tutte le sessioni; 'tutti i club vennero alla barra a chiedere vendetta . David pittore, ch'era suo amico fe' l'elogio il più enfatico, e disse, che l'arte sua avrebbe riprodotte le predilette sembianze del virtuoso amico del popolo. David lo dipinse nel momento in cui essendo stato assassinato, il sangue usciva a gorghi dall'ampia ferita . Il ritratto era di orrida somiglianza , di espressione, e può dirsi, che in tal genere sia una delle più accurate opere di quel rinomato pittore. Fu esposto per alcuni di a Louvre. Vi si leggeva questa iscrizione:, Non potendo corromperlo l'hanno finalmente assassinato .. . Il misfatto fu commesso , come dicemmo, da Carlotta Corday, che discendeva in retta linea dal gran Corneille, come si può vedere dal quadro genealogico della famiglia suddetta. Ella vide i natali a Saint - Saturnin presso a Séez in Normandia da nobili genitori. I libri di alcuni scrittori , e soprattutto que' dell' abate Raynal suo prediletto autore aveano fatto dimenticare a Carlotta le lezioni di rassegnazione e dolcezza del pacifico convento, in cui era stata educata. La causa dei rifug1753. gitt ne' dipartimenti dell' Eure, ed a Caea nel Calvados perseguitati da Marat, ed indi proscritti da Robespierre ( onorevole e bella ne' principii ch' ella s'era formati, si per l'energia, per l'incantesimo dei loro discorsi, che per la premura che ispiravano ognora ad uu'anima generosa uomini di coraggio indegnamente perseguitati), esaltarono fuor di misura la sua fervida immaginazione. Eran questi Petion, Barbaroux, Guadet , Louvet , Buzot , Lanjuiais cui rinscì fuggire, ed eziandio stabilirsi ad Evreuz nel dipartimento dell'Eure . Verguiaud , Gensonné , Ducos , Foufrede ed altri non poterono fuggire. Vedendo la poca premura de' suoi compatriotti a trar vendetta degli oppressori del suo paese, determinò di far sola un gran colpo di mano', che mettesse l'agitazione e lo spavento negli ordini della fazione trionfante. Carlotta andò a Parigi credendo di salvare la repubblica sacrificaudosi per lei : ivi a primo tratto occupossi di riconoscere lo spirito che regnava nel pubblico, è fecesi introdurre nelle tribune della convenzione dall'abate Fauchet . L'assemblea risuonava delle violenti invettive contro gli sfortunati proscritti, e faceasi a gara a chi proporrebbe contro di essi le misure più crudeli ed estreme. Tante invettive raddoppiarono lo sdegno di Carlotta, e più non esitò ad eseguire il suo memorabile, ma infruttuoso progetto. Marat da più d'un mese non andava alla convenzione, ed era roso da una schifosa malattia, ch'avea intaccato in lui tutti i principii della vita. Carlotta s'informa della sua abitazione e gli scrive : " Cittadino io arrivo da Caen : il vostro amore per la patria mi fa senza dubbio desiderare di conoscere gli avvenimenti succeduti in tal parte della repubblica. Io mi presenterò in casa vostra ad un'ora circa : fatemi la cortesia di ricevermi ; e vi porrò in grado di prestare un grande servigio alla Francia , . Dopo replicate insistenze entro nell' appartamento di Marat. Due femmine

1793. ch' erano nell'anticamera ricusarono a prima vista di farla entrare. Marat era in un bagno: discorrendo di ciò che avveniva nel Calvados, dimandò all' incognita i nomi de' deputati, e degli amministratori di Caen ed Evreux, e le disse che fra pochi di l'avrebbe fatti tutti decapitare a Parigi. Carlotta non volle sentire oltre: trasse un coltello nascosto di sotto la veste, e glielo immerse in seno . Marat mettendo un grido spiro. Le femmine accorsero, vider Marat boccheggiante, spirante, e Carlotta che tenea ancora l'insanguinato coltello nella destra, e che cercava fuggire. Le donne gridano all' assassipo, all' assassino. La guardia arriva, la colpevole è arrestata, ed è conseguata al tribunale rivoluzionario. Carlotta non mostro niuna debolezza. Disse ad alta voce, che avea ciò esegnito per far cessare i torbidi della Francia: che Marat pervertivala, e che avealo ucciso per salvare centomila persone, salvar gl' innocenti, e dare il riposo al suo paese. Ascoltò la sentenza della sua morte con calma: i suoi lineamenti non provarono la menoma alterazione : finalmente quella forza di carattere mostrossi con la medesima energia in mezzo agli schiamazzi della plebaja radunata sulla strada del supplizio. La sua bella e nobile faccia era animata da' colori più vivi e più naturali : ella ispirava ad un tratto compassione. maraviglia, terrore; ed allorchè il carnefice le tolse una parte de' suoi abiti, il sentimento del pudore si espresse nelle sue sembianze. Fu decapitata in età di anni 25 1 . Mon. n. 196. - Lacretelle : Hist. de la Convention. t. I. p. 87. - Robespierre : Orazione funebre di Ma ral. - Lepan: Capolavori di Corneille . - Couet de Gironville : Carlotta decapitata a Parigi il dì 16 luglio del 1793. - Carlotta Corday: Lettera a Barbaroux. - Louvet ha parlato di Carlotta Corday con un entusiasmo straordinario. - Brochet. - Bequieu,

<sup>(1)</sup> Fa d'uopo altrest conoscere, che la conventione fa'collocare nel luogo delle sue sedute Marat: che decretò l'intervento de' membri a' funerali; e che il con detto martire della libertà merita-

1793. Pasquale de Paoli è messo fuori della legge. —
Dispiacque alla convenzione che la Corsica dopo avere obbedito al freno di Francia per 25 apni, diveuisse più in potestà dell' Inghilterra, che in potestà
propria. Paoli per fare un destino certo della sua patria, e per metterla in grado di resistere a' tentativi della Francia si vicina e potente, applicò l'animo a sollecitare Giorgio della Gran Brettagna, acciocchè ordinasse un governo libero nell'isola, e la
difendesse dagli assalti della rivoluzione. Mon. 201.

La Russia e la Prussia dichiarano alla dieta di Grodno la loro intenzione di procedere ad un ulticiore sinembramento della Polonia. A quest' effetto le due potenze segnano fra di loro un nuovo trattato di cessione. Segur. III, 917.—916..., 242,244.

Botta t. I. p. 46, 47.

22.

Il congresso formato dai sollevati di Lione met-

va l'onore d'una spezie di culto. Il delirio divenne pressoche universale : immolaronsi alla memoria del demagogo un prodigioso numero di vittime : i padri ebbero la vituperevole bassezza di dare il suo nome a' figli, e Brochet di comporre in sua lode una pregbiera, in cui evvi una esclamazione, che non può leggersi senza fremere ed inorridire. Il cuore del tiranno su chiuso in una delle più preziose urne, che si rinvenne fra le suppellettili della corona. Massimiliano Robespierre in occasione degli ultimi onori recito un sermone: l' apoteosi ebbe luogo il di 31 settembre, e la francescana conventicola gl'innalzò un altare. Sulla piazza del Carrosello vedevansi due spezie di tombe espiatorie rivestite di zolla, ed attorniate da una inferriata. Quella a sinistra innalzata a perpetua memoria del polacco Lazuski, che in difesa dell'assemblea legislativa morì nel conflitto del di 10 agosto, quella a destra era in onore di Marat. In tale recinto erasi sabbricata una bicocca, in cui figuravano il suo husto, la sua lampada, il suo bagno, ed il suo scrittojo. Una sentinella vegliava di e notte presso tale odiosissimo monumento. Tale era in que'di il popolare delirio! Ogni settimana vedevansi percorrere le vie da collegiali processioni di membri de' club con berretta rossa in testa, e fare la loro stazione sul Carrosello. Questi erano secondati da quelle infernali femmine chiamate furie da ghillottina, ed eziandio condotte dagli scannatori d'Avignone, e del di 3 settembre, Cotesti 110mini il nome assunsero di teofilantropi. Sì fatte orribili profanazioni ripetevansi intutta la Francia, ed il busto del demagogo fu portato in giro per ogni dipartimento. In molte case vedevasi, a fu sovente un preservativo per gl'infelici sospetti, che punivansi con la morte. Dietro un rapporto del poeta Ghenier il di 14 novembre si

1795. te fuori della legge la parte della convenzione, che distinguevasi sotto il nome di montagna. Avea tal nome perchè occupava gli scanni i più elevati della parte sinistra. Essa era composta dei patriotti i più caldi, e spessissimo i meno politici. Beunol. 4. t. p. 417.

Maret e Semonville inviati dalla repubblica, il 
redetiono primo alla corte di Napoli, ed il secondo a quella 
di Costantinopoli sono arrestati dagli alemanni verso 
il lago di Chiavenne dipendente dalle Ligues-Grises. Mon. n. 220, 222.

Bonaparte in qualità di lnogotenente d'artiglieria del generale Carteaux, che moveasi a danno dei marsigliesi insorti contro la coavenzione prende Avignone, di cui essi eransi impadroniti. Albitte rappresentante del popolo, giovine troppo nelle faccende de tempi inseguiva Carteaux, il quale sarebbesi

decretò, che le sue spoglie fossero messe al Pantheon in luogo di quelle di Mirabeau. Vi furono effettivamente portate con la pompa di que'dì. La combriccola de'giacobini essendo stata dispersa, la sorte dell'estinto demagogo fu alla fin fine decisa. Un giornalista ricordo, che quando ciascuno facea progetti di costituzione, Maratavea detto e sostenuto, che il governo monarchico era il solo, che potesse convenire alla Francia: ch'ei quando videsi sicuro lascio le redini ad ogni afrenato appetito di crudeltà, in ciò imitando Tiberio dopo la ruina di Sejano: ch' ei fu soltanto l'istrumento del partito rivoluzionario e che lo servi senza sapere doue andasse a metter termine, e ciò che sarebbe accaduto . Il giornalista pubblicò un sunto di tale progetto , e il di dopo ciascuno grido: Marat abbasso: è un tiranno; è un monarchico. All'universale grido d' indignazione il busto che trovavasi in tutti i luoghi pubblici, in tutti i teatri, e nelle sala delle governative amministrazioni fu spezzato. Que' che il tenevano nelle loro case gittaronio per le finestre , o così tutto ciò che restava della mostruosa divinità fu fatto in pezzi. Alcuni giovinastri mossi da spi-rito controrivoluzionario fabbricarono il suo fantoccio, e nella sala desolata de giacobini, ed in meazo a scrosci di risa e di acclamazioni l'arsero. Le ceneri deposerle in un vaso orinatorio, a gittaronle nella fogna della strada Montmartre. Memorabile esempio della brevità dell'aura popolare. La convenzione dovette sofferire, che si prendesse spesso della sua divinità, e fu obbligato levar dal luogo delle sue sessioni il ritratto dipinto da David, coma era stata costretta decretare, che la spoglie levassersi dal Pantheon.

a 793. trovato in gravissimo pericolo, se i marsigliesi fossero stati si pronti co' fatti, quanto lo erano con le parole; ma nacque per così dire la salute donde aspettavasi la rovina, imperciocchè i marsigliesi appena udito che Carteaux avea varcato la Duranza, in luogo di aspettarlo diedersi disordinatamente alla fuga, e disperdettersi con quella medesima celerità, con la quale eransi adunati. Ocuvres de Napoléon Bonaparter t. I. p. 21 .- Botta: t. I lib. III. p. 165.

Bonaparte toglie ai marsigliesi Beaucaire città della inferiore Linguadoca . - Valenciennes capitola dopo avere esaurito tutti i necessari mezzi di di-

fesa . Oeuvres id . - Mon. n. 214, 225

Maria Antonietta arciduchessa d'Austria, regina di Francia e di Navarra è trasferita alla Conciergienoue. rie in un luogo umido e malsano, per essere giudicata dal tribunale rivoluzionario. La Conciergierie era un luogo di deposito nel quale tenevansi le vittime prima di mandarle al patibolo. Eran sinonimi passare alla Conciergierie, e passare alla ghillottina, In quel vestibolo della morte spirava fino l'illusione della speranza ; ed i mirti dell' amore , le rose dell'adolescenza, le corone dell' imeneo, ed il bastone della vecchiezza ivi innanzi tempo cangiavansi in tristi cipressi. Maria Antonietta nel traghettare da una all'altra carcere fu obbligata portarsi il fardello che conteneva una qualche camicia, e qualche abito. - Subito dopo il processo del re gli anarchisti, e varie popolari petizioni chiesero alla convenzione, che fosse giudicata anche la vedova : Robespierre due volte avea detto dalla ringhiera, che bisognava mandare la principessa al tribunale rivoluzionario. Barrere fe' decretare la orribile proposizione, merce un lungo rapporto, in cui il ridicolo gareggia con l' atrocità . All' illustre vedova fu dato per assisterla Barrasin, che ivi scontava la pena della galera. Barrasin fu meno crudele . che i delegati della municipalità del Tempio, i quali

1793. abbandonaronla a tutte le sciagure, che uno spietato destino può versare sul capo d'una infelice, per metterne alla prova la virtù e la costanza. Richard carceriere e sua moglie le diedero alcuni contrasegni di rispettoso zelo. Michonis era l'amministratore delle prigioni . L'eccesso de' mali dell' austriaca prigioniera l' aveano intenerito, per cui anch' ei cercò di raddolcirli . Un di condusse nel suo carcere il cavaliere di Rougeville, perchè avealo posto in compromesso di consegnare un biglietto . L' amministratore delle prigioni espiò tale imprudenza sul patibolo, e Rougeville vi sarebbe salito, se non si fosse dato alla fuga . Richard dopo un lungo arresto perdè il suo impiego. La principessa fu strettamente rinserratta, e due gendarmi vennero incaricati di vegliare su lei notte e di . Un paravento separavali da essa, ne allontanavansi nemmeno quando mutavasi le vesti. Bault e sua moglie, che in qualità di carcerieri successero a . Richard , mostrarono anch'essi compassione per un infortunio cui nessuna cosa omai poteva mitigare . Maria Antonietta piangeva di continuo, chiamava i suoi figliuoli, invocava la morte . e vi si preparava con preghiere . Si pretese accreditare, che un prete non giurato avesse ad essa amministrato in segreto le ultime consolazioni della religione. Il fatto è poco probabile, e sembra smentito da una lettera della regina a madama Elisabetta. Noi abbiamo attinto la massima parte delle notizie dalla storia compinta della cattività di Luigi XVI, e della famiglia reale . Parigi 1817.

Un decreto ordina la demolizione di tutte le torri, forti, cittadelle, castelli esistenti nell'interno de' dipartimenti . - Alcuni esaltati amministratori oltrepassarono le disposizioni del decreto, per cui molte case le quali non aveano veruna apparenza di fortificazioni furono demolite . Gli odi personali , le particolari passioni, e l'ignoranza furono le identifi1793. che cause de precitati abusi . Il parosismo del terrore aveva agghiacciato il cuore dei pacifici cittadini. Mon. p. 220.

La convenzione in nome del popolo francese dichiara Pitt ministro della Gran Brettagna nemico del genere umano. Si accusa che per giungere al suo scopo credesse buono ogni mezzo, e che conservasse questa macchiavellistica opinione fino in sul letto di morte. Mentre in tal foggia opinavasi dell'esimio ministro, la carestia era in tutta Parigi. I cittadini concepiscono le più grandi inquietezze sopra i mezzi di sussistenza. Manca il pane, e sa ciascuno che i granai vicini alla capitale racchiudono abbondevoli provisioni. Essa carestia è cagionata dalle medesime cause, ch'aveano già avuto luogo in altri tempi ; cioè il discredito della carta monetata. insiememente agl' illeciti accaparramenti , monopolio . ed agiotaggio . Il sospettoso dispotismo costantemente vegliava a ciglio aperto, nè addormentavasi mai. Il di dopo una legge stabilisce un granajo in ciascun distretto: La penuria non cessa, anzi da luogo a delle arbitrarie misure, che spaventano i particolari, ed allontanano i cereali dalle Marche in addietro provincie del regno, perchè unite ad esso da Francesco I nel 1531 . Mon. n. 221, 223. - Vosgien.

cesco I nel 1531. Mon. n. 211, 213. — Vosgion.

IL sa uddetta convenzione conosce che la maggiorandesimo za delle assemblee primarie ha accettata la nuova costitudi.

di. zione. Una comune, cioè quella di Saint-Donnan, distretto di Saint-Brieux dipartimento delle coste del nord, forte soltanto di 120 abitanti, è l'unica che abbia dimandato il figlio di Luigi XVI per re, ed il ristabilimento del l'ecclesiastica gerarchia. Danton alla nuova, dimanda che ha convenzione investa con un decreto i commissari delle primarie assemblee del diritto di fare-lo stato delle armi; di eccitare l'energia de'cittadini, e di requisire 40,000 nomini. È questo il momento di notificare a'nostri nemici la costituzione a colpi di cannone; e fa d'uopo di fare un ultimo e grande giurane.

1793. mento, cioè di morire tutti, o esterminare i tiranni. Il giuro fu prestato da' deputati, e dal popolo-

Mon, n. 222, 223. - Mignet t. II. p. 353.

4. I deputati di tutte le primarie assemblee riunisconsi a Parigi per celebrare l'anniversario della memorabile insurrezione del di 10 agosto. Il ritorno di quest'epoca funesta mille amare rimembranze ridesta nell'animo di Maria Antonietta. Mon.n. 225.

Assedio di Lione. È questo effettuato da un'armata di repubblicani. Già il generale Kellermann aveva il di 8 intimato alla città di deporre le armi, e di conformarsi a'decreti della convenzione. L'intimazione venne rigettata. Gli abitanti ingannati, o di buona fede credendo combattere per la buona causa, disposersi alla più ostinata difesa. Fu allora '(il-dì 25), che Dubois de Crancé come delegato della convenzione, e 60,000 nomini mossi da Kellermann portaronsi innanzi la città , la quale fu cannonata , battuta con palle infuocate; ma non perdettesi di coraggio. I marsigliesi accorsi in suo ajuto vantaronsi di esser capaci da se soli di vincer l'impresa , e di salvare Lione: essi aveano varcato il fiume Duranza, e con infinito schiamazzo erano entrati in Avignone: ivi commesso ogni male avviavansi verso le superiori regioni del Rodano: a tanto movimento si commossero le popolazioni della bassa Linguadoca: già gl'insorti de'due dipartimenti dell'Arauro e del Gardo eransi fatti padroni della cittadella di Santo-Spirito, ma nel maggiore accalorimento de'loro disegni furono respinti . Mon. n. 224, 231, 240, et s.

n Il federalismo progettato nel mezzodì, e nel medetimo di partimento di Calvados, uno dei cinque della Nordinandia è vivamente combattuto dalla convenzione, ed ordina la destituzione e l'arresto degli amministratori, i quali vi aveano aderito. — Per federalismo intendevasi il progetto di stabilire molte dipartimentali repubbliche, le quali sarebbero state fra loro con-

1793. federate. Se un tale progetto essettuavasi la Francia andava perduta. I calvadesi furono facilmente vinti: i fanti insorti diedersi alla fuga al primo scontro di Vernon. Wimpfen tentò invano di riunirli. La classe moderata, ch'avea abbracciato la difesa della gironda mostrò poco ardore, ed agi debolmente : si rittattò a Caen , perche ivi era stato il capoluogo della rivolta. Mig. t. II. p. 356. - Mon. n. 224, et s.

La convenzione in nome del popolo francese dichiara, che la nazione và a sollevarsi in massa per la difesa della libertà, e per respingere l'orda straniera da'suoi focolari . Questa non fu una vana dichiarazione de' club, ma un vero atto nazionale. La sollevazione effettuossi, e da quell'epoca incominciò la luminosa carriera de' prodi militari francesi , e quella eziandio de' generali conta la medesima data. Antecedentemente la convenzione (il di 12), mercè un decreto avea posto in prigione tutte le persone sospette, e fu questa la legge, che bentosto die'luogo ad una infinita di atti arbitrarii, ed in cui incominciò il regno del terrore. La cittadinanza, il commercio, la classe media somministrarono il di 12 agosto i prigionieri, come la nobiltà ed il elero gli aveano somministrati il di 10 nello stesso mese dell'antecedente anno. Il di 23 una nuova legge proposta da Barrere dichiara tutti i francesi da' 18 a' 25 anni in requisizione per l'urgentissima difesa della patria. Barrere dopo un lungo ragionamento conchiuse: "La repubblica non è che una grande città assediata; bisogna che la Francia non sia, che un vasto campo di battaglia , . . Tutti sfrontatamente presentaronsi sul teatro della rivoluzione, ed il governo gli armò. La repubblica ebbe in poco tempo quattordici armate, ed un milione, e 200,000 soldati. La Francia divenne un campo, un arsenale pe'repubblicani, e cangiossi in una prigione pe' dissenzienti. Questa straordinaria misura impedi, ch'ella divenisse la preda de'

1793. capi regii di Europa. In un lampo ogni provincia fu co-

perta d'armi e di armati, che nell'ira e nell'effervescenza del loro delirio misero a ferro, ed a fuoco l'altrui proprietà . Barzoni: t. I. p. 69. - Mon n. 226, 229, 237, et s... Tolone che può dirsi la chiave della Francia dai 27 al 28.

realisti è consegnato agli inglesi. I marsigliesi fuggendo il furore dei repubblicani, fra' quali eravi Napoleone Bonaparte, ritiraronsi a Tolone, dove con delle grida tutti ricoprirono di spavento . A sì orribile caso si mossero i tolonesi, e risoluti pinttosto ad incontrare ogni disgrazia, che accogliere nelle loro mura soldatesche bruttate di cittadino sangue, udirono con maggiore inclinazione le proposte, che venivano loro fatte da' collettizi. Hood ammiraglio vi sbarca con circa 14,000 nomini. Due uffiziali della marina di Francia ed il prefetto della città portarousi con bandiera bianca sulla nave dell'ammiraglio per offerirgli sotto alcune condizioni il porto e la fortezza. La flotta anglo-ispana retrocedendo dalla Sardegna, erasi divisa fra il golfo di Lione e di Genova in quattro numerose squadre. La prima di esse portossi innanzi Ventimiglia. la seconda ad Antibo, la terza a Geres, e la quarta ch' era la maggiore a Villafranca ed a Nizza, la quale intimò ai nizzardi di vuotare il castello . Il naviglio concentrato presentossi a Marsiglia ed a Tolone, oggetto delle militari investigazioni. Non poteano le piazze suddette esercitare commercio alcuno a cagione delle flotte convogliate. La prima piazza era infestata dalle truppe comandate da Carteaux, e dal commessario della convenzione, Dubois de Crancien. I realisti già da gran tempo aveano scelto di aprire i loro porti alla flotta anglo-ispana, per cui eransi scambiati i rispettivi dispacci, ed inviate deduzioni; ma i clubisti penetrarono nelle viscere della trama, e dissiparono la congiura. I giacobini vendicatori della montagna, e che trovavansi emancipati da corto tempo, e diretti dalle segrete istruzioni di

45

1793. tre commissari, aveano introdotti 4000 patriotti dell'armata di Carteaux. Villanuava opposesi, ma invano: i provenzali tumultuarono, ma invano; ed invano finalmente gridavasi viva il re. La truppa fu sedotta , i cannoni inchiodati , e sprigionato Jourdan , cui erâ d'uopo fuggire. Fu questo il corso degli avvenimenti, che precedettero l'ingresso de coalizzati in Tolone. Le proposizioni fra questi ed i realisti furono varie, ma stabilirono di procedere a nome del picciolo re, che fosse libero il commercio, e si osservasse la costituzione del qu. Hood, annuisce e vi entra a nome di Luigi XVII: tosto il proclama re, disarma la flotta, fa venire 8000 spagnuoli per mare , occupa i forti esterni , e forza Carteaux che avanzavasi a ripiegare sopra Marsiglia. Malgrado questo contratempo, i convenzionali erano arrivati a rendere le insurrezioni isolate. I commissari della montagna aveano fatto il loro ingresso nelle capitali debellate, Robert-Lindet a Caen, Tallien a Bordeaux, Barras e Freron a Marsiglia. Ciò non ostante entrarono i collettizi trionfanti in Tolone, e diramaronsi ne' forti, nell'arsenale, ne' ridotti. Tanto avvenue due soli di dopo il fatto di Marsiglia; fatto ben meritevole d'ogni sventura. Nel volto dei tolonesi videsi comparire la gioja: le acclamazioni furono vive e sostenute; le grida giunsero al cielo. Quapdo i tolonesi dettero in potere dei regii convogliati i legni fraucesi, il dispotismo e la tirannia abbassò tosto la fronte. Esistevano nel porto 20 navi di linea, 10 fregate, ed altri legni di minore portata. Nell'arsenale vi erano 3000 cannoni, ivi adunati dalla convenzione, per farli tuonare sulle spiaggie amene d'Italia. Provvidero gli anglo-ispani alla loro sicurezza: smontarono alcuni cannoni de'forti, ma non quei delle batterie di mare: disalberarono le navi; e fu assunto il comando della città dal retro-ammiraglio inglese Goodal, il comando della marittima po1793. tenza da Parker, e quello dell'armata di terra dallo spagunolo Langaras. Giunsero movi legni dal golfo Rosat, e per ogni dove gridavasi viva il superstite della corona di Francia; ma esso anzichè sedersi in trono, gnardava tuttavia il carcere paterno. I clubisti, i giacobini di Marsiglia, e l'armata di Carteaux si mosse alla conquista di Tolone. Tolone è il porto più grande del mediterraneo, il solo capace a sostenere nel suo seno una formidabile armata navale, come di difeudersi a piè fermo per via di terra. Langaras unisce i suoi, ed affrettasi per attaccare ed allontanare il nemico. Molti tolonesi dichiaransi per la borbonica causa, ed unisconsi armati a'collettizi. I patriotti marsigliesi alla vista del campo di battaglia perdono il coraggio : non ostante si battono, ma per esser battuti: non valse loro gridare libertà , libertà; il mortifero piombo gli uccide ed atterra. L'attitudine patriotfica era rimasta fra il gallorio, fra i canti e le danze, che faceansi tutto di innanzi l'infruttifero albero della libertà. In un momento sbandaronsi, dieronsi ad una precipitosa fuga, e lasciarono sulle zolle contaminate, morti, feriti, prigionieri, cannoni. Carteaux dopo aver fatto per terra ogni tentativo, fecelo pure in acqua. Ebbe pensiero, suscitatosi da vana speranza, di cannonare la flotta inglese. Le sue hocche però essendo di picciola portata non recarono alcun danno all'ostile naviglio. Gl'inglesi viceversa sorpresi dall'innsitato ardimento trassero ma pioggia di bombe sal nemico, che conoscendo i danni e più il pericolo, diedesi ad ulteriori mosse. I due commissari francesi, anzichè cadere nelle mani del nemico, s'uccisero uno con lo sparo di pistola, l'altro appiccandosi. Troguet contro ammiraglio della flotta francese fu con circa 3000 giacobini imprigionato, e tradotto cattivo nel forte di Barcellona. In questo mezzo la convenzione avealo posto unitamente a'commissari sotto la taglia di Francia. AfDI NAPOLEONE BONAPARTE

1703. fin di decidere della sorte della piazza, giungeno truppe dalla Spagna, da Napoli, e dal Portogalio. I negoziati con la casa di Braganza progredivano mercè lo zelo di Almeida ministro di questa casa a Loudra; e per intelligenza maggiore delle due corti Britto da Portsmouth passò in quella città, e nel ritorno si annodò alla flotta. Allora ebbesi riscontro, che sotto il convoglio di san Sebastiano partivano da Lisbona 5000 teste comandate da Forbes. L'armata di Tolone era già grossa di 20,000 uomini. La convenzione avendo in seguito saputo, che gl'inglesi aveano fatto appiccare il rappresentante del popolo, il di 29 ottobre commise l'arresto di tutti gl'inglesi che trovavansi nel territorio della repubblica, ed ordinò eziandio il sequestro delle loro proprietà, e la proibizione d'ogui mercanzia proveniente dalla Gran-Brettagna 1. Mon.n. 247, 249 et s. - Mig. part. II. p. 355, 357. - Botta: t. T. lib. III. p. 40. - Mallio: Annali di Rema t, IV. p. 31. - Storia dell'anno lib. III. p. 4.

La convenzione crea un governo rivoluzionario, il quale sospende l'esercizio della nuova costituzione, ed i comitati rivoluzionari, che erano stati soppressi, sono all'apparire di settembre riorganizzati. La repubblica sotto la loro ombra ricevette la vita, e crebbe quel ferale comitato di salute pubblica, che tanto devastò la Francia. Centomila francesi frono immolati alla spaveltevo de dutrina del terrore. Sotto la sanguinosa sua denominazione propagaronsi in tutte le primarie città i suddetti tribunali rivoluzionari, i comitati di tal nome, qued d'insurrezione, e le armate rivoluzionarie, le quali versarono un diluvio di sangue, e recarono stragi e morte su tutta la periferia dell'impero. I nati sul territorio delle po-

28.

<sup>(1)</sup> Molte di queste notizio esistono nella storia della Spagna dal 1783 al 1823 divisa in 8 volumi, scritta dall'Autore delle presensi Effomeridi, e che quanto prima vedrà la pubblica luca. L'Editore.

2.18

1793. tenze, con le quali la repubblica è in guerra, sono imprigionati. 210n. n. 219, 251. – Processi verball del comitato d'in-

surrezione di Parigi.

Due membri del comitato di sicurezza generale settembre si presentano a Maria Antonietta, e col più sfacciato libertinaggio l'assoggettano ad un interrogatorio. In pari tempo altri commissari trasferironsi alle prigioni del Tempio, per interrogarvi con frasi sacre al bordello madama Elisabetta, ed i dne figli infelici della vedova derelitta. I commissari furono Pache, Chaumette, Hebert, David. Maria Teresa Carlotta figlia di LnigiXVI, ed in oggi duchessa d'Angouleme così ha riferito ella stessa, circa l'infame interrogatorio. "Chaumette interrogommi su mille villane cose di cui accusava mia madre e mia zia: io fui sorpresa da orrore, e si indignata delle loro domande, che non ostante la panra cni nii facevano, non potei trattenermi dal dire ch' crano infamie. Quantunque allora mi venissero le lagrime agli occhi, Chaumette non fe' che insistere più fortemente. M' indirizzò molte dimande, le quali io non potca del tutto comprendere, ma intendevale abbastanza per piangere d'indignazione,,. Elisabetta, come annunziammo, non potè evitare l'esecrando interrogatorio. Di questo fu occasione una circostanza dell'intentato processo, ed il pudore d' una figlia di san Luigi fu forzato a rispondere alle oscene quistioni del delitto e della rabbia in delirio. David iscagliò contr'essa varie insolenze. In tal guisa il putativo Michelangelo francese pagava gli atti di beneficenza e le pensioni ricevute dal re, che condannò, a morte, ed in tal guisa scontò la sua gratitudine verso l'illustre famiglia di Francia . Il fatto non è ingrandito da tinte parziali, nè esagerato da sforzati lineamenti. Vittorio Barzoni: t. I. p. 80, 81, nota 40. - Madana di Staël: Riflessioni sul processo della regina. - Vita di Maria Antonietta t. III. p. 87. Quest'opera è attribuita a Babiey. - La Salle. - Bliehaud il giovine.

DI NAPOLEONE BONAPARTE 249

Battaglia di Honscoot ( distante 2. J. S. O. da Furnes ) vinta dal generale Houchard sul duca di Yorch, che comandava l'armata della coalizione nei Paesi Bassi. Ei vi perdette gli equipaggi ed una numerosa artiglieria, ch'avea fatto sbarcare. Il duca il dì 25 agosto intimò al comandante di Dunkerque di consegnargli la piazza, ma l'officiale risposegli, che sarebbesi difeso, e che così imponevagli il suo dovere, e la confidenza di cui onoravalo il governo. La giornata però di Honscoot costrinse gli alleati a levare l'assedio di Dunkerque. Ad onta de' fortunati militari successi vennesi al forzato imprestito di un milliardo per sovvenire alle spese della guerra . ed il dì 28 si ordinò la fabbricazione di 2 milliardi di assegnati . Mon. n. 239, 255, 256, e n. 9. an. IL - Vedi il Mercurio di Francia p. 36.

Proclama di Ferdinando IV. In esso partecipa alla correzione i suoi impegni col gabinetto di sauto Jacopo, e dichiara che non deporrà le armi se non dopo ristabilita la pace: che I atto sarà intieramente garantito dalla propagazione dei polittic principii della repubblica franceso: che obbligasi fornire un contingente di fanti e di cavalli; e che cessa, auzi sarà victata, ogni comunicazione colla Francia e suoi aderenti. Mon. n. 19. n. II. — L'Amico della rivolazione: foglio

periodico parigino.

10.

Una legge dichiara che le autorità costituite possono e debbono ordinare l'arresto di quei, che sembreranno loro sospetti. Questa legge infernale dic' luogo ad un' infiinità d'atti arbitrarii, riempì la Francia di Bastiglie. e le famiglie d'irrequiete sollecitudini. Lo spavento ispirato dai delitti della rivoltune si diffuse in tutta la Francia. Mon. n. 261, 262, 265, — Giornale dei dibattimenti e dei decreti: foglio chdomadale della comune.

 Billand-Varennes fe'ordinare al tribunale rivoluzionario di occuparsi senza indugio e senza interrua50 EFFEMBRIDI

1793. zione del processo della vedova Capeto, ed il di 11 il comitato mandò i documenti all'accusatore pubblico, raccomandandogli di secondare il suo zelo. La domane Maria Antonietta fu interrogata in una sala oscura, dove parecchi testimoni l'udivano senza ch'ella potesse scorgerli. Herman presidente l'interrogo, e le disse: " Siete voi che avete insegnata a Luigi Capeto l'arte della dissimulazione con cui ha egli ingaunato il popolo? - Maria Antonietta risposc : Sì . il popolo è stato ingannato , ma nè per opera di mio marito, nè per opera mia. - Allora soggiunse Herman : Voi non avete mai cessato di voler distruggere la libertà. Voi volevate risalire al trono su i cadaveri dei patriotti. - La regina soggiunse: Noi non abbiamo mai desiderato che la felicità della Francia: non avevamo bisogno di risalire sul trono; noi vi eravamo. - Dopo l'interrogatorio successe una pausa, ma la mattina del di 14 la regina comparve inuanzi il tribunale di sangue. Fra' giurati trovavasi un pairucchiere, un pittore, un sarto, un legnajuolo, ed un garzone di bargello. Tali erano i giudici dell'augusta figlia de'Cesari. L'atto d'accusa fu degno. d'un simile tribunale. Fonquier-Tinville esclamò, che Maria Antonictta era stata il flagello, e la sanguisuga de' francesi, a similitudine delle Brunechildi e delle Fredegonde. Indi l'accusò d'aver spesse fiate traversato a piedi i parchi di Trianon e di Saint-Cloud: d'essersi cacciata nella folla travestita: d'aver ricevnto lezioni di declamazione e colmato di buone grazie istrioni, che mostraronsi in seguito i suoi più accaniti nemici. Disse aver avuto carteggio co'suoi fratelli Giuseppe e Leopoldo: avere indotto il marito ad appoire il veto ai salutari decreti promulgati contro i cognati, contro gli emigrati, e contro lo sciame de'preti fanatici sparsi in tutta la Francia. Continuò, e disse con maggior forza d'aver essa meditato, e combinato l'orribile cospirazione del di 10 agosto, d'aver per fino morsicato

1793. delle palle per incoraggiare gli svizzeri.ed aver detto che tutto era lecito per estirpare i ribelli, e che tutto doveasi intentare per salvar la corona. Fonquier-Tinville terminò gridando, che ove trattavasi di ribellione era codardia la clemenza, ed era altresì ginstissima la crudeltà. Si vituperevole cumulo di menzogne e d'iniquità fu seguito dalla mostruosa accusa di cui Hèbert, ed i suoi ignobili colleghi erano audati a cercarue le testimonianze nel Tempio. Hébert riferi ne'termini più villani le sue orribili interrogazioni fatte ai due reali fauciulli : disuaturò le loro risposte ; e die' l'ultimo colpo alla tenerezza d'una madre, accusandola d'avere colle proprie mani attentato al pudore, ed alla vita de'snoi propri figlinoli. Maria Antonietta raffrenando da prima la sua indignazione si astenne dal rispondere: ma nno dei giurati avendola interpellata sui medesimi fatti , ella voltossi al pubblico e pronunziò con dignità queste memorande parole. "Se non ho risposto è stato, perchè la natura rifugge da una simile accusa fatta ad una madre. Me ne appello a tatte quelle che sono qui , e chieggo loro se questo sia possibile. Le mie parole indicano il cuore ". Tale commozione fu sublime, e produsse un grande effetto. La compassione per chi sa sentirla, per l'anima diviene un bene morale. Hebert presidente so ne avvide, è fu sollecito di passare ad altre interrogazioni . Alcuni mesi dopo, allorche Robespierre mundo il presidente al patibolo, l' accusò di aver provocata sì bella commozione, a fine di eccitare in favore della regina l'universale compassione. In tutta la serie delle discussioni, il ridicolo non andò mai disginnto dall'atrocità. Fu rimproverato all'arciduchessa d'Austria, regina di Francia e di Navarra il numero delle scarpe che avea consumate: fit accusata di avere abusato delle ricchezze istigatrici del vizio: di avere accaparrato per se 1,500,000 franchi di zucchero e di catte : di avere speso considerabili som1792. me per far construire una montagniuola in un giardino: d'aver tenuto un conciliabolo il dì, in cui il popolo fe' l'ouor sommo à suo marito di decorarlo della berretta rossa; e di aver portate pistole nelle scarselle. Le prove del processo erano degne di un simil modo di formarlo, e il presidente nel suo cpilogo parlò di fiaschi vuoti ritrovati sotto il letto della vedova dopo la carnificina del di 10 agosto, e dichiarò, che il popolo francese era stato lunga pezza vittima delle infernali macchinazioni di tale moderna Medici; e parlò d'imparziale giustizia, di coscienza, d' umanità. Nei tre angosciosi di e nelle tre terribili notti che durarono i dibattimenti , l'augusta vittima non ebbe mai un momento di riposo. Da lungo tempo affligevala una malattia del suo sesso, che la stiniva. I suoi carnefici aveano sempre paventato il suo coraggio ed il suo grand'animo : vollero approfittare della sua oppressione, e lasciaronle il tempo appena di prendere un cattivo nutrimento. Sofferendo in mezzo alla discussione una sete ardente chiese un bicchiere di acqua, cui nessuno osò recarle: ne chiese una seconda volta : ed un uffiziale della gendarmeria, che ebbe coraggio di cedere ad un moto d'umanità, fu gravemente ammonito, minacciato, e privato d'impiego. Tutto ciò parrebbe incredibile in oggi, se i gindici o i carnefici stessi non fossero stati gli storici delle loro turpitudini , e de' loro delitti . Tali particolarità sono estratte dagli atti ufficiali, e dal Monitore: ed è noto, che le sessioni di sì fatto odioso processo vi sono però state alterate nelle parti . che poteano destare maggior compassione in favor della vittima. La relazione quale vi si legge, la mostra tuttavia sublime ; tutte le sue risposte sono semplici, precise, piene di calma e di nobiltà. Fra tutti i pericoli, in tutte le calamità, nelle quali avevala il cielo collocata, seppe mai sempre dimostrare, il più magnanimo carattere, e quello precisamente,

1793, che facea d'uopo di opporre agli orribili avvenimenti. Il terrore era nel suo colmo in tutta la Francia: nessuno aveva osato presentarsi per difendere la regina, ed il tribunale elesse d'uffizio Trancon-du-Coudray e Chauveau-Legarde. Questi adempierono tale pericolosa funzione con tutto il coraggio e la divozione che permettevano le circostanze, persuasi com'erano, dell'inutilità del loro ministero.

I novatori separati a motivo della guerra, e delle loro leggi da tutti gli stati, come da tutte le forme di governo, vollero anche vie maggiormente separarsene. Essi fissarono un'Era tutta nuova per una inaudita rivoluzione : mutarono le divisioni dell'anno, i nomi de'mesi, de'giorni, e sostituirono il calendario repubblicano al calendario cristiano. La decade rimpiazzò la settimana, e più non fecero un didi riposo la domenica, ma il decimo giorno di ciascuna decade. La legge contemplò l'Era francese dalla fondazione della repubblica, e questa datò gli atti dal di 22 settembre 1792. L'Era volgare fu abolita sì per l'uso degli atti civili, che giudiziari. I mesi stabilironsi di 30 dì , con 5 giorni in ultimo dell'anno, che si dissero complementari. Per verità furono essi chiamati sanculottidi, e furono consacrati, il primo alla festa del genio, il secondo a quella del lavoro, il terzo a quella delle azioni, il quarto a quella delle ricompense, ed il quinto a quella dell'opinione. Ogni mese fu composto di tre decadi, ed ogni di prese il suo nome dal posto ch' avea nella decade, per esempio primidì, duodì, tridì ec. I mesi assunsero i nomi analoghi alle stagioni:

autunno 22 Settembre . . Vendemmiale
, Ottobre . . Brumale
, Novembre . . Frimale

" Decembre . Nevoso " Gennajo . . Piovoso " Febbrajo . . Ventoso

PAIMAVERA 22 Marzo . . . Germile . . . Fiorile . . . Fiorile . . . Pratile

ESTATE Gingno . . . Messidoro , Luglio . . . Termidoro , Agosto . . . Fruttidoro

È stato nostro intendimento di far conoscre il calendario rivoluzionario, che andò in attività il di 24 ottobre, perche con tale denominazione sono datati i principali avvenimenti della nazionale rivolta. La costituzione dell'anno conduceva al calendario repubblicano, ed il calendario repubblicano all'abolizione del culto cristiano. Noi fra poco vedremo la comune proporre il cutto della ragione, ed il comitato di salute pubblica quello dell'Essere Supremo. Mon. 16, 25, 39, 27 - Mig.t. II. p. 368.

Lione senza valevoli fortificazioni, senza disciplinate soldatesche, è ridott dalla fame alle ultime strettezze, e dopo 60 di d'assedio è costretta a
rendersi. Di molto vi contribui la ritirata dell'esercito confederato. Giò che aveva esseperato i l'ionesi, si fu la tassa enormemente esorbitaute im mandati
imperativi indiritti a' proprietari per la suddetta pesezzione, la quale ammontava a trentatre milioni. La
mostruosità di quell'orribile concussione portò una rabbia tale, ed un tale furore nell'animo di tutti i cittadini, che altamente gridarono contro quella violentissima prepotenza. Gli anarchisti, ch' aveano assunto
il nome di terroristi, presero motivo dalle naturali
lagnanze per dichiarare la città in istato di rivolta.
Sotto un tale scandaloso pretesto incarcerarono più

1793. di cento padri di famiglia, e per incutere ad essi una mortale costernazione la voce diramarono, che nel vegnente di sarebbero stati decapitati. Questo tratto di tirannica perfidia sul vivo irritò i lionesi: corsero e presero le armi : vennero i due partiti alle mani : si sostenne l'azione con feroce accanimento, e dopo vari incerti eventi la vittoria si dichiarò pe'lionesi. Essi proclamarono, che più non voleano riconoscere nè la convenzione, nè i suoi decreti. La vittoria e la proclamazione partori sciagure; e tanto bastò perchè i terroristi giurassero d'immergere e schiacciare i cittadini sotto le rovine della loro infelice patria. Ebbe tosto luogo il memorabile assedio. Lione fu circonvallata; e contro di essa si diressero tutti que' mezzi, che il militare potere, e in un la barbarie poteano somministrare per distruggerla. Vi si gittarono sopra da mille parti palle e bombe, ed in mille parti si aprì la breccia. Dopo aver sostenuto un assedio de' più lunghi, de' più disastrosi, apri le porte a' suoi aggressori in mezzo alle palpitazioni di tutti i cittadini, quasi presaghi dell'orribile loro destino Il primo passo dell'armata rivoluzionaria fu di disarmare gli abitanti, come di spogliarli. La città perdè ogni speranza, perdè tutto, fino il suo proprio nome. Un decreto della convenzione promosso da Barrere ed emanato il di 12 le die'il nome di Ville-Affranchie, che equivale a città liberata, ma può equivalere eziandio a città vinta, manomessa o emancipata. Giammai adotto un simil nome, quantunque il governo si occupasse di mitigare le sue lagrimevoli sciagure. Questa città celebre vide le sue ricchezze depredate, distrutte le manifatture, le-case incendiate, ed i suoi abitanti mitragliati. Collot-d'Herbois, Fouché, e Couthon furono incaricati di realizzare gli anatemi, come gl'incendi ed i saecheggi . Lione era temuta dalla convenzione, perche situata nel centro della repubblica; 1793. e perché appoggiavasi sul mezzodi, che correva alle armi, mentre movevansi anche i dipartimenti occidentali . Mon. n. 22, et a. — Segur. I. Ill. p. 51. — Mig. parte II. p. 348. — Baroni i. I. p. 140. — Il giornale della rivolusione: foglio periodico periglio.

La convenzione dichiara il governo fino alla pace generale rivoluzionario. I ministri, il consiglio, i generali ; e le principali autorità governative sono sotto l'immediata sorveglianza del comitato di salute pubblica. Questo fu quel decreto, che terminò di concentrare tutto il potere ne membri della convenzione, i quali spessissimo operavano in senso contrario. Mon.22p23. — Papon illusire de la révolution de France, depois 1789 jungatu 18 brumaire (1999.

Un rapporto ufficiale fa sapere alla convenzione, che la forza armata ed il materiale di guerra in Tolone è di 20 vascelli di linea, di 10,700 nomini, cioè 2000 inglesi, 2600 spagnuoli, 1500 piemontesi , 5000 napoletani e 200 schiavoni : che tre vascelli di linea del primo ordine debbono far vela per Napoli a fine di ricondurre Luigi Francesco Saverio reggente, il luogotenente del regno duca d'Artois, ed il vescovo di Tolone: che circa 6000 patriotti erano stati inviati alle miniere di Spagna : che pel servizio civile e militare la forza nemica non servivasi di alcun francese, quantunque fossero de' più zelanti realisti: che gl'inglesi , ed i traditori della repubblica più non voleano la costituzione del 91, ma l'intero stabilimento dell' antico regime: che l' albero della libertà era stato atterrato, concambiato in potenza; e che Luigi XVII era stato fra le popolari grida proclamato re di Francia . Mon. n. 32 - Il giornale politico nazionale: foglio periodico parigino- - Eckard.

Maria Antonietta, vedova di Luigi XVI è condotta al patibolo, ed è decapitata. — In que di distaccamenti austriaci s'inoltravano nella Piccardia, e si approssimavano alle porte di Perreux città del, 1793. la Loira. Il popolo parigino mormorava, chiassava. Da esso nou ignoravansi le perdite di Condè, di Valenciennes, di Quesnoy, e delle linee del Veissemburghese : nè il fatto eziandio di Tolone, nè la sollevazione della Normandia, uè le minacce di Wimphen e Buzot d'unirsi ai vandeisti ; mè ignoravasi d'altroude che le soldatesche spagnuole erano alle mura di Perpignano. Robespierre per sedare il popolo ed ispaventarlo immaginò di rendere la ghillottina permanente. " Con tal mezzo, dicea, spero di distrarre il popolo dal pensare alle perdite, e dal gridare pubblicamente del pane ... Maria Antonietta fu una delle prime vittime. Nel brieve spazio di poche ore su esaminata, precessata, condannata. La condanna fu ad unanimi voti : ella udi la sentenza di morte senza mostrarsi affatto sgomentata, e ciò avvenne alle quattro del mattino del di 15. La vittima rientrata nella prigione scrisse a madama Elisabetta una commoventissima lettera. In essa la tenera inquietudine pe' suoi figliuoli ed amici mostrasi viva, e la sua bell'anima spiegasi con sovrumana grandezza. L'infelice sua cognata dovendo correre la sorte deplorabile del fratello non doveva mai leggerla 1. Un prete che avea accettato la costituzione del clero, essendosi a lei presentato per offerirle gli estremi soccorsi della religione, ella ricusò di ascoltarlo. Allorchè i

<sup>(1)</sup> La regina non avendo potato confidere la lettera da litre mai, che a quelle de suoi manigoldi, si portata a Robespierre, che la conservo nelle sue carte, ed in cui riscovoni deportata a Robespierre, che la conservo nelle sue carte, ed in cui riscovoni deportation de la conservo nelle sue carte de la conservo nelle sue carte de la conservo de la

1793. carnefici entrarono, il sacerdote le disse: Ecco il momento di chiedere perdono a Dio . . . Ella sogginnse : " De' miei falli, ma non de'delitti ch'io non ho commessi ". Pronnnziò queste parole col coraggio medesimo, che quelle proferite innanzi a' giudici, quando disse. "lo era nata regina, e mi avete spogliata del trono : era moglie, e mi avete ucciso il marito : era madre, e mi avete tolto i figli ; altio non mi resta che la vita, levatemela, spargete il mio sangue, e bevetelo ... Alle 11 vestita di bianco uscì dalla Conciergerie. Manifestò alcuno stupore, che non la conducessero al patibolo come Luigi XVI, cioè in una carrozza chiusa, ed invece sali su d'una carretta col carnefice e col sacerdote suddetto. Da se stessa erasi tagliata i capelli, e disposta le vesti: le sue mani erano ligate dietro il dorso; ed il suo voto, siccome aveva scritto alla cognata, era di morire con pari fermezza di suo marito, per cui tutte raccolse le fisiche potenze, e forse nel massimo splendore della sua gloria, non avea mai mostrata tanta grandezza, tauta maestà. La guardia nazionale formava una doppia siepe: l'esercito rivoluzionario veniva dopo; ed un infame istrione precedeva la comitiva esortando il popolo ammutinato ad applandire alla ginstizia nazionale. Tale esortazione non fu che troppo intesa, e l'istoria dirà, che in que' dì i parigini meritarono gli uni per la loro debolezza, gli altri per la loro crudeltà le acerbe rampogne, ad essi indirizzate da Delille. Per giungere al supplizio si tenne il più lungo cammino, attraversaronsi le strade le più popolate, e si durò per via più di due ore. Dove la regina passava udivansi feroci grida e stomachevoli ingiurie: la grande scalinata di san Rocco era stipata di spettatori: essi con furore applaudirono, ed allor quando la carretta passò dinanzi, volendogli vie meglio far contemplare le sembianze della regina, la fecero sof1793. fermare. Maria Antonietta non potè star salda a quest'ultimo oltraggio: ella alzò le spalle, e voltò la schiena a quel popolo vile. Il patibolo era eretto sulla piazza di Luigi XV, e precisamente in quel luogo, che nove mesi prima era stato bagnato del sangue di suo marito. Maria Antonietta vi sali con passo fermo e sicuro. Quest' ultimo istante fu degno di tutta la sua vita. Ella contava il 38mo anno. La sua testa, secondo il barbaro costume di quel tempo, fu presentata dal carnefice alla folta plebaja in mezzo alle ripetute grida di viva la repubblica . Il suo corpo fu portato al cimiterio della Maddalena, e posto nella medesima fossa del re, e venue eziandio ricoperto di calce viva, perchè tutte le forme e le tracce ne sparissero. Nel 1815 trovarousi una parte delle sue ossa, le quali vennero trasferite a san Dionigi. Un decreto della stessa epoca ordinò l'erezione d'un monumento espiatorio alla memoria di Maria Antonietta, ed a quella di Luigi XVI, Nel 1816 fu del pari eretta una cappella espiatoria nel carcere della Concergerie 1. Mon. n. 25, et s. - Mad. di Stuell Riflessioni sul processo della regina. -G. G. Regnault-Varin. - Mont. joie. - Rabis. - Dal prefato Michaud abbiamo estratto molte noticie, che riguardano questa sfortunata principessa.

> (1) Maria Antonietta che ancor chiamavasi Gioseffa Giovanna d'Austria vide la luce in Vienna il di 2 novembre 1755. Ella apparteneva come figlia a Francesco Led a Maria Teresa. Fu dotata d'uno spirito vivace e penetrante. La sua statura, ed il portamento di testa erano maestosi: le sue braccia mollemente tornite: la sua cute d'una bianchezza senza pari , ed i suoi occhi non meno vivaci che significanti. Tali doti la rendevano degna de più alti destini, e die ben presto a connscere una certa predilezione per la Francia. Maria Teresa un di diverbiando con essa sul carattere de' diversi popoli dell' Europa , le dimando su quali preserirebbe regnare. Senza esitare rispose su'francesi, cioè su que'che furono governati da Eurico IV e Luigi XIV, mentre il primo die al suo popolo l'idea del buono, e l'al-tro quella del grande. La sua mano fu data all'erede della Francia. Il dolore che sperimento l'imperatrice nel separarsi dalla sua figifa diedelo a conoscere in una lettera indiritta al delfino. Rilevasi in essa un certo non so che di coraggio è di sensibilità , che distingue in tutto ta famigerata imperatrice dell'Istro, " La vostra sposa, mio caro del

1793. In una delle picciole città dell' Angiò, cioè a B. Cholet accadde un fiero combattimento, in cui fecesi meterimo spaventevole massacro de' realisti. I vincitori di Chadh. tillon , di Mortagne, di Cholet perseguivano con repubbblicano accanimento i vandeisti; i, quali non sa-

> fino, si divide da me. Com'ella facea la mia delizia, vogllo sperare che farà la vostra felicità: e con importanza l'ho a quest'effetto educata. poieliè da gran tempo prevedeva, che doveva essere a parte de vostri destini. Io le ho ispirato l'amore de'suoi doveri verso di voi, un tenero attaccamento, e il modo come immaginare e mettere in prattica tutti i mezzi di piacervi; e le ho raccomandato con tutte le forse dell'anima mia una tenera divozione verso il maggiore de're, peranadendola, che non può farsi la felicità de' popoli che ci sono affidati, se mancasi di riverenza verso colur che spezza gli scettri, ed a suo piacimento rovescia i troni. Fate dunque il vostro dovere verso Dio : a voi lo dico, caro delfino, e lo dico a mia figlia: procurate il ben essere de popoli su quali per sempre e presto regnerete: amate il vostro avolo, ed inspirategli a riunovare il sno attaccamento verso la mia famiglia. Siate buono come lui , e rendetevi accessibile agl'infelici. Egli è impossibile, che conducendovi in tal modo non abbiate a godere l'umana felicità. Miafiglia vi amerà, io ne sono sicurissima, poichè la conosco; ma più vi assicuro del suo amore e delle sue cure, più vi domando volerle il più tenero attaccamento. Addio, mio caro dellino, siate felice, mentr'io per l'amaro distacco mi atruggo in lagrime ". Gli alemanni concepirono una eguale espre-sione di dolore. Le private abitazioni, come le vie di Vienna rim-bombarono di gemiti. Quando i viennesi ebber perduto di vista l'ultimo corriere, che seguiva la figlia de Cesari, non riunironsi in famiglia, che per piangere una perdita consune. Lungo tempo si trista impressione mantennesi, e la capitale dell'Istro richiamava spesso all'idea un maritaggio, che mai sempre presentava l'immagine del dolore. Il di nell'avvenire era già segnato, in cui questo doveva esaer terribile. La famiglia borbonica si trasferì a Compiègne per ricevere la delfina, ed il re presentolla egli stesso a suo nipote. Luigi XV naturalmente amabile, e che sapeva osservare le convenienze, volte da per sa presentare alla giovine principessa il suo sposo. Luigi dellino approsaimossi ad essa con vivacità: le prese la mano, che bacio con trasporto, e gitto su di lei degli sguardi d'ammirazione. Maria Antonietta aveva umido il ciglio, ed un amabile rossore coloriva le sue gote. I due sposi furono penetrati da un sentimento di tenerezza e di reciproca stima: questa in progresso invigori; ed cravi ogni argomento di credere, che tale unione sarebbe per tutti riuscita fortunata. Le feste dell'imeneo furono però turbate da funesti presagi. Un turbine scoppio sopra Versailles, e torrenti di pioggia inondarono la città nell'issante in cui celebravasi la nuziale ceremonia. Parigi ebbe più fiere sciagure: le solennità fattevi si conversero in pianto, in lutto, e più di 1200 furono le vittime, che perirono nelle rovine della strada reale, che stavasi fabbricando. Le feste di corte furono sconcerta

1795. pevano più ove rifuggirsi; ma la loro disperazione servendogli di coraggio, fe 'tosto riunirlı, muoverli, ed attaccare il generale Westermanın, che a passo celere marciava sa Laval, città della Maina inferiore sulla Majenna che credeva votata. Un primo

te da spiacevoli incendi. Maria Antonielta e Luizi dettero quanto aveano, per soccorrere gl'infermi e le famiglie de morti. Ognuno conobbe, e senti ognuno con piacere ripetere la lettera del delfino al luogotenente di polizia. " Ho conosciute le disgrazie avvenute per mia cagione, io ne sono penetrato. Altro non lio in questo momento che que' mezzi datimi dal re pe' miei minuti piaceri: non posso disporre che di essi: io ve l'invio, a fine di soccorrere i piu infelici,... Non si sà concepire dove di Montjoye ha potuto raccogliere, che contavansi de'cadaveri ne'Campi Elisi, per la via delle Tuileries e sul Ponte-Reale. Quest'e un fatto conosciuto, dic'ei nella vita di Luigi XVI, ehe vidersi nella continuazione di questa calamità degli uomini imbrandire la spada, cacciarsi nella mischia, e ferire tutti que' che i opponevano al passaggio. Ei pretende con tali allegazioni ma con poco di fondamento conghietturare, che i rivoltosi del 1789 desiderassero la rivoluzione fin dal 1770, e che cercassero in quell'epoca, come di fare una prima prova delle loro forze, profittando d'un popolare adunamento per immergere i cittadini in un eccesso di disperazione. Maria Teresa avea manifestato il desiderio, che il principe di Lambeac e madama di Lorena fossero immediatamente collocati dopo i principi del sangue. La dimanda trovò una grande opposizione: la francese nobiltà resto scurrucciata, e si oppose. La delfina mostro la sua sorpresa alla duchessa di Noailles e di Bouillon, le quali parlaronle dell'inesorabile etichetta con tale gravità, che la fecero sorridere alcune fiate, ed alcune celie che inavvedutamente si lascio sfuggire, cagionarono un grande scandalo, e le procacciarono de'nemici assaipiù formidabili della stessa etichetta. Fu questa la prima rugine, che un fortuito caso insinuò nella corte. Il negoziatore zelante del suo matrimonio, e che tanto lo avea raccomandato l'imperatrice sua madre, fu esiliato dalla Francia. Era questi il duca di Choiscul. Maria Anto-nietta ligia alla sua regola di vivere non tento neppure sottrarlo alla sua disgrazia. I costumi della corte non confacevansi a' giovani sposi, e temendone il contagio restarono mai sempre ne'loro appartamenti. Rimasero in tale solitaria dilicata situazione fino alla morte del re. Allor quando divento regina esulto l'intiera Francia; e ad esempio del marito, che esento i popoli dalla tassa di fausta esaltazione, essa coudono quella del cinto, che erale dovnta da un'antica usanza. Le faccende della monarchia già piegavano a sinistro fine : già gia ordivansi quello fila che doveano prima sconvolgere, indi rovesciare il trono: le azioni della regina a quest'effelto eper maligua opera de' faziosi erano scrupolosamente esaminate, indi trasformate, ed in seguito divenivano l'oggetto di tutti i colpi, che scagliaronsi contro il trouo de'gigli d'oro. D'altronde venne accusata avere mai sempre conservato ogni sua affesione per la patria, e trassero partito

## EFFEMERIDI

262

3795. combattimento successe. che non fu decisivo; ma in nu secondo le soldatesche della repubblica, che movevansi senza regolare comando furono battute e fugate. Mon. n. 33, et s. — Bemech: t. II. p. 16 et s. — Tiuros: Precis, ou histoire abrégée des guerres de la aévolution française, depuis 1792 à 1815.

dalla comparsa în Parigi de'suoi fratelli Massimiliano e Ginseppe. Fn allora che si disse in tutto il regno assere eglino venuti a concertare con la sorella a danno di Francia, e che avea loro consegnate considerabili somme. La fazione rivoluzionaria rimase sempre la stessa, ne cesso d'assalire la regina, e diffamarla di continuo con racconti e menzogneri libelli. Un avvenimento, in cui v'ebbe la maggior parte madama la Motte ed il porporato Roban, menò molto rumore. Do-po il più severo ed il più lungo esame, l'atto legale non presentò nemmeno l'apparenza d'un torto per parte della regina, ma il parlamento non potendo sentenziare contro l'evidenza de fatti, tratto i colpevoli con ributtante parzialità, e mercè un gindizio equivoco lasciò libero campo alle garrule conghietture, ed alle calimniose insinuazioni. Le allarmanti discussioni sulla generale controleria delle tinanze, e la dichiarazione dell'annua delicenza somministrarono nuovo alimento a diffamatori della regina, e Calonne fu accusato d' averle a bell'agio aperto i tesori dello stato, per soddisfare le sue prodigalità , e per assoldare i nemici della Francia. L'ultima imputazione è ridicola, odiosa, ne merita di trattarla di proposito; ma i francesi erano in que'di si creduli , sì disposti ad accusare il regio potere , che non havvi favola assurda, che non abbia trovato fra essi degli approvatori e de' proteggitori . I suoi nenuci vollero nella loro calunnie principalmente insistere sull'influenza, ch'ella esercitava sull'animo del marito, ed in questo aggiungevano il duplice fine di degradare il carattere de due sposi. Il rimprovero più tondato da farsi alla memoria di Maria Antonietta si è, di non aver ella abbastanza usato del suo potere sull'agimo del re, come di fargli tenere una politica più ferma e più decisa. Vero è pur troppo, el esso principe avrebhe avuto bisogno d'essere stimolato e sostenuto nelle sue migliori risoluzioni. Egli amava sinceramente sua moglie, ed ebbe in lei una meritata fiducia; ma perfidi consigli o elamorosi partiti, cui interpreto troppo spesso pel voto della pubblica opinione e felicità, fecergli talvolta accogliere progetti importanti senza consultare sua moglie, ed è noto, che commise allora i falli i pin funesti. Maria Antonietta stanca di vedersi bersaglio di tutte le offese de'capitali suoi nemici e di que' del trono, oppressa dalle ingiurie che di continuo le venivano profuse, parve sottomettersi al suo destino, e non prendendo più parte negli affari dello stato, che in una necessità assoluta, contentavasi di chiedere al re ed a'ministri alcune grazie particolari, che non sempre le erano accordate. Quantunque avesse detto che considerava gli stati generali, come un focolare di turbolenza e la identifica speranza de l'aziosi, non si oppose alla loro convocazione; e

Jourdan che comandava i francesi forza il ne-1793. mico nel suo campo di Wartignies, che reputavasi 47. per la sua posizione inespugnabile. Questo colpo di mano dà luogo ad un secondo fatto militare, in cui il nemico vi perde 6000 uomini. Gli alleati sono costretti togliere l'assedio a Maubenge, che credevano

vivamente sostenere. Mon. n. 28 e 30.

30.

I proscritti del di 2 giugno sono dalla convenzione condannati a morte. Essi erano in numero di 22, cioè Brissot, Gensonné, Fonfrede, Ducos, Sillery, Gardien, Carra, Duprat, Beauvais, Duchâtel, Mainvielle , Lacaze , Boileau , Léhardy , Antiboul , Vigee , Vergniaud , Valezé , Lasource ec. Il terzo fra gli ultimi fe' per un momento sentire la sua eloquente voce, ma invano: Valezé alla nuova della morte si pugnalò, e Lasource disse a' giudici : " Io moro in un momento, in cui il popolo ha perduto la ragione, voi morirete il di che la riacquistarà ". Ser-·tantatre de' loro colleghi, ch'aveano protestato contro il loro arresto, furono cacciati in prigione, ma non si fe'loro subire l' istesso supplizio. I capi supersti-

quando fu deciso il richiamo di Necker, sebbene non approvasse la scelta, gli scrisse di proprio pugno, e lo accolse con molta affabilità. Nelle ceremonie ch'ebber luogo nell'apertura degli stati suddetti, raccolse ancora alcuni pubblici omaggi, ma i suoi nemici vennero presto a capo di farli cessare, e le fecero sentire ingiurie, minacce, che offesero la sua alterezza, senza intimidire il suo coraggio. Il ru-more di tali affronti risuono in Europa. Fin d'ailora il fratello Giuseppe II imperatore d'Austria, e la sorella Carolina regina di Napoli tentarono sottrarla da pericoli da cui la vedevano circondata; ma ella avea giurato di non separarsi dal re, da'suoi figli, ed era altrest risoluta d'immolarsi a'doveri di sposa, di madre, per cui ricusò tutte le proposte che le furono presentate per evadere con sicuruzza dal regno. Da quest'ultimo avvenimento avvennero successivamente que' tanti, già stati contemplati da noi nel breve corso delle presenti Effemeridi. - De Weber: Mémoires concernant Marie-Antoniette archiduchesse d'Autriche et reine de France et de Navarre avec des notes et des eclaircissements historiques par m. m. Berville et Barriére. - La Harp: Correspondence litteraire t. Il. p. 106. - Ligne: Scritti su Maria Antonietta. - Correspondence secréte de la cour pendant le regne de Louis XVI. - Michaud il giovine. - Lucretelle. -Coutourelle . 18 4

1793, ti di questo partito ebbero tutti una sorte funesta. Nella grotta di saut'Emilione presso Bordeaux furono scoperti Salles, Guadet, Barbaroux e perirono sul popolare patibolo: Pethion e Buzot dopo avere inutilmente vagato, da se stessi si uccisero. Rabaud-Saint-Etienne fu conseguato al potere del fisco da un antico suo confidente: madama Rorand sali anch' essa la scala del patibolo; e Condorcet evitò col veleno l'nltimo infame supplizio. I soli che aspettarono in asilo sicuro il fine della lagrimevole catastrofe furono Louvet, Kervelegan . Lanjuinais , le Sage , la Revilleu-Lepeaux, ed Enrico la Riviere. Noi daremo a conoscere alcuni antesignani della rivoluzione, ed alcuni commilitoni del duca d'Orleans, che mercè i loro progetti sconvolsero la monarchia, l'ordine gemerale, e passando di fazione in fazione deposero il capo sotto la ghillottina. E prima parleremo di Brissot nativo d'Onarville presso Chartres, il quale fu capo d'uno de partiti, che divisero l'impero sotto la dominante fazione brissotina. La sua inquietudine vera o simulata sulla sorte della libertà, le sue continne denunzie contro coloro, che n'erano supposti gl'inimici , e le sue giornaliere scoperte di trame ed aristocratiche cospirazioni, lo fecero eleggere membro del comitato delle perquisizioni della città, stabilimento, che servi di tipo a tutti que'che successivamente formarousi sotto una simile denominazione o col titolo di comitati di vigilanza, di generale sicurezza, di salute pubblica. In occasione della fuga del re compilò la petizione, in cui dimandava la caduta di lui dal patrio trono. Fu questo il seguale d'una violenta rivoluzione, ed in quell'epoca il partito repubblicano cominciò a manifestarsi, ed a prendere consistenza. Dappoi nominato membro del comitato diplomatico ne fu il più abituale relatore, e non cessò d' invocare la guerra contro tutti i capi regii di Europa. Per giungervi fe' a forza di denun1793. zie deporre Belessart, che aveva il dipartimento degli allari esteri. La disgrazia del ministro, sì funesta al suo re, fu il termine dell'influenza politica di Brissot. Robespierre divenuto pubblico accusatore presso il tribunale della Senua ad un tratto dichiarossi suo avversario, e come traditore della patria e del pubblico lo denunziò alla società de' giacobini. Disse averli precipitati in una gnerra orribile, di cui a stento ne sopporterebbero il peso, e ne proverebbero tutte le disgrazie. La penna di Camillo Desmoulins , più flagellante di quella di Morande e di Esmenard i , sollevò contro di lui la plebaja ed i club. Robespierre nello esterminarlo credette di rovinare dalle fondamenta la fazione, di cui era stato fatto capo. Fu rammentato il suo entusiasmo per le costituzioni americane, furono accusati i suoi partigiani di voler creare un governo federato, e sotto una tale denominazione furono denunziati, perseguitati, proscritti, ghillottiuati, Chabot di Saint-Geniez nel Rouergue ex-cappuccino ; uno de'Seidi di Robespierre, esagerò l'accusa. Da ciò ne venne il ginramento dell'assemblea di mantenere l'unità e l'indivisibilità della repubblica , giaramento che videsi scritto sui muri di tutti gli edifizi, e di tutti i pubblici monumenti Brissot allorchè tentava di passare nella Svizzera, fu arrestato a Moulins e condotto a Parigi. Ei apparteneva al club degli amici de'negri, ed era uno de'membri più operosi di tale società; e può considerarsi come uno degli uomiui pubblici, di cui l' indiscreta filantropia non poco contribuì alla sollevazione de'negri, e per conseguenza alla rovina di san Domingo. Beanlieu, che videlo nella prigione alcuni di prima della sua morte, avvisaci che

.. ....

<sup>(4)</sup> Il primo autore del libello periodico intitolato: L' Argo, ed il secondo redaltore del giornale: Il canto del Gallo, Ambedue questi fogli dipingono al vivo il rivoluzionario Giovanni Pietro Brissot.

1793. quantinque certo del suo destino non mostrò mai debolezza. Deplorava solicianto la sua passata condotta, ed intenerivasi per sua moglie e pe'suoi figli. Era di debole tostituzione, oltre la mediocrità alto, contrafanto, pallido, d'a spetto triste, ed affettuva nelle vesti un'estrema semplicità. Calcolando tutto, fatte tutte le ragioni, fu sempre inferiore alla sua riputazione. È autore del gioranle intitolato: Il Patriotta firuneese. I migliori articoli però non sono suoi, ma bensi d'un suo segretario, chiamato Grey Dupré. Questi in ogni occasione esaltava i principii, le virtù, ed i talenti del suo padrone; egli fu a parte del suo destino, e venne decapitato poco dopo. Brissot è autore inoltre di altre opere, delle quali ne dà piena conoscenza Villenave.

Gensonné nacque a Bordeaux, precorse l'aringo del foro, e tenne le parti della rivoluzione. Quando accadde l' elezione de' deputati alla seconda assemblea nazionale, ottenne il suffragio de' suoi compatriotti, e sin da quel momento formò in un co' suoi colleghi Guadet e Vergniaud una spezie di triumvirato bordelese, conosciuto sotto il nome di Gironda; partito sciagurato, il quale dopo essere stato la causa principale dell'intera distruzione della monarchia, dovea perire in brieve auch'esso nel più deplorabile modo. Il commercio delle colonie, e particolarmente di san Domingo facea la prosperità di Bordeaux. Gensonnè indirizzò all'assemblea costituente in nome de' suoi concittadini uno scritto, in cui pretendeva provare, che l'indipendenza degli uomini di colore non poteva essere che favorevole alle colonie. Tale opinione che fu citata nell'assemblea costituente quand' essa occupavasi della loro sorte, molto contribuì alle funeste determinazioni, cui ella prese su tale importante oggetto. Fu desso che in nome del comitato diplomatico presentò il testo del decreto, che dichiarava la guerra all'imperatore di Germania. Ta1793. le risoluzione, a cui tennero dietro tanti disastri. fu vinta pressochè di unanime consenso: sette deputati soli la combatterono. Gensonné impiego ogni mezzo per conservare la popolare opinione, ed immagino mille artifizi per esaltare le passioni della moltitudine. Appena la guerra fu rotta adoperossi a fur credere l' esistenza d'un comitato austriaco, che d'accordo con la corte provocasse la controrivoluzione, e tentasse far giungere le imperiali soldatesche in Francia. Dopo i sediziosi avvenimenti del di 20 gingno, paventando il partito di Danton e di Robespierre, fu d'avviso riconciliarsi con la corte. Per far giungere le sue proposizioni si valse di Boze pittore, ch' avea accesso dal re, ma siccome tutti i girondini voleano dominare, le sue proposizioni non furono accettate. Gensonné allora si uni momentaneamente al partito, che con esso cercava di rovesciare il trono. e che vi riusci in effetto, con mire però diverse. Ei non avrebbe voluto condannare il re: l'idea di sì grande misfatto lo sbigottiva: avrebbe desiderato di salvarlo, ma senza esporre a pericolo il suo sistema repubblicano, al quale attenevasi tenacemente. Con tale intenzione adottò la via dell'appello al popolo, che fu immaginato dal deputato Sales, ma vedendolo rigettato opinò per la morte, e contro il sospendere l'esecuzione. Si oppose alla lettura d'una memoria di Fernanunez ministro del cattolico re, nè volle che fosse esaminato il giudizio. In questo mostrossi più implacabile del suo amico Guadet. Una qualche premura die'a divedere per Luigi XVII, e per la giovine principessa Maria Teresa Carlotta . Sì tarda prova d'umanità non valse, che a prestar armi a' suoi nemici. Robespierre fin d'allora perseguitava con estremo furore la gironda, nè cessava commuovere co' suoi discorsi la plebaja, ch' era tutta a sua disposizione. Ei conoscendo, che Gensonné manteneva col generale Dumouriez e con Miasinski un particolare 268

1795. carteggio, lo fe' più agevolmente credere un traditore. Scatenò contro di esso la sessione detta del Buon-Consiglio, quella di Halle-an-Bled diretta da Réal, che sollocitò la sua espulsione dal seno dell'assemblea. Allora una giunta fu incaricata di esaminare la sua condotta: fit arrestato: alcun tempo tenuto nel Lussemburgo: inviato al tribunale rivoluzionario, e condanato a morte.

Ducos era nativo di Bordeaux, e presto fu qualificato per nomo di lettere. Egli era d'immaginazione viva, e le nuove idee filosofiche, e lo studio de' greci e de' Pomani l'aveano oltremodo esaltato. Dal suo precettore avea udito celebrare di continuo i chiarissimi nomi di que' fieri repubblicani, nemici implacabili de' re, ed i loro principii erano divenuti i snoi. La monarchia era degradata o pressochè interamente distrutta in Francia, quando il bordelese pose il piè negli affari politici. Tenne, che fosse giunto il destro di dare le romane istituzioni alla sua patria, e ne fe' il giuramento nelle private società, prima di partire da essa. Con calore insistette che sosse mantennto il decreto di Couthon. che proscriveva le parole sire e maestà, e con pari gagliardia sostenne la proposizione del collega Bazire, che chiedeva la dissoluzione della regia guardia costituzionale, di quell'ultimo baluardo della monarchia. Il dì 3 agosto attaccò il re, nè più esitò a dire, che la sua condotta era in manifesta opposizione co'suoi discorsi. In tal di fe'rigettare un pacifico messaggio, che quell'infelice principe avea indiritto all'assemblea in occasione del famoso manifesto del duca di Brunswick. Per una notabile singolarità non furono i repubblicani, che istituirono la repubblica. Essi non mostraronsi, che quando il pericolo fu passato , ne gl'impetuosi giacobini vollero dividere con essi i profitti della vittoria. Ducos vivamente appoggiò la proposizione dell'abate Grégoi1793. re paroco di Embresmenil in Lorena, il quale domandò primo, che la Francia fosse dichiarata repubblica. Similmente agli altri bordelesi intervenne nel processo di Luigi XVI, e die voto di morte. Ei difese con coraggio i tre snoi colleghi Gensonné, Guadet, Vergniaud, che vidersi di continuo sulla breccia, e sino al momento che vennero catturati nella stessa sala dove ancora deliberavano : e si mostrò loro amico, ne esito di sacrificarsi per la loro causa, che poteva allora non essere più la sua. Indi fu messo in istato di accusa, arrestato, e condotto al tribunale rivoluzionario. Durante i dibattimenti del processo compose un pot pourri spiritosissimo, e soprattutto elegantissimo, sull'avventura del suo collega Bailleul, che era stato arrestato a Provins e condotto alla Conciergierie. Nella notte precedente al supplizio riempi la carcere di canti civici, bevve del punch, gridando viva la repubblica, ed andò con la massima fermezza al patibolo.

Carra nativo di Pont-de-Vesle dopo avere lungo tempo vagato per la Germania, passò segretario presso un ospodaro di Moldavia, che fu strangolato per ordine della sublime Porta, per avere adottati alcuni consigli dell' avventuriere francese. Allora passò ad esercitare lo stesso uffizio in casa del cardinale di Roano, ma la cattiva sua condotta avendolo nuovamente costretto ad abbandonare l'impiego, corse nel seno della rivoluzione, ch' era già per iscoppiare a Parigi. Insieme a Mascelet, ed Ugo Basville compilò il Mercurio nazionale, ed in seguito divenne il più abituale compilatore d'un giornale, che portava il nome di Mersier, ed era intitolato Annali patriottici. Niun'altro fuvvi, che specialmente nelle provincie vibrasse colpi più funesti alla reale dignità. Gli annali suddetti leggevansi in tutti i club, nelle città, ne' villaggi, e pur'anche ciascuna popolare società aveva il suo Carra. Quanto dicevasi

1743. in siffatte torbide unioni era raccolto in quel gior-

nale, che divulgando tali cose da una estremità all'altra della Francia, seduceva la presuntuosa ignoranza, esaltava il fanatismo politico, ed univa in fine per una maniera di comunicazione elettrica tutti quegli nomini focosi , i quali fecero tanto male alla loro patria, per indi cadere eglino stessi nell'abisso, che la loro imprudenza avea scavato. Il di 8 settembre presentossi alla sbarra del corpo legislativo, depose sul banco del presidente una tabacchiera d'oro e disse, che gli era stata donata dal re di Prussia, in riconoscenza d'un' opera ad esso dedicata : dimandò che quell' oro servisse per combattere il sovrano, che ne lo avea presentato; e terminò lacerando la sottoscrizione della lettera, che il re gli aveva indirizzata. Alcuni altresì pretesero, che fosse il segreto agente d'un partito, che volca riporre il duca di Brunswick sul trono di Francia. Tale sospicione fu creduta da Robespierre, e lo dinotò per traditore. Carra accusò il generale Montesquion, che comandava in Savoja, e fu inviato al campo di Chalons, donde annunziò la ritirata de' prussiani. Nel processo del suo re dichiarossi contrario all'appello al popolo, ed insistè che la plebaja fosse armata di picche, onde opporla alla guardia nazionale. Tale provvisione disordinò la forza pubblica, che sosteneva la debole costituzione. La guardia nazionale era in bellissimo assetto, e teneva ad onore di non mostrarsi mai, che nel più gran brio delle militari vestimenta. Da che comparvero le picche, le più belle compagnie non vollersi confondere con la turba de' picchieri, che fin d'allora chiamavansi sans culottes, e cessarono il militare servigio. Carra escluso dal partito di Robespierre posesi in quello di Brissot, e sotto il ministero di Roland fu eletto custode della nazionale biblioteca. Le accuse contro di lui moltiplicaronsi. Marat, Couthon, Robespierre il fecero chiamare da una 1793. missione a Blois. Proscritto in conseguenza degli avvenimenti controrivoluzionari, cadde in potere del terrore, e fu condotto alla sbarra. Il giornalista da tutti estimavasi uno degli abituali diplomatici di Europa. Il di innanzi la condanna regolava ancora i destini del mondo e de're.

Duprat era d'Avignone, e precisamente mercatante. Con inaudito furore parteggiò per la rivoluzione, e fu di que' che qualificati col nome di assassini pe' loro attentati, andavano fastosi di tale titolo, e si chiamavano da se stessi i valorosi assassini d'Avignone. Il mercatante meritò per le sue violenze d'essere podestà di quella città, primachè venisse aggregata alla Francia. Escluso da tale onorificenza, ben presto videsi richiamato, ed il suo ristabilimento fu un vero popolare trionfo. Dopo la rivoluzione del dì 10 agosto vennesi all'elezione di alcuni deputati, ed esso fu creato tale presso la convenzione del dipartimento delle Bocche del Rodano. Ivi professò in sulle prime quelle misure, le quali erano state l'identifica cagione della sua scelta. Barbaroux suo collega ed amico, che tanto contribuì per favoreggiare i giacobini negli avvenimenti di quella memorabile giornata, ad un tratto passò al partito repubblicano. Duprat non volle separarsi da lui. ed opinò alla stessa foggia del nascente partito. Nel tumultuario processo di Luigi XVI, allorche si trattò dell'appello al popolo, il duca d'Orleans con orgogliosa irascibil voce disse no. Duprat alla risposta del duca, riprese con voce anche più forte : " Giacchè Filippo ha detto no, io dico sì ,.. In seguito opinò per la morte e contro la dilazione, ed in tal guisa provò, che col suo primo voto non avea avuto intenzione di salvare l'infelice monarca. Con fermezza presentossi al tribunale rivoluzionario, e con eguale intrepidezza andò a morte.

Duchatel era un agricoltore de'dintorni di Thoua-

272

1793. rs nel Poitou, dipartimento delle Deux-Sevres. Fra' membri dell'assemblea si distinse pe'suoi sforzi, a fine di salvare il re, quando fu discussa la pena che sarebbegli inflitta. Alcuni deputati degli ultimi stati generali aveano dichiarato il monarca inviolabile, per cui Duchatel dapprima sostenne, che la riminzia fosse la sola cosa cui si potesse pretendere dal principe. Dimandò nondimeno il bando, sembrando ad esso una via meno colpevole, a fine di salvargli la vita. In quell'epoca certi delitti non doveano essere riguardati, che come atti di virtù, prendendo tale vocabolo nel suo più rigoroso significato. quali atti erano almeno d'una lodevole e coraggiosa politica, più utile soventeche una resistenza inflessibile, in avvenimenti che non si potevano impedire: sotto tale aspetto conviene giudicare della condotta di molti deputati presso la convenzione in quello spaventevole processo. Duchatel dopo manifestata tale opinione cadde malato. Informato mentre giaceva in letto, che i voti favorevoli e quelli contrari al re equilibravansi, si fe' condurre vestito da cittadino all'assemblea: l'ultimo scrutinio era stato chiuso, o piuttosto terminata l'ultima chiamata. Ogni deputato era obbligato a dichiarare le sue opinioni ad alta voce. La sala era circondata da facinorosi, ginnti da tutte le comuni: le gallerie n'erano piene: scorgevansi imbrandire sciable, montar pistole, e minacciare i votanti, i quali avessero tentato di opporsi al crudele sacrifizio, che assolutamente voleasi consumato. Malgrado sì funesti clamori, il deputato infermo ottenne di esporre il suo voto. A tale effetto fecesi condurre alla tribuna con un berretto da notte in testa, ed opinò pel bando. Quantunque lo scrutinio fosse chiuso, l'assemblea permise che tal voto fosse connumerato, perchè inclinava all'indulgenza. Poco dopo venne eletto dall'assemblea commissario presso l'esercito del settentrione. Collot d'

273

1793. Horbois si oppose, e disse, che avendo Duchatel voluto salvare il tiranno, non poteva godere della popolare confidenza. Il deputato ratificò il voto, i suoi nemici irritaronsi, minacciarono, e le minacce erano in que'dì altrettante voci immediate di morte. Per disfarsene venne accusato di alcune pratiche segrete con gl' insorti realisti della tumultuosa Vandea, e tratto in giudizio co' girondini. Il presidente del tribunale rivoluzionario aspramente dimandogli, come fosse un'azione criminosa, egli s'era colui ch' erasi recato in berretta di notte all'assemblea per dar voto favorevole al re. Duchatel rispose con fermezza: "Sì, Siccome non ho ad arrossire per ninna delle mie azioni, ora dichiaro e di nuovo protesto, che sono quel desso ... Nel corso de' criminali dibattimenti non venuegli apposta niuna più ragionevole imputazione; ma nulla valse, e fu condannato a morte in età di 27 anni.

Mainvielle sorti il natale in Avignone. Senza spirito, senza talento, non aveva altro merito che un aspetto leggiadro, ed una bella statura. La rivoluzione svolse le sue perverse inclinazioni. Due partiti erausi formati nella sua patria. L'uno desiderava l'unione di quel paese alla Francia, l'altro desiderava restare sotto la papale denominazione. Questo, meno numeroso, dovette soccombere in una zuffa a moschetto il dì 10 giugno 1790. Il vicelegato per tale sommossa ritornò in Italia. L'altro partito si suddivise in due fazioni; l'una composta di forsennati demagoghi , l'altra de' più moderati . Mainvielle divenne uno de' capi della prima : si trasformò ad un tratto in un altro nomo: la sua timidezza si tramutò in audacia: la sua voce di sottile divenue clamorosa, ed il suo portamento effeminato assunse un'attitudine soldatesca e minacciosa . In casa di Duprat amico suo strettissimo tennersi gl'infernali conciliaboli, dove apparecchiavansi tutti i progetti tendenti ad ini1793. mergere il contado nella licenza e nel lutto. Duprat scriveva gl'indirizzi ed i manifesti: Tournal gl'inseriva in un suo giornale; e Mainvielle diriggevane l'esecuzione . Indi fu veduto figurare in tutte le scene disastrose della rivoluzione. Uno fu degl' istigatori degl' impiccamenti del dì 11 giugno 1791, ed ebbe la principal parte nel rubamento delle chiese. Carpentras rivale d' Avignone teneva per l'antico governo. Le comuni eransi dichiarate per l'una, o per l'altra delle due città. La guerra scoppiò contro Carpentras: fu deliberata dall'assemblea elettorale di Valchiusa; e si formò un esercito di guardie nazionali, di fuggitivi, e fu dato il comando a Patrix. Egli era uomo oscuro, ed insieme con Rovére e Duprat, Mainvielle fu nominato suo luogotenente. Patrix fu in una sommossa trucidato, ed i faziosi dettero il comando a Jourdan. Egli era stupido, rozzo, affatto privo di criterio e di capacità, e non era suscettivo d'una certa feroce energia, che nello stato di ebbrezza in cui di frequente trovavasi. Ecco a chi era confidato di governare a suo talento. Carpentras resisteva senza fatica: la maggiorità degli abitanti comuuque rifiutavansi di stringersi con gli avignonesi, ed aveano deliberato per l'unione alla Francia. Sebbene parecchie comuni avessero imitato il suo esempio, un' assemblea rappresentativa accumulava tutti i poteri nell'altro contado, dove operava in senso contrario all'assemblea elettorale . Nata scissione in questa, i più de' suoi membri andarono a tenere le loro conferenze in un borgo vicino ad Avignone. Una debole minorità rimasta nel luogo si unì al popolo municipale, il quale avendo sempre disapprovata una guerra funesta e non meno ridicola, richiamò le poche soldatesche cui era stato obbligato di somministrare, ricusò di mandare il suo contingente di munizioni , di danaro , ed escluse dal suo seno Mainvielle, Duprat, Lescuyer segretario della comune, ed

1793. alcuni capi dell'assemblea elettorale o della truppa di Jourdan. Dopo quattro mesi di ladroneggi e di atrocità, la pace fu momentaneamente ristabilita nell'inselice contado. Duport-Dutertre ministro della giustizia fe'eleggere delegati Lascene-Desmaisons, l'abate Mulot e Verninac. Arrivati in Orange, i mediatori vi accolsero i deputati di Avignone, di Carpentras, dell'assemblea elettorale di Valchiusa, e di quell'esercito di Monteux, di cui il troppo famoso Jourdan non era che il generale ostensibile. Ad essi riuscì di far sottoscrivere la pace del di 14 gingno 1791, di rimandare alle loro case i drappelli somministrati dalle comuni, che aveano tenute le parti d' Avignone o di Carpentras, e di rendere la libertà a tutti i prigionieri. Una tal pace illusoria, comunque garantità dalla Francia, fu in brieve la sorgente di nuove sventure, e mentre gli antirivoluzionari di Caromb scannavano nell'alto contado il drappello che rientrava nella fede del trattato, i rivoluzionari d'Avignone furiosi contro la municipalità, che erasi opposta ai loro eccessi, si accingevano alla vendetta. Truppe stanziate e guardie nazionali furono successivamente chiamate da'mediatori senza potere impedire il male. Ad essi giustamente fu rimproverato di aver chiuso gli occhi su' progetti degli agitatori , i quali fin d'allora credendosi appoggiati , raddoppiarono l'audacia, disarmarono quanti loro facevano ombra, impadronironsi dell' arsenale, violarono la casa comunale, e trassero in prigione vari membri del município, non che un nunero grande de'suoi partigiani. Mainvielle in tale incontro mostrossi il più ardente persecutore della municipale autorità, e di concerto con Tournal e Duprat commise le accennate di sopra rivolazionarie manovre. Frattanto nuovi commissari giungevano in nome di Luigi, per mettere ad effetto il decreto dell'assemblea costituente, che aveva unito Avignone ed il contado Venesino 1793. alla Francia. I faziosi vedendo di mal'animo prossime a sfuggire loro di mano le vittime, fecero vociferare che un baule contenente de'lavori in oro depositati nel monte della pietà era scomparso. Tale novella mise in apprensione la plebaja. Un adunamento di gente si formò il dì 16 ottobre nella chiesa de' francescani. Lescuyer, cui i suoi colleghi voleano sacrificare, è sordamente accusato d'essere uno degli autori del furto. Ei recasi al luogo della radunanza per iscolparsi, e non può farsi udire in mezzo al tumulto ed alle grida d'una flotta di donne infuriate. Viene strappato giù dal pulpito, ed accoppato a colpi di sedie, di scanni, e tale delitto è il segnale de'più terribili disordini. I facinorosi subitamente suonano a stormo, e chiudono le porte della città: numerosi arresti sono fatti, e nella notte 60 miseri d'ogni età, di ogni condizione, d'ogni sesso sono trucidati a colpi di sciable e di sbranche di ferro dentro le prigioni del palazzo, e precipitati da un'altezza di oltre 100 picdi, in fondo di una torre autica, dove il di dopo morti o palpitanti ancora furono sepolti sotto un mucchio di pietre e di calcina. La torre era attigua alla ghiacciaja del palazzo, donde sono derivate le denominazioni d'assassini e di stragi della ghiacciaja. Mainvielle, Tournal, Duprat vennero accusati dalla pubblica voce di avere presieduto a tali orribili esecuzioni, e di aver indicate le vittime da immolare. Raphel scriveva i nomi, interrogava per formalità, e pronunziava la sentenza di morte. Un farmacista preparò e distribul a' carnefici una bibita inebriante, onde animargli alla carneficina. Tra questi resersi distinti Jourdan, ed uu giovane di 15 anni figlio del massacrato Lescuyer. Gli assassini avendo fatto coprire d'un tavolato il fondo della torre, speravano di aver fatto in tal guisa sparire tutte le tracce de loro misfatti, ma alcuni prigionieri campati dal loro furore, ricovraronsi

1793. presso i commissari francesi, i quali accolsero le loro querele. Mainvielle, ed i più de'suoi complici, furono incarcerati: i loro delitti erano provati: un tribunale speciale dovea giudicarli: un numero prodigioso di testimoni erano stati uditi; ma i fratelli Duprat erano liberi , l'uno a Marsiglia , l'altro a Parigi, ed entrambi brigarono per ottenere un perdono generale, cui l'assemblea legislativa loro accordò il dì 19 marzo 1792. In aprile da due amministratori delle Bocche del Rodano, e da un esercito di guardic nazionali di quel dipartimento fu condotto trionfante in Avignone. In Parigi venne arrestato per ordine del comitato di sicurezza generale, e fu accusato d'un supposto assassinio. Mainvielle scrisse alla convenzione per reclamare la sua inviolabilità. Si crederà forse? Il partito della moutagna, in cui sedevano i Marat, i Danton, i Robespierre rigettò la sua istanza, ed arrossì d'avere per collega un assassino. Un nuovo decreto avendolo posto in libertà, andò egli a sedere nella convenzione, ma sul rapporto d'Amar fu decretato il suo arresto, come complice con Barbaronx, e reo di carteggio con la federazione del mezzodì. Ammessa l'accusa contro di lui, fu co'girondini tradotto avanti il tribunale rivoluzionario, e condannato a morte, non pe' suoi delitti d' Avignone, ma perchè il caso l'avea posto in relazione con nomini alquanto meno feroci di lui, e di cui il più mediocre gli era infinitamente superiore.

Guade: nacque a Saint-Emilion, era avvocato a Bordeaux, ed avva circa 53 ani, quando venne deputato all'assemblea legislativa. Esso fu eziandio uno de capi più distinti del partito della gironda, e durante la rivoluzione fe' servire i suoi bellissimi talenti al trionfo della causa più deplorabile. Già già godeva d' una significante nominanza nell'epoca della convocazione degli stati generali, ed ebbe anche molti suf-

278

1795. fragi nelle elezioni d'allora; ma perchè era giovine non fu eletto. La sua elezione e quella de'suoi amici accaduta uel 1791, ricordano un epoca delle più memorabili 1. Per non ripetere il già detto in altri, all'uopo raccogliermo le vele, e dareno soltanto a conoscere, che la fazione girondina, di cui la storia e quella di Guadet. se' decretare la pena di morte contro coloro che richiamassero i borboni. la stessa pena coutro gli emigrati, indi l'arresto del duca parente, cui volcano inviare a Bordeaux, e che da' loro avversar în tradotto a Marsiglia. Guadet die' voto di morte nel processo del re, ma dopo aver

(i) Non fia opera inutile l'indicarne sommariamente alcuni tratti per que'lettori, che cercano la verità in un caos, cui si vuole rendere ancora più tenebroso negli attuali tempi. Essi altronde risguardano il personaggio che noi ci studianto pennulleggiare, e che forse può considerarsitale, come l'uomo piu valente della sua fazione. Allor quando furono convocate le assemblee elettorali, l'esercizio della polestà reale era sospeso : il principe a cui esso apparteneva era prigioniero pel suo proprio palazzo, ed in molte provincie già aspettavasi di vederlo sottoposto ad un giudizio straordinario. Tra i pousicri diversi a' quali la soia idea di vedere effettuarsi un si strepitoso evento non porea che far nascere alcuni accorti novatori, de quali le dottrine avecno più guadagnato molti prosciiti, vociferarono nella capitale e nelle proximeia, che il trono non potea più sostenersi, che bisognava distrugo re quanto ne rimaneva, e fondare sopra i suoi rotlami un governo repubblicano Tale sistema, che dischiudeva un arringo senza limiti alle nuove ambizioni , e al fanatismo della libertà, ebbe per encomiatori tutti gli uomini ardenti, tutti gli avventurieri, tutti coloro in fine, che ponevano le loro speranze nelle metamorfosi politiche, e fors' auche molte persone ben intenzionate, di cui l'immaginazione erasi abbandonata alle ingannevoli illusioni d'una chimerica periettibilità. Il popolo ch'era stato deviato dalle sue abitudini, e dalle antiche sue occupazioni, per una forza ed una seduzione destramente combinata , era in una spezie di delirio: egli impresse a tale vastissimaa cospirazione un movimento prodigioso cui nulla potea formare, e che sormonto in effetto tutti gli ostacoli. Tale era la disposizione degli animi, come ritorno Luigi XVI dal viaggio di Varennes. Più di altrove nelle città di commercio marittimo, al nascere delle Inrholenze, aveano le idee d'indipendenza e di libertà politica attratto un margior numero di partigiani: esse dominavano ancora in tutta la loro torna; e cost spiegasi la ragione per cui i deputati del dipartimento della gircada furono quasi tutti repubblica-ni. Essi giurarono, come uon ha guari vedenuno, cellero conciliaboli e prima di partire da Dordoux, di sacrificare quanto restava della

1793. veduto rigettare la dimanda, ch'esso ed il suo partito avea fatta dell' appello al popolo. Pronunziata la condanna fu tosto sgomentato da tale mostruosa iugiustizia. Prevedendo le conseguenze che dovea briginare, chiese il di dopo, con una voce esprimente il rimorso ed il dolore, che si sospendesse l'esecuzione. La domanda fortemente appoggiata fu l' ultimo de' quattro appelli nominali sulla morte dello sfortunato Luigi. Invano i girondini sacrificarono in tale occasione il loro onore, e le loro opinioni alla sicurezza personale : nulla potè salvarli : i loro nemici non potendo ottenere contro di essi la plura-

regia antorità all'istituzione del loro sistema, e Guadet, impetuoso, ardente fu uno de più arditi a pronunziare si empio giuramento. Di propria bocca essi rivelarono il segreto il di della loro funesta vittoria, allorchè ne disputavano i profitti alle fazioni di Danton e di Robespierre , di cui la prima mirava ad un fina tutto diverso, e la seconda era guidata da un cieco fanatismo, che fa strascinava in un abisso d'anarchia, donde le sarebbe stato impossibile di uscire. Il progetto d'istituire una repubblica presso una nazione, la quale fea tutte le altre di Europa è sorse la meno atta a reggersi con sì fatto governo, apparteneva ai girondini, e per verità essi posero in opera francamente tutti i loro mezzi per facilmente riuscirvi, Chi ha osservato l'in-Auenza delle opinioni e la successione degli avvenimenti, non muove alcun dubbio su tale riguardo. Gli atroci ausiliari de girondini, co quali tuttavia ingiusta cosa sarebbe il confonderli, quantunque mandassero le stesse grida , e degli stessi colori si vestissero, non fecero che disperdere le rovine dell'edifizio, di cui aveano rovesciato tutti i sostegni. Molti qualificati personaggi, che non aveano frequentato nessun club, eransi aggregati a quello, che volca difendere la potesta regia costituzionale : comunque miserabile allora fosse, era tuttavia la sola ancora di salvezsa: nella causa de giscobini erano rimasti soltanto alcuni fanatici demagoghi, capo de'quali era il contemplato da noi giornalista Brissot, il cavaliere di Laclos autore della rivolta del Campo di Marte, e cinque o sei deputati costituenti, i quali a-veano opinato, che il re fosse sottoposto ad un giudizio. Tra questi demagoghi si osservavano Pethion, Robespierre, e l'abate Sieyes, c'ie però non avea opinato per tale criminosa procedura. Come arrivarono i deputati, il club de giacobini, che imprudentemente erasi lasciato in piedi, s'ingrosso di molti pericolosi personaggi, che si trassero dietro i raggiratori di tutte le elassi e d'ogni paese, quali tennero che potessero riuseire utili a'loro disegni, e professaronvi fin d'allora questo sistema di atroce demagogia, che propagandosi da Parigi nelle provincie, esaltò i furori popolari ad nn grado, eui è impossibile di-pingere. I nuovi deputati che ne'loro dipartimenti erano stati quasi 19 \*

#### EFFEMERIDA

1793. lità dell' assemblea, ebbero ricorso alle sedizioni ed alle popolari petizioni; nella stessa guisa, clie i girondini aveano fatto il di 20 giugno contro la inviolebile persona del re. Due o tre sessioni presentaronsi da prima alla sbarra. L'assemblea in cui i girondini aveano pur tuttavia la pluralità le respinse, ed i componenti delle sessioni furuou considerati i cospiratori. Iteal accorto agente di Danton immaginò di far presentare contro i girondini una nuova petizione da tutte le unite sessioni, cioè dalla intera comune, ed i postulanti comparvero. Guadet che sempre assumeva di rispondere in quelle terribili circostanze, trion-

tutti clubisti, divisersi secondo la diversità de' loro progetti, tra le particolari società. Guadet ed i suoi amici scelsero i giacobini, e vidersi pressochè subito lavorare senza posa alla istituzione della loro repubblica, sebbene affettassero parlare di fedeltà alla costituzione, e d'una estrema divozione per essa. Guadet fu uno dique rappresentanti di cui i discorsi sempre vecmenti, sempre pieni d'audacia, e spesso anche d'eloquenza, servirono meglio quel partito. In quell'epoca nessua oratore, nelle tumultuose assemblee, produceva un effetto maggiore. La parola d'ordine fra settari era contro gli emigrati, i preti, i ministri, la corte; nè altro grido udivasi ne loro crocchi, e uscen-do da quelli. Per rovesciare il trono bisognava spiccarlo da tutti i suoi appoggi, assalire i principi che sostenevano gli emigrati, e cercare nella stessa costituzione delle armi per distruggerla. La voce generale indicava Guadet, siccome il provocatore del sedizioso adunamento, il di 10 giugno penetro nel palazzo delle Tuileries, pose in pericolo la vita di Maria Antonietta, del re, e porse ad esso l'occasione di sviluppare ad un tempo quel carattere intrepido e pacifico, che è il sublime della virtà. Allorchè le soldatesche d'Austria e di Prussia entrarono in Francia, Guadet ed il suo partito studiarono di ripigliar coraggio, perche oppressi dalla fazione di Danton, e non contribuirono poco eon la loro eloquenza ad ispirare al popolo quell'ardore guerriero, che doveva operare un di tanti prodigi. Il suo partito, sen-do deputato alla convenzione della città di Bordeaux, tenne di potersi assicurare il pubblico favore, chiedendo la punizione de'delitti di settembre, e di continuo denunziando la fazione d'Orleans : ma erasi messo in una posizione tale, che nè i costituzionali, ne i realisti interessavansi della loro sorte : essi dovevano averli piuttosto in conto di nemici che di ausiliari. Durante l'intero regno de'girondini nella convenzione, l'assalto contro il partito d'Orleans, indi la disapprovazione delle stragi di settembre, fu il principal punto al quale si attennero, ma i loro avversari li combatterono, rinfaeciandogli le supposte loro relazioni con la corte prima del di 10 agosto1793. fò di nuovo. Non potendo conseguire il vantaggio con tutte le prefate pratiche, le due fazioni deliberarono di tentare una generale sollevazione. Il di 31 maggio, come di volo vedemmo, la sollevazione apparì. Henriot ad armata mano circondò la convenzione, ed il dotto Hassenfratz stava alla barra alla testa d'una torma di petizionari, e chiedeva la proscrizione de'girondini. Guadet in tale decisivo momento presentossi alla ringhiera, o piuttosto sulla breccia: ivi mostrò un coraggio eroico, e fe' di nuovo trionfare il suo partito. Ne'di susseguenti la sollevazione continuò, ed i girondini furono abbandonati : si decretò il loro arresto, che venissero processati, e fossero messi gli assenti fuori della legge . Guadet rifuggiossi nel Calvados : ivi fu protetto dagli amministratori, da' cittadini, e dal generale Wimpfenn che vi comandava. La gironda venne a capo di suscitare un certo entusiasmo, si dic'di pigliol alle armi, ma poco un tal zelo durò. Gli abitanti, ed i giovani specialmente erano favorevoli alla regia autorità, e vedendo i proscritti come i loro proscrittori, non cessare giammai dallo scagliare anatemi addosso a' re , a'nobili , agli emigrati , deposer le armi, tornarono alle case, ed abbandonarono i girondini all'infelice loro sorte. Guadet fuggl senza posa a Bordeaux: in seguito erasi nascosto in casa di suo padre a Libourne; ma ivi venne preso, e condannato. Prima di ricevere il colpo fatale tentò di arringare il popolo, ma il ripercuotere de'tamburi impedi che fosse udito; notabile conformità con la fine del virtuoso monarca, alla perdita del quale avca tanto contribuito . Il padre in età di 70 anni , la zia in età di 65, ed il suo giovine fratello perirono dello stesso supplizio.

Buzot nato ad Evreux fu uno de' primi a provocare lo stabilimento d'una repubblica. Il suo carattere inquieto non gli facea vedere che cospirazioni e 1793, trame : faceangli fare le più sinistre predizioni, per cui gli fu posto il soprannome di profeta della disgrazia. Fin da' primi tempi dell' assemblea costituente dimandò, che tutti i francesi, senza eccezione di fortuna e di grado, fossero armati: reclamò la più illimitata libertà della stampa: dichiarò che la legge marziale contro le sediziose congreghe era un attentato contro la libertà : insistè che il corpo legislativo avesse in ogni tempo la facoltà di chiedere il licenziamento de'ministri, e che ogni cittadino, allorchè nou fosse più in carica, potesse perseguitarli davanti i tribunali . Essendo accaduta nua divisione ne' giacobini, ei si uni a'partigiani della scissione, conosciuti sotto il nome di feuillant, e rimase fedele ai giacobini, i quali non contarono in quell'epoca che quattro o cinque deputati ne'loro ordini. Malgrado l'arditezza de' suoi principii e la costante fermezza, Buzot fe' poca impressione nell' assemblea costituente, ma più di molto fu osservato nella convenzione. Nell'assemblea costituente avea camminato pressochè sulla stessa traccia di Robespierre : sembra anzi, che allora fosse stato abbastanza amico suo; ma veggendo fin da' primi di della convenzione l'impero, che questo deputato cercava di prendere sopra i suoi colleghi, lo denunziò come quello che affettava la dittatura, e non cesso d'attaccarlo. Fece decretare la formazione d'una guardia scelta in ogni dipartimento, a fin di guarantire la convenzione dalla tirania della fazione popolare, che dirigeva allora la comune di Parigi , ed il suo trionfo in tale occasione fu realmentente strepitosissimo; ma il decreto non potè essere eseguito. Chiese altresi, che il duca d'Orleans ed i suoi figliuoli fossero portati a' confini oltre mare. Se si cccettuino tali atti di repubblicana politica, ei non professò che opinioni moderate: cercò di ristabilire la pace e la giustizia, di raffermare la pubblica libertà, e siffatte opinioni furono cau1793. sa della sua proscrizione. Il di 31 maggio gli riu. scì fuggire, e salvossi nel suo paese con molti de' suoi colleghi colpiti dallo stesso anatema. Animò la ribellione, ch' erasi formata contro i capi della fazione popolare, ma l'abbandono di Wimpfenn, il tradimento di Puisaye, la guerra della Vandea, e la mancanza di disegno, d'armonia, fecero andare a vuoto tale impresa male immaginata, e mal diretta. Il partito trionfante della convenzione poselo fuori della legge . L'infelice fuggi in Brettagna, errò lunga pezza senza neppure osare di chiedere la sua sussistenza, e fu trovato morto in un campo col sno collega Pethion. I loro cadaveri erano per metà divorati dai lupi. Madama de Roland fu una delle ammiratrici di Buzot: ne parla con elogio nelle sue memorie, ed arriva a dire, ch' egli aveva grazia anche proponendo proscrizioni.

Condorcet di Ribemont, presso a Saint-Quentin in Piccardia sarà l'ultimo soggetto contemplato da noi. Nel tempo della guerra d'America scrisse in favore dell'indipendenza de'snoi abitanti, difese la libertà de'negri, sviluppò gli abusi del governo dispotico, e seminò in tutte le sue opere il germe de' suoi principii repubblicani. Sotto fredde sembianze ascondeva un'energia poco comune, e dicea di lui d' Alembert, ch' era un volcano coperto di neve. Prima della convocazione degli stati pubblicò un'opera sulle assemblee provinciali, con mira di prepararne le forme, ed a tenore de' bisogni dello stato. Nel principio della rivoluzione abbracciò con ardore il partito popolare, e di concerto con Certati compilò il foglio periodico del cittadino. In un discorso propose all'assemblea di far giudicare il re dalla deputazione de' dipartimenti, e di riserbarsi il diritto di mitigare la sentenza, per cui die' il voto per la pena più grave, ma che non fosse la morte ; e queste furono le sue identifiche parole. La czarina allora, ed il re di Prussia

# EFFEMBRIDE

1793. cancellaronlo dall'albo de' membri delle accademie di Pietroburgo e di Berlino. Nella rivoluzione del di 31 maggio non fu del numero de'proscritti, ma essendosi spiegato senza riguardo contro l'ultima costituzione, fu denunziato da Chabot, chiamato alla barra, siccome complice con Brissot. Parti di Parigi senza passaporto, vestito d'un semplice abito, ed in testa una berretta. Nell'inquietudine fu forzato a nascondersi per molte notti in alcune abbandonate petriere. L'irrequieto aspetto, la lunga barba, e le miserabili vesti cagionarono nell'ostessa inquietudini sul pagamento. Condorcet onde dissiparle si trasse di tasca il portafoglio, di cui l'eleganza era in tanto contrasto con gli abiti suoi, che un membro del comitato rivoluzionario del luogo lo fece arrestare e condurre a Bourg-la-Reine. Ivi fu chiuso in una oscura prigione, e quando andarono il di dopo per interrogarlo, lo trovareno morto. Avea fatto uso del veleno che portava seco da lungo tempo, a fin d'involarsi al supplizio. Le suddette notizie sono state da noi tratte da Williams Wraxall nelle sue memorie istoriche del suo lempo. da Beaulieu. Villenave. Beuehot. Weiss, Deville, Audifiret, Ramel, Fhilippeaux, Senao de Meilhan, e da tanti altri; nè dee sorprendere il lettore se non si è fatta particolare menzione di tutti i precitati rivoluzionari, poichè sarebbe stato lo stesso parlando di fasioni, che tornare a ripetere le médesime cose. Luigi Filippo Giuseppe duca d' Orleans, che

6 Lnigi Filippo Giuseppe duca d'Orleans, che novembre, tanto famoso si è reso nell'istoria della rivoluzione viene decapitato, di se lasciando un nome carico di eterno obbrobrio t. Mon. n. 47.

(1) Orleans il di 13 aprile del 1747 nacque a Saint-Cloud, e il di 3 aprile del 1749 apost. Luigia Maria Adelaide di Borbone Pentièvre, unica figlia ed acrede del duca di tal nome, di cui le virite di ibenditi in faranno mais iempre venerar la memoria. Que'tanti che hanno conociuto nella prima usa giovinenza il duca d'Orleans, atidgaratiatamente famoso, l'hamon dijunto sotto le sparenze più vantuggios. Non pertanto sonosi raccentate di lui e della sua corte, cose che la notar penna non puù dascrivere, e che banno molla

Jones J. Crowle

285

1793. Alcuni dedicati al servizio degli altari abjurain ni le ulto cattolico. In virtù della sacrilega scena la convenzione decreta, che il comitato di pubblica insurrezione occuparebbesi d'una legge, la quale sostituirebbe un culto ragionevole a quello abjurato

somiglianza di quanto fu detto delle celebri cene del suo avo reggente. Orleans, cui la fama e stomachevoli libelli diffamarono nel modo più odioso, era l'idolo de'suoi famigliari. Per natura benefico accoglieva di buon grado que', che sollegitavano la sua protezione. Più opulento di molti sovrani, godeva de vantaggi de monarchi, sensa essere ne soggetto ai loro doveri, ne partecipare delle loro inquietudini. Si chiederà com'ei potè uscire ad un tratto dalla ssera de godimenti in cui era pacificamente rinchinso, per provocare una rivoluzione, che quantunque l'avesse portato sul trono, non avrebbe potuto conservarvelo, che mercè la violenza. Tale deplorabile capriceio si può spiegare col carattere di lui. La sua irritabilità era estrema tosto, che credevasi oltraggiato: il dardo entrato nel suo cuore, non ne nsciva più; e si può dire, che il risentimento era realmente la sua divinità. Massimiliano arciduca d'Austria erasi recato con Giuseppe a Versailles per visitarvi la regina sorella. Maria Antonietta ebbe a cuore la visita de' prediletti suoi fratelli, e volendo questi godere di tutti i momenti ch'eglino poteano stare con lei, la giovine sovrana tenne dal potersi dispensare dal far visita a' principi, e così sbarazzarsi dalla maggior parte delle etichette, a cui ella era tanto contraria. I principi rimasero offesi: Orleans si mostro punto sul vivo di tale trascuranza, gli parve un insulto , e l'attribut a Maria Antonietta. Molti discorsi indiscreti circolarono nelle alte società, in cui già cercavasi di disonorare il carattere della regina, la quale ne fu oltremodo poffesa. In quel frangente formaronsi due partiti nella città e nella corte , cioàquello della regina, e quello de' principi. Alla testa dell' nitimo era il vendicativo duca d'Orleans. Le idee politiche non tardarono ad in vadere tutto, e la discordia vi trovo na nuovo alimento. Dopo il fatto d'Onessant, di cui ai è tanto parlato dagli storici, il duca passo a Londra, ed ivi strinse amicizia col principe di Galles, ora Giorgio IV. Ripatrio pieno d'entusiasmo pe'costumi britannici, cui fin d'allora ostentò d'imitare in tutto. Le alte società facevansi allora osservare per una grande magnificenza: una estrema semplicità fu ad un tratto sostituita all'oro ed a' ricchi recami, che fregiavano le vesti de'grandi signori. I nobili cercarono d' affrancarsi dagli onori, dai riguardi, che erano stati sì lungo tempo la loro anivagnardia: deposero eglino atessi il loro grado e la loro dignità; e tale repentino mntamento, esaltato in tutti gli scritti, e naturalmente ben accetto alle classi inferiori, divenne pressoche generale. La corte fu anch'essa obbligata di modificare i suoi usi e le sue etichette. I giovani che avevano fatto la guerra in America sopravvennero a spaventare con le loro grida di libertà la Francia; grida foriere delle repubblicane innovazioni, che doveransi quanto prima introdutre. I giovani guarrieri trovarono un naturale appoggio nello scontentamento del duca, ed in tal guisa

1793. da preti alla testa de quali era l'istesso vescovo di Parigi Gobet. Molti deputati rizzaronsi con entusiasmo, ed assicurarono gli astanti che quel di farebbe epoca nella storia; e soggiunsero, che quella era la ragione, che riprendeva il suo impero. Malgrado ciò la storia

formossi quel partito di cui il primo scopo non fu certamente, che, un' opposizione alla corte, ma in brieve videsi ei tratto nel precipizio, ch'egli stesso avea scavato, e che successivamente dovea condurre i francesi in quella serie di rivoluzioni, che spaventano ancora l'Europa. Accaduta la morte del conte di Clermont, il duca d'Orleans fecesi eleggere grande maestro di tutti i liberi muratori di Francia, e l'influenza di tal gente pote ajutarlo in progresso ne'suoi politici disegni. In quel tempo la corte sosteneva i più forti insulti: i discorsi piu oltraggiosi circolavauo contro le persone più auguste, e la potenna reale sembrava già non essere più che un partito. Tornato dal brieve esilio di Villers-Coterets ricomparve trionfante in Parigi, assai accortamente allaccio il pubblico favore, nè tardo ad allontanarsi dal parlamento. I membri componenti questa corte, dopo essersi fatto appoggio di lui per resistere al re, vollero riunirsi al re per coutenere il partito del principo. La convocazione degli stati generali essendo stata deliberata, si penso alle elezioni, ed il governo indirizzo a' baliaggi delle malaccorte istruzioni. Orleans o piuttosto i snoi consiglieri ne mandarono di oltremodo popolari alle autorità de'suoi dominii. In esse eranvi tutti i priucipii della rivoluzione che avvenne nel 4789. La dissoluzione soltanto de parlamenti non vi cra provocata. In tali istruzioni riconobbesi la mano di Sieyes, e graude influenza ebbero sugli avvenimenti delle Provincie. Il duca nel verno rigoroso dell' 88 segnalossi con atti di carità : finche il freddo fu eccessivo fe' accendere grandi fuochi in vicinanza del suo palazzo, e distribuire abbondanti commestibili a'poveri , i quali riscaldati e satolli cantavano le sue lodi. Sarebbe consolante il pensare, che un vero spirito di santa filantropia avesse diretto iu tale circostanza la condotta del duca, anziche nessun sedizioso progetto; il contrario però-fu sventuratamente affermato. Si attribuì alle macchinazioni del suo partito la rivolta accaduta nel medesimo tempo degli operai di Itéveillon. Il parlamento a quell'epoca non ageva ancora separata la sua causa da quella del duca. Non fece indagini per iscoprire gli autori della ribellione, per cui si disse, che se fu realmente eccitata, il parlamento aveva avuto gran torto di non inquisire contro gli agitatori. Il marchese di Limon, essendo andato a Crespy nel momento delle elezioni, come per visitarvi le case del duca, con tale destrezza adoperossi appo gli elettori della nobiltà, che non ostante la loro repugnanza con la corte, gl'indusse ad eleggere per acelamazione il duca d'Orleans, il quale vnolsi avesse detto di non volere accettare. Ma pochi di dopo videsi il duca con molto stupore recarsi in persona a Crespy a ringraziare ed a prestar giuramento. In tal foggia incomincio a percorrere quell'arringo di rivoluzione, che gli fu in seguito si funesto. Pervennto nella camera della nobiltà col cuore esulcerato contra

17.93. non ha considerato quest'epoca, che come un atto di derisione e di scaudalo. — Il di 10 la convenzione dichiarò, che la nazione francese più non riconosceva l'Eute Supremo. Il cristianesimo fu dunque legalmente proscritto. Le prostitute furono po-

la corte si uni fin dal primo momento al partito rivoluzionario, e tale partito affollossi intorno a lui. Quando fe'parte del terzo stato il ricolmarono d'inauditi applansi: "Amici, disse, vi prego a non fare strepito adesso; io voglio la vostra felicità, m'accingo ad occuparmene con ogni mio potere; applaudirete questa sera se volete ,.. Nel giardino del Palazzo Reale furono provocati i primi moti rivo-luzionari: tutte le somniosse formaronsi colà: di la partirono gli assembramenti; ed il più importante s'organizzo dinnauzi al famoso caffe di l'oy nella sera del di 12 luglio 1789. Si riseppe nella capitale il congedo di Necker: la nuova produsse la più grande agitazione: il popolo gridava che tutto era perduto, poichè quel ministro non era più alla direzione delle pubbliche faccende, Desmoulins il quale avea le sue segrete istruzioni approfittò di tale disposizione degli animi: escì dal caffe di l'oy tenendo una pistola in una mano, ed una spada nell'altra: monto sopra una sedia ed annunzio la nuova rivolta; indisvellendo una foglia d'albero l'attacco al suo cappello a guisa di coccarde, grido all'armi, all'armi ed invitò i crocchi a seguirlo. Tosto tutti si precipitarono in gran folla, ed in un istante il Palazzo Reale ed i vicini quartieri empironsi d'un popolo immenso: gli abitanti agitati scesero da tutti gli appartamenti; e sembro che l' intera popolazione fosse nelle strade. È difficile immaginare un simile movimento: gli spettacoli erano per principiare. Camillo Desmoulins ed i suoi amici ne forzano l'entrata, gridano all'armi, ne fanno uscire tutti gli spettatori, de' quali il maggior numero si unisce alla sollevata moltitudine; vanno in seguito a rapire dalla casa dello statuario Curtius i busti di Necker e del duca d'Orleans, e li portano iu trionfo per le contrade, e nelle pubbliche piazze. Non si può dubitare che si grande disordine sia stato suscitato dal duca e dai faziosi, da quali si lasciava attorniare. Ei fu vedato applaudire dalle sue finestre ai moti popolari, correre le strade a Wiski, ed intervenire alle sessioni dell'assemblea a Versailles. Era presente all'assemblea del di 14 luglio, si famosa negli annali della rivoluzione. Alcune ore prima i sediziosi designaroulo per luogotenente generale del regno: l'inalberato color verde fu calpcstato, e surrogato l'azzurro, il rosso, il bianco, ch'erano i colori della casa d'Orleans. Sul progetto di luogotenenza generale del regno, che doveasi conferire al duca, havvi molta oscurità: è un punto di storia che non sarà mai probabilmente ben chiaro . Bertrand-Moleville raccontaci, che in virtu dekc deliberazioni d'un comitato ligio al duca d'Orleans, e che teneva le sue sessioni nel villaggio di Mont-Rouge, esso principe doves avvertire Luigi XVI del pericolo in cui trovavasi, chiedergli la luogotenenza generale del regno, o in altri termini ceder ad esso la corona. Orleans la mattina del di 15 preseutossi alla porta della camera del re, ed informossi dal barone di

1793. ste ignude sopra gli altari: ivi riceverono l'incenso dovuto al Santo de'Santi; e furono adorate col nome di Dee della ragione. Per maggior dileggio fecesi precorrere per le vie di Parigi un giumento rivestito de'sacri sacerdotali indumenti, ed accompa-

Breteuil se poteva parlare al monarca. Il ministro risposegli, ch'ai non voleva vedere nessuno , ma che poteva scrivergli , e se il preferiva , indirizzare la sua lettera ad esso, il quale assumerebbe di metterla sotto gli occhi del re. Orleans preferi quest'ultimo partito. Dal di 14 al 15 luglio le cose avevano interamente mutato d'aspetto, e simile proposta, che poteva essere accolta il di innanzi, sarebhe stata rigettata con indignazione il di dopo. Da tal'epoca fino agli avvenimenti de 5 e 6 ottobre si parlò poco del duca; ma in quelle funeste giornate egli diresse gli assalitori del Palazzo, e loro indicò l' entrata e gli aditi i più interni. Le criminose dichiarazioni parvero talmente gravi, che il tribunale del castelletto dimando, che il duca fosse spogliato della ava inviolabilità, per essere consegnato alla giustizia. L'assemblea nazionale eresse nua giunta, ma Chabroud relatore elimino quanto v'era d'aggravio pel duca, e l'affare si dileguo. Dopo que tristi avvenimenti, ed in seguito d'un diverhio caldissimo con La Favette, determinò di passare in Inghilterra. Miraheau, che supponevasi ligio a'suoi interessi, ma che mirava a bilanciare l'influenza del generala con an'influenza rivale, opposesi invano a tale partenza. Fin da quel momento l'unione reale apparente, che esisteva fra il duca e lui, fu per sempre rotta. Orleans giunto a Boulogne eccitò un grande commovimento: il popolo sollevatosi in suo favore non volca lasciarlo nè imbarcare, nè partire, ma ei non volle cedere a tali tumultuose istanze. Otto mesi rimase nell'Inghilterra, e da quel regno inviò in iscritto la sua adesione al civico giuramento. La federazione del di 44 luglio il determinò a ritornare in Francia. Lettera indirizzo all'assemblea, in cui chiedea la facoltà di rientrare nel suo seno. L'assemblea annut, ma La Fayette il consigliò a prolungare la sua assenza. Ei non ostante si mosse immediatamente da Londra, e comparve sulla ringhiera il di 11 luglio, e rinnovo con voce maschia e con molta fermezza il giuramento inviato in iscritto da Londra. Si osservò, che poco tempo dopo la sua comparsa, gl'insulti contro i costituzionali , di cui il marchese La Fayette era uno de principali attori, incominciarono. Le parole di traditore circolarono nelle combriccole e negli attruppamenti, ed il giardino del Palazzo Reale fu il teatro d'ogni maniera di violenze fra costituzionali dopo la rivolta di Nancy, di eui La Payette avea voluto far punire gli autori. Tale rivolta fu sedata da Bouillé. Il re gli scrisse ch'avea acquistati eterni diritti alla sua stima ed amicisia. ", So, dicea, che uno de vostri cavalli, che molto amavate, è stato ucciso sotto Gouvernet: ve ne mando uno de'miei, che su da me cavalcato, e che vi prego di tenere per amor mio ,.. Nel tuorio di si scandalose faccende avvenne, che il popolo suscitato contro i costituzionali da'loro avversari , gittossi nel partito estremo della rivoluzione, la quale assunse quell'ascendante di

1793. gnato da un carnefice. La fazione municipale era il termine ultimo della rivoluzione. Essa opposta di scopo al comitato di salute pubblica, voleva invece della dittatura convenzionale la democrazia locale la più estrema, ed invece del culto il materialismo.

cui dovea fare in brieve un sì terribile uso. Il partito soggiogò il duca, che senza riparo diedesi a tale vergognoso servaggio. Dopo il viaggio di Varennes la repubblicana fazione stimo quello l'opportuno momento per effettuare l'impraticabile suo sistema. Una petizione o indirizzo a'dipartimenti fu stesa con tale veduta dal cavaliere di Laclos: era questi il segretario del duca. Brissot vi prese parte, perchè stimolato e protetto da madama de Genlis de Sillery, educatrice de figli d'Orleans. In si sedizioso libello dimandavasi, che fosse il re posto in giudizio e dieliarato decaduto dal trono. La petizione fu il segnale della rivolta del Campo di Marte, ove la repubblicana fazione fu repressa da Bailly, che quanto prima vedremo andare al patibolo. I diversi partiti dilaniaronsi: da giacobini non si tenne più misura alcuna: la rivolta de' popoli contro i re vi fu altamente predicata e riprodotta da una moltitudine di libelli, che i giornali propagarono in tutta Europa. Tale dottrina fu eretta in principio nel seno dell'assemblea legislativa, e le più terribili catastrofi divennero inevitabili. Orieans però parve si soffermasse un istante sull'orlo dell'abisso che stava per tranghiottirlo. Thévenard che fu per un momento ministro della marineria, sperando di ricondurlo al partito del re, avealo fatto creare ammiraglio. Bertrand-Moleville annunzio al duca l'elezione : questi ando incontanenta a fargli visita, ed assicurollo che calcolava il regio favore, perchè davagli i mezzi di far conoscere al re fino a qual punto i auoi sentimenti fossero stati calunniati . Attestò cou le espressioni della sincerità l'orrore, che ispiravangli i delitti di cui era accusato. Bertrand-Moleville propose di presentario al re, perchè esponesse in persona i sentimenti da cui era mosso. Il duca accolse con premura la proposizione del ministro, il quale ragguagliò tosto Luigi. Orleans su ricevuto la domane, e la sua conferenza col re duro più d'una ruezz'ora. Luigi XVI ne fu oltremodo soddisfatto, e disse a Bertrand-Moleville: "Sono della vostra opinione : egli ritorna sinceramente a noi, e farà quanto dipenderà da lui per riparare il anale fatto in suo nome, ed al quale è possibile che non abbia avuto tanta parte quanta avevamo creduto ... Orleans la domenica dopo interveune al levarsi del re. I cortigiani che ignoravano quanto era accadnto, fecergli provare si oltraggiose mortificazioni, che fu obbligato ritirarsi senza aver veduto nessuno della reale famiglia. Bertrand-Moleville aggiunge, che fu con ingiurie inseguito fino in fondo alla scala; egli allontanossi con la rabbia e l'indignazione nel cuore, persuaso che il re e la regina fossero i provocatori di tali contume-lie, ch'essi ignoravano, e di cui furono oltremodo afflitti quando ne furono instrutti. Da quel momento ogni speranza di ricondurre il duca a migliori sentimenti fu perduta: ci non ascolto che quei della vendetta. Coloro che componevano la fazione sanguinaria di Danton suro-

### EFFEMERIDI

290 1793. L'anarchia politica e l'ateismo religioso erano i simboli di questo partito, ed i mezzi co'quali contava di stabilire il proprio dominio. Una rivoluzione è l' effetto de' diversi sistemi, che per lo più agita il secolo in cui ha origine. Il cattolicesimo ol-

no non solo accolti in casa sua, ma più d'una volta ammessi alla sua tavola. Lo spaventevole abisso che doveva inghiottire il re e tanti altri sventurati francesi, si aperse pure al suo nemico, il quale non poteva evitario. Dopo il fatale senuvolgimento del di 10 agosto, que'che l'aveano preparato, e que' che l'aveano eseguita, formarono due partiti, che con intenzioni diverse gridarono viva la repubblica. Orleans in tale contesa dovea trovarsi fuori di causa. Un discendente di En. rico IV non poteva trovar lungo in una repubblica, che proscriveva tutta la posterità di quel famigerato monarca. I dantonisti fecero alcum tentativi in favore del duca, cui riguardavano come il mezzo eventuale d' una fortuna, che poteva nascere dalle circostanze. Manuel fecegli intendere, che per dissipare tutti i sospetti contro di lui insorti, dovea rinunziare al nome dell'illustre sua famiglia, e quello accettare di Eguaglianza, che sarchbegli stato proposto dalla comune di Parigi . Il duca accettò il nome di Eguaglianza con riconoscenza, e dichiaro in una sua lettera di ringraziamento, che non potevasi dargliene uno di più conforme a aroi sentimenti. Sotto un tal nume fu eletto deputato alla convenzione nazionale. Il sun palazzo fu da quell' istante abbandonato da quei, che ne aveano fatto ornamento, e venne tosto occupato dai ribaldi lordi di sangue, determinati a rendere il duca complice de' delitti ch'aveano commesso, e che doveano commettere. Le sue spiendide carrozze più non circolarono nelle vie della capitale, ed allorche compariva, rra solo, pensoso, e per costdire abbandonato. Nella convenzione prese posto nell'estrema sinistra, come nell'assemblea costituente, ma la posizione non cra la stessa-Ivi rese conto il primo della vittoria di Jemmape, alla quale il giovane suo figlin duca di Chartres avea contribuito co'suoi talenti, e col suo valore Evvi chi positivamente assicura, ch'era sua intenzione di non intervenire alla convenzione quando trattossi di pronunziare sulla sorte di Luigi XVI; ma che i pretesi suoi amici del lato sinistro essendone stati instrutti dichiararongli, che se non npinava con essi per la morte del tiranno, egli stesso sarebbe stata posto a morte. Atterrito da tale minaccia recussi all'assemblea, die voto contro l'appello al popolo, die voto di morte, e si oppose contro la sospenzione del giudizin. Paris ex-guardia del re nella sera del di 20 tentò d'introdursi nel palazzo del duca per trucidarlo: non potè rinscirvi , e Lepelletier de Saint-Fargean ne fu la vittima. La fazione giacobina avendo ottenuto dal duca parente quanto bramava, lo abbandono tosto al partito girondino, che divenuto suo nemica, nol difese che debolmente. Orleans fin d'allora si credette perduto. il principe di Galles un tempo suo amico instrutto de'suoi crudeli voti nel processo di Luigi XVI, lacerò il suo ritratto; e Dumouriez ch'era stato selante suo partigiano altamente il condannò , e cesso ogni com-

#### DI NAPOLEONE BONAPARTE

1793. tramontano fu diriante la crisi rappresentato dal clero refrattario: il giansenismo dal clero costituzionale: il deismo filosofico dal comitato di salute pubblica: il materialismo della società di Holbac dagli adoratori del culto della ragione e della natura fattare.

municazione con lui. Nel momento però della defezione del generale suddetto, il duca fu accusato d'averla provocata, e servi come di pretesto per proscriverlo, ed eziandio comprenderlo nel sanguinoso anatema lanciato contro la borbonica dinastia. Gli antichi suoi confideuti ed amici fecero di più, poiche chiesero ed ottennero l'arresto delle persone addette al suo servizio. Uno de suoi più intimi consiglieri , cioè sterlin di l'ouai trovandosi colpito dal fulminato decreto dichiaro, che fin dall'istante in cui avea riconosciuto un traditore, avea troncato ogni relazione con lui. Orleans, essendo il di 7 aprile per ordine di Pache condotto alla podesteria, scrisse all'assemblea che il decreto antiborbonico non poteagli essere applicato, mentre insuo favore parlava la veste che indossava di deputato, ed i principii che a favore delle recenti cose avea mai sempre professato e professava. La convenzione non bado a tale ragionamento. L'arresto, essendo in tal guisa approvato, cioè senza opposizione, sorse repentina quistione in quale città sarebbe la prigione del duca. I girondini il voleano a Bordeaux, gli avversari a Marsiglia, poichè era presupposta in allora la città la più repubblicana della Francia. Dopo una caldissima deliberazione scelser Marsiglia, ed il duca vi fu mandato la notte del di 9 aprile, ed il di 16 furono tutti sequestrati i suoi beni. Più volte ei mando amare condoglianze sull'ingiustizia della sua prigionia; non fu ascoltato, Si rivolse ai suoi amici; e questi l'abhandonarono. I girondini suoi veri proscrittori aveano provata una sorte simile alla sua, ne crauo più nella convenzione dopo il di 31 maggio. Il tribunale del dipartimento delle Bocche del Rodano incaricato d'inquisire contro di lui avcalo trovato innocente: Rhull deputato nulla trovò nelle sue carte, che il potesse pregiudicare; e Voidel pubblicò una memoria in suo favore. Malgrado tutto cio il comitato di salute pubblica vietò di rendergli la libertà: fu più rigorosamente custodito nel carcere di Saint-Jean, e venne decretato accusabile il di 34 settembre. Per essere giudicato dal tribunale rivoluzionario, che lo condannò pregisamente per ciò che fatto non avea, venne bentosto condotto a Parigi. Come girondino fu processato, mentre i girondini l'aveano fatto arrestare, ed aveano preparato il suo supplizio. Nel momento deila sua condanna parve, che riassumesse il carattere, che tanto amasi di vedere iu un discendente di Enrico IV. Al suo portamento sicuro ed altero, alla sua aria veramente nobile sembrava piuttosto un generale in mezzo a suoi soldati, che un reo condotto al patibolo. Uscito di prigione traverso i cortini ed i cancelli nel centro di sei gendarmi: sali la carretta, e dalla prigione fino alla piazza di Luigi XV fu oppresso da ingiurie, alle quali sembro di badar poco. Quando la carretta ginnse innanzi al suo palazzo, per un raffinamen to di barbarie su satta fermare. Orleans also gli occhi: per un istan

# EFFEMERIDI

1793. to decretare dalla comune. Lo stesso accadde delle opinioni politiche, cioè del realismo dell'antico regime fino alla democrazia illimitata della fazione municipale. Mon. n. 49. — Mije, part. II. p. 370. — Eramo Patoletti Vita di Fie VII. p. 63. — Storia dell'anno illa. V. p. 53. Giovanni Silvano Bailly ex-maire di Parizi, dono.

Giovanni Silvano Bailly ex-maire di Parigi, dopo essere stato ricoperto di oltraggi è condotto al patibolo. - Bailly, come vedemino, avea lasciata la sua carica di podestà ne' primi di di novembre del 1791. Allora ritirossi interamente dai pubblici affari, e passò a nascondere la sua esistenza nelle vicinanze di Nantes. Le turbolenze sempre più aumentaudo, ed il partito della rivoluzione essendosi fatto possente, non trovò più riposo nel solitario asilo, e pensò di partire. L'indole sua gli rendeva amara la lontananza da' suoi antichi amici. Scrisse a Laplace, comunicogli la sua situazione, e chiesegli se poten vivere sicuro ed obbliato a Melun. L'amico dopo aver fatte tutte le necessarie indagini risposegli di sì, e che poteva andare ad abitare nella propria sua casa; ma in quel mezzo sopravvenero gli avvenimenti del di 31 maggio, i capi del terrore crearono l'ar-

te soffermolli, ma senza apparire commosso. Appena giunto sotto area del patibolo si precipitò dalla carretta, econ inaudito coraggio sali il primo; ma per farlo sofferire maggiormente morì l'ultimo. Saviamente rislette Barzoni, che niuno al mondo siavi stato, che abbia profuso tanto danaro per comperarsi la ghillottina quanto Orleans, ed è altrest da riflettersi, che nella marsiglicse rivoluzione aprironsi tutte le prigioni, per cui i delinquenti rividero la luce , ma a quella che racchiudeva il traditore parente niuno si rivolse, perchè niuno de'partiti il voleva impunito. Orleans è stato il soggetto d'una moltitudine di scritti, di cui i più sono poco degni della posterità, e sono quasi tutti opnscoli in cni le accuse, le ingiurie, i sarcasmi trovansi accumulati con prevenzione, senza scelta, e senza discernimento.-Histoire de la conjuration de Louis-Philippe-Joseph d' Orleans, par l'auteur de l' Histoire de la conjuration de Maximilien Robespierre. I misfatti del di 6 ottobre. - Vita privata, o apologia del duca di Chartres. - Luigi Filippo Giuseppe d' Orleans: Esposizione de fatti accaduti nella rivoluzione di Francia . - Memoria giustificante in risposta al processo dello Châtelet. - Ferrières : Memorie. - Mounier: Giornale del 5 e 6 ottobre. - Montyoie. - Beaulieu. - Mon. n. 47

or many Group

1793. mata rivoluzionaria, destinata a coprire le provincie di patiboli, e mandarono una mano di si fatti assassini a Melun . Laplace, affinchè sospendesse il viaggio, scrisse allora a Bailly. L'insigne letterato obbe il dispaccio, ma per una inevitabile fatalità, e forse per quella imprudenza della sventura, della quale non mancano esempi, persistè nel suo concepito disegno, e volle ad ogni costo recarsi a Melun. Bailly entrando in città fu tosto riconosciuto da un soldato dell' esercito rivoluzionario: il popolo gli si ammutinò contro: trascinollo alla municipalità, la quale esaminati i ricapiti volea tornargli la libertà; ma ciò non fu possibile. Tarbé des Sablons maire della città a fin di salvarlo usò tutti gli sforzi della virtù e del coraggio. Tarbé non pote che raddolcire la sua disgrazia. Per appagare il furioso popolo gli fu d'uopo custodirlo prigioniero in sua casa. Bailly fu condotto nelle carceri di Parigi: ivi fu chiamato in giudizio il di 10 novembre, condannato il di 11, e giustiziato il di 12. I motivi della sua carcerazione furono la legge marziale proclamata il di della tumultuosa federazione, e le pretese trame con la reale famiglia. Egli era stato chiamato in testimonio nel processo di Maria Antonietta, e dichiaro false e calumniose le accuse scagliate contro quella principessa. Bailly venne condotto a morte: quell' istante, che per le altre vittime era il termine delle loro pene, fu per esso il principio della più terribile agonia. Dietro la carretta che il conducea al supplizio attaccarono la bandiera rossa, che egli avea dispiegata nel Campo di Marte, ed una torma di scellerati lo segui lungo la via, gridando e scagliando contro di esso le più crudeli imprecazioni. Frattanto una pioggia fredda e penetrante agghiacciava la testa ed il petto dell'astronomo infelice. Giunto sulla piazza della rivoluzione sollevaronsi alcune grida, le quali dettero a conoscere che l'exmaire meritava morire nel Campo di Marte, e là preci294

22.

1795. samente dove avea bandito la legge marziale. A tale effetto rimossero il palco, e dietro a questo il trascinarono. Nel campo suddetto bruciarono al suo cospetto la bandiera, ed accesa gliela sventolarono sul volto. Oppresso da tante crudeltà, e da mortali patimenti, svenne. Appena ebbe ripreso i snoi sensi, con voce tranquilla sì, ma ferma, dimandò il termine de' suoi mali; e siccome le sue membra, assiderate dal freddo e dalla pioggia, erano agitate da involontario tremolio: " Tu tremi, gli disse uno de' suoi carucfici. - Si, rispose Bailly, tremo, ma di freddo.,. Quand'ei si tenne vicino a morire, un nuovo raffinamento di barbarie fe' trasportare il palco, per tema, che il sacro recinto del Campo di Marte non fosse contaminato dal sangue dell'illustre agonizzante. Il suo letto di morte venne per la terza volta eretto sopra un mucchio di letame : egli vi ascese, ed alla fin fine vi mori. Mon. n. 54. - Beucot: - Biot. - Il giornale della libertà: foglio periodico parigino.

Il governo accorda delle pensioni a' sacerdoti, che hanno abjurato, o abjurano il loro stato. Il timore, la necessità, l'ambizione ben tosto fecero una moltitudine di spergiuri, che l'opinione non tardò a disonorare. Pseudo-vescovi beffeggiarono ne' più irreligiosi modi i sacri riti, le sacre ceremonie, ed alcuni di essi vidersi esercitare l'apostolico ministero con indossare in luogo della mitra ed il pastorale, la berretta rossa ed una picca. Eglino stessi consegnarono a'deputati della convenzione gli ostensori, i calici, i cibori, ed i sacri arredi in cui eravi alcun aurifero ornamento. Chabot ex-cappuccino accumulò eccesso sopra eccesso, e Gobet accompagnato da' suoi vicari ovunque vomitava le più esccraudi bestemmie ? Quelle stesse parole ripetea, ch' avea articolate nel seno della convenzione. La storia non dovrebbe ripeterle, ma le ricorda a' posteri, per indicare ad essi que'tempi di caligine e di orrore. Gobet così proruppe: " E

in any Consideration

1793. omai tempo che il velo della superstizione si squarci, che l'uomo ritorni alla sua grandezza, e che la ragione, il buon senso riprenda il primitivo suo regno. Più non mi permette la mia coscienza essere il ministro d'una religione, cui non ho mai creduto, e che disonora l'umanità. Io qui mi spoglio de suoi intutili segui, e degli abiti d'un ministero che abborro. — Di fatti ei se li tolse di dosso, e restò veramente un sanculotto. La convenzione e le tribune applaudirono, prorruppero in grida di gioja, di giubilo, ed incoronarono l'apostolo della l'rancia. Tantoritaria inegli Annali di Roma di Michele Mallio, dicembre del 1791, L.X.I. p. 331. (Boma preus Filippo Neri). — Mon. n. 61. — Storia dell'anno lib. V. p. 52.

La convenzione nazionale crucciasi, rattristasi, ed in silenzio pondera le fatali conseguenze di Tolone. Die ella comandamento che l'armata di Carteaux, quella di Kellermann che assediava Lione, quella di Brunet che occupava Nizza, ed i marsigliesi sollevati in massa marciassero rapidamente alla conquista di Tolone. Per parte degli alleati concorsevi l'esercito vincitore di Lione, e la guernigione di Valenziana piazza forte di Fiandra. Hood aveva aperto corrispondenza con Hamilton ministro a Napoli per aver gente. Ferdinando avea già chiuso i porti a'francesi, ed erasi obbligato di fornire alla lega 6000 soldati con grosse navi da guerra, e molte minori. Ma per agevolare ed alleviare vieppiù la cosa Hood vi spedi Septon, che raccolse 7000 napolitani, novecento de'quali a cavallo, e li trasse a Tolone. L'ammiraglio credeasi di entusiastare tutta Italia, ed avea già tentato Venezia, Genova; Fiorenza. Alla presenza delle navi annestarousi i negoziati politici. Drake ministro d' Inghilterra a Genova fe' intendere alla repubblica, che secondo la lega, accordasse ricetto all'armata di Giorgio, e cacciasse Tilly ministro di Francia, che spargeva semi di discordin e di aEFFEMERIDI

1793. narchia. Worsley non fe'tanto: consigliò solamente i veneziani a coalizzarsi, e fecegli conoscere i torbidi cle andava smocendo d'Essin contro la repubblica, e che a quest'effetto crasi portato a Costantinopoli. Scrivendo da Firenze a Siristori ministro del granduca a Londra, diedegli a conoscere la parzialità di questo principe per Francia. Tanto adoperossi, che ottenne l'allontanamento dalla Toscana di La Flotte ministro costituzionale, e de' marchesi Chauvelin e Fonguero. Non avendo potuto muover ne regii, ne repubbliche, Hood, Gell, Ohara, ammiragli inglesi rivolsersi a Tolone.

Nel caso attuale i fatti non corrisposero alle anteriori operazioni, ed chbero i tolonesi a detestare i male avvisati consigli, come di pubblicare un manifesto a favore de'collettizi. La posizione di terra dalla natura fortificata da monti aspri e scoscesi che circondano la città , non fu sufficiente ad arrestare la marcia de' repubblicani, quantunque gli spagnuoli occupassero Malbousquet ed i piemontesi la montagna ed il forte Faraone. Il nemico avea per compaguo il furore; ed il desiderio, poichè è di fuoco, in essi non avea periodi nel crescere. I francesi disposero le operazioni preparatorie per l'attacco di questa piazza. Bonaparte si distinse per la sua attività, e pel suo genio. Le genti collettizie sommavano a 8000, risolutissime a voler vincere. Le forze terrestri anglo-ispane nón equivalevano a quelle marittime, ed eravi a tal uopo bisogno più delle prime che delle seconde. In ciò mancarono gli alleati, ed Hood die' a conoscere ch'avea occupato Tolone più per predare, che per conservare, cosa mai sempre e non senza ragione detestata da' collettizi. Non si può fare a meno di non compiangere una così fatale imprevidenza. 1 più savi uomini non commettono errore, che il più delle volte non sia gravissimo. Langaras ed il generalissimo inglese Ohara dubita ed

A nuovo sole tennesi da Hood consiglio di guerra, a fin d'attenersi ad un qualche partito. Fu ivi osservato che i francesi non eronsi ancora indiritti verso il forte Balequier, che l'avrebber fatto bensi, potendosi da quel luogo bombardare Tolone. Concepirono che la perdita della montagna, e di Faraone traevasi dietro quella del grande e picciolo sant'Antonio, del Pommets, di sant' Andrea, e che malagevol cosa sarebbe sostenere Malbousquet, il quale occupato avrebbe assediata la città. Vennero a ragione gl'ingegneri e que' dell'artiglieria anglo-ispana. Goodal , Gell , Dunda , Borgia , Parcker , Britto , Koehker dissero qualche cosa. Hood e Langaras da quest'argomento mossi , opinarono dietro le generali deduzioni, che il possesso della città e della rada dipendeva dalle alture di Balequier, che il paese sarebbe stato infranto, schiacciato da mille bocche di fuoco, e la guernigione in estremo pericolo, non essendovi nella fortezza alcuna casa matta. Mostrarono, che la natura del terreno porgeva al nemico facil mezzo di collocare le batterie alla portata del moschetto, e che non era più possibile difendere Tolona. Hood e Langaras il conobbero più ch'altri, e votaronlo; ma nel concepire l'idea della ritirata. anche quella concepirono del fuoco.

anche quella conceptrono del luoco.

1 16 Il forte santa Caterina era stato abbandonato, per

\*\*monder.cui rendevasi pericolosa la marcia a'forti Lamalgue

e Margherita, che cadendo in potere del nemico

avrebbe impedito l'esportazione e l'imbarco. Sguer
nironsi tutti i posti, inchiodaronsi i cannoni, le soldatesche concentraronsi in Tolone ed occuparono i tere

rapieni, ed il forte Lamalgue. Le porte della città

furono serrate, ad eccezione di quella d'Italia data in

presidio ad un battaglione pienpontese, e si disar
marouo i cittadini. Ahi caso, estremo l'Diedesi av
viso, che a nessuno negavasi l'imbarco, e ch' eta

permesso abbandonare Tolone. L' agitazione è nel

polvere. La esplosione fu formidabile: scosse le onde e la città: inabissò negli abissi del mare quant' eragli vicino, ed il fuoco qual altro Mongibello scoppiò con una prodigiosa rapidità. Tutto ardeva: ardevan le navi, l'arsenale, i magazzeni; ed il fumo, le 1793. faville, e la impetuosa fiamma ingombrava la città. Il vento ve la traeya. Le fregate nemiche, ov'erano i guerreschi armamenti, e le polveri balzarono in aria. I tolonesi, e molti fra' soldati, alla vista del fuoco gittaronsi dalle mura sul lido del mare. Alcuni a nuoto raggiungono i barconi, altri l'Ouda l'ingoja; ed intanto i trancesi faceano cadere lungo la dada una piogria di palle, e di bombe. Perironvi 300 uomini, ed una fregata savojarda, che contenea

gli egrotanti e l'uffizialità.

Quando dagli anglo-ispani conobbesi che tutto era fuoco, e che umana forza non potea nè spegnerlo, nè rattenerlo, effettuarono l'imbarco a Lamalgue sotto la direzione di Koehker. Alcuni barconi somministrarono il mezzo. In alto del mare una flotta di circa 100 vascelli fu spettatrice contenta di tanto incendio, e di tanta infelicità dell'umana condizione; e fu allora che scoppiarono le mine de' due forti . il che aumentò l'orrore, la disperazione, il lutto. l francesi saltarono in aria, e piombarono in mezzo alle fiamme. Credo che non siasi giammai offerta all' uomo vista più orribile. In quell'incontro appropriaronsi gl' inglesi la grossissima nave di 120 cannoni col predistinto nome del Commercio di Marsiglia, unitamente al Pompeo ed al Pouente entrambi di 74, con le fregate la Perla , l'Aretusa , l'Aurora , il Topazio, ed attri legni minori: i sardi trasportarono nelle loro acque l'Alceste : i napolitani l'Imbroglio; e gli spagnuoli la picciola Aurora. Quest'inatteso capriccioso riparto die' non poco a pensare al gabinetto di santo Idelfonso, per cui a suo luogo avanzò Carlo IV ministerialmente i suoi risentimenti a Hood non già, ma bensì alla corte. I francesi nel ricuperare Tolone ricuperarono un deserto. Batteronsi senza principii di stratagia, ma bensi in massa, e come trasportati da ebbrezza o da rabbia.

In quest'incontro Napoleone Bonaparte venuto

1793. di Corsica, ed indossando l'uniforme di sottotenente d'artiglieria, nacque agli avvenimenti politici. Egli era stato impiegato in qualità di capitano nel quarto reggimento dell'armata che assediava Lione, la quale era mossa da Kellermann, donde partendosi andò a raggiungere quella, che facevasi strada contro Tolone. Saliceti trovavasi in quel luogo. Egli era amico della famiglia Bonaparte; e spesso presentava il giovine Napoleone a' commissari, che il comitato di salute pubblica avea scelti per quella piazza. Eran questi Barras, Freron, Ricord, Robespierre il giovine, ed il sunnominato Saliceti. In que'di la tiraunia della montagna erasi confermata in tutti i dipartimenti meridionali, e Saliceti avea con gli altri proconsoli contribuito a statuirla. Spesso parlava di Napoleoue a Barras, mallevandolo dell'amor suo per la repubblica, e procurandogli notabili avanzamenti 'nell' artiglieria: Giuseppe già avea accomodato presso il commissario ordinatore Eyssautier, e procuravagli una nomina di commissario di guerra; ed una carica nell' aministrazione dell' armata delle Alpi marittime con ogni zelo studiavasi procacciare per Luciano. L'assedio intrapreso dalle truppe della repubblica era comandato da Dugommier, il quale non risparmiava alcuno de'mezzi che potessero assicurare il successo. Ei ne viene assicurato dal capo del genio Marescot, da Muiron, Mouret e da Bonaparte. Fatto capo di battaglione al comando dell'artiglieria , tanto vi spiegò d'ingegno, di destrezza, di ardire, che di più in più in lui affissaronsi gli sguardi de' commissari della convenzione. Un di scorrendo con Barras le batterie, questi consigliò il giovine corso a fare su di esse qualche osservazione. Bonaparte rispose: " Badate al mestier vostro, e a me lasciate fare il mio: quella batteria è portata a dovere, ed io ne rispondo ". Bonaparte apprese a conoscere in tale assedio, che quanto facea parte della rivoluzione non avea la vir302

1793, tù di piacergli. Di ciò ne tenea discorso con gli altri ufficiali, che possedevano una simile sentimentale facoltà. Compassione per verità ispiravano i commissari inviati dal comitato di salute pubblica, che aumentava o diminuiva a suo piacimento, in vederli trasferirsi a comandare le manovre ad uomini, che di queste sole faccansi esclusivamente un mestiere. I rappresentanti inviati alle armate, costavano alla repubblica 200,000 nomini, e qualche testa di merito. Da questo principio ebbe luogo la risposta di Bonaparte a Barras, la quale anziche dispiacere al commissario gli piacque. Ben scorgesi che il giovine uffiziale con un colpo d'ingegno isbarazzossi dalla ispezione di Barras e di Freron. L'avere assoggettati i forti di Lamalque, di Malbousquet fa prova ch'egli avea ragione di collocare i rappresentanti al suo posto. Si facendo azzardò il suo avvenire, e nell'evento si disse, che vi fu della fortuna, ma non della prudenza. Certo si è che le savie disposizioni del comandante di artiglieria , l'attività sua instancabile e l'imperizia de'capi che regolavano l'assedio, aveano dato a Bonaparte un straordinario ascendente sull'anima: di tutta l'armata. In ogni militare movimento un solo grido , proferivasi da'comandanti delle colonne, e de'distaccamenti. " Correte a Bonaparte, e domandate che debba farsi, ei più d'ogni altro conosce il terreno ". Bonaparte non trascurava mezzo per meritarsi sì fatta considerazione, poichè il vedevano starsene continuamente esposto al pari de' suoi soldati a cannonare il nemico. Ei da un luogo eminente fe'un vivo fnoco contro Ohara e Dundas, e co' tiri arrivò fino all'arsenale. Il di 3c gl'inglesi aveano fatto una sortita con qualche successo in principio, ma in seguito i repubblicani ripresero i loro trinceramenti ed i forti. Bonaparte ricevè un colpo di bajonetta nella coscia sinistra, e fu di tale natura, che tenne alcun tempo in forse la sua vita. A lui è dovuta la pre1795. sa di Tolone, non solo pel sapiente suo piano d'attacco, ma per avere continuamente diretto l'animo
del generalissimo Dugommier. Questo concepi una
somma stima pel giovane comandante d'artiglieria,
gliene fu costantemente grato, e ciò rilevasi nel rapporto che fe' al governo sull'esito della sortita; ed
ivi per la prima volta parlasi di Bonaparte, avendo
l' intelligenza suna ed il suo caraggio contribuito al
felice successo di que' di. È noto il suo detto a'rappresentanti di Parigi: "Io vi presento un giovane
uffiziale di gran merito: ei camminea molto: fermi
dunque la vostra attenzione, imperocchè se lo tra-

scurarete, saprà innalzarsi da se ...

Bonaparte in quell'incontro conobbe Junot, che dippoi prese il titolo di duca d' Abrantes, antica ed estinta onorificenza portoghese. Junot era soldato a Tolone : Bonaparte durante un'intiero cannoneggiamento richiese se alcuno sapesse scrivere. Junot si offerse, e mentre scriveva sopra un tamburo, una palla percuotendo il terreno lo ricoperse di polvere. Non atterrito da questo avvenimento, osservo con molta freddezza, che mancava di rena per la sua lettera. Oltremodo piacque a Bonaparte questa intrepidezza, e l'encomiò. Junot chiese avanzamento: fu fatto sergente e scelto da Bonaparte per sua ordinanza. Tolone fu abbandonato al saccheggio, ed alle pubbliche rapine succedettero le pubbliche demolizioni. Il genio del terrorismo sfigurò i più superbi edifizi, e parve che la fragorosa saetta del cielo gli avesse fulminati da mille parti. Indi successero i massacri: indi da' terroristi si accusò l'intera popolazione di non essersi tutta, e nel primo istante della ricupera prosternata compunta di verace amore e riconoscenza verso l'astro della libertà; e sotto un tale pretesto infinite vittime furono in espiazione immolate al lusinghiero fantasma, che ovunque offerivasi bruttato di colpe, e di delitti. Freron, Bar304 EFFEMERIDI

- 1793. ras , Saliceti , Robespierre , Ricord vi commisero atrocità, che sorpassarono quanto erasi già fatto di più crudele, ed il primo se ne mostrò il principale ordinatore. Essi commissari eran d'accordo di distruggere la città, e di conservare il porto; ma Freron soggiunse, che bisognava far precedere tale operazione dalla distruzione degli abitanti . Agli infelici tolonesi fu ordinato sotto pena di morte di recarsi al Campo di Marte, per ivi ricevere alcune paterne istruzioni. Ottocento di numero vi si recarono. Quando furono schierati secondo l'ordine che fu loro indicato'. fecesi arrivare una batteria di cannoni, che tirò sopra di essi a scaglia. Que' che non furono colpiti, gittaronsi a terra, e finsero d'esser morti. I com missari trascorsero allora quel teatro di carnificina, e Freron disse ad alta voce : " Chi non è morto si alzi; la repubblica fa ad esso la grazia , . Gl'infelici non morti alzaronsi di fatto, e furono nel medesimo istante ammazzati a colpi di sciabla e di fucile. Una circostanza molto notabile di tale orribile esecuzione si è che il fuoco fu comandato da Bonaparte 1. Donne imbelli abbattute dagli anni e
  - (1) Fréron cost scrisse al suo collega Mosè Bayle . "Noi abbiamo requisito 12000 muratori per radere la città : ogni giorno dopo il. nostro arrivo facciamo cadere dugento teste: ottocento tolonesi sono stati già moschettati. Tutte le grandi disposizioni sono andate fallite a Marsiglia per causa d'Albite e Carteaux. Se ai fossero fatti moschettare, come qui ottocento cospiratori fino dall'ingresso delle truppe, e si fosse creata una giunta militare per condannare il restante degli scellerati, non saremmo dove siamo ". Nel suo carteggio trovasi quanto siegue. " Il moschettere è divenuto qui una faccenda quotidiana: la mortalità è fra gli amici di Luigi XVII; e , senza il timore di far perire innocenti vittime, siccome i patriotti imprigionati, sarebbersi passati tutti a filo di spada; come, senza il timore d'incendiare l'arsenale ed i magazzeni, la città sarebbe stata data alle fiamme ; cio non ostante ella scomparirà dal suolo della libertà. Dimani ed i giorni seguenti daremo opera all'abbattimento ". Nulladimeno la cit-tà non su smantellata .— Delille: La pietà ; poema .— Luigi Stanislao Fréson: Memoria storica sulla reazione reale e sulle stragi del mezzodi, con note ed atti giustificanti. - Moyse Bayle al popolo sovrano, ed alla convenzione; due scritti non meno curiosi di Freron . - Beaulieu .

1793. dal male, convalesceuti, infantate e che aveano appena dati nuovi figli alla patria, distese su d'un feretro vennero portate alla ghillottina. Fin allora che molte madri, per non sopravivere all'eccidio delle loro concittadine, slanciaronsi coloro figli aelle acque del mediterranco. Lo spettro del delitto, son parole di Barzoni, errando con le mani piene di ceppi e di puguali, nell'ombre della notte fra patiboli, le ceneri, le prigioni e le tombe, distese un negro panno funcher sulle ruine di Tolone.

I commissari suddetti, come rappresentanti del popolo, indirizzarono avviso alla convenzione nazionale, che la piazza dal 21 dicembre era in potere della repubblica. Parigi alla nuova di Tolone ricuperato diedesi in preda all'allegrezza. Il comitato di salute pubblica ne partecipò la nuova agli altri dicasteri. " Tolone , disse , è in potere de' francesi : segrete intelligenze dierongli l'ingresso : cinquecento emigrati furono uccisi. Gl'inglesi banno però incendiati tutti i nostri vascelli , votata la città, appiccato il fuoco all'arsenale, che ardeva ancora alla partenza de' nostri corrieri ". Robespierre resosi temerario ed ardito da tanti avvenimenti, e nel tempo stesso formidabile alle autorità, poco valutò le perdite suddette; e Barrere diedene a conoscere l'interna sua compiacenza, e decretò un' annua festa a quella memorabile giornata, acciò indelebile restasse la memoria di tale deliberazione, comperata a torrenti di sangue, di ruine, di morti. Mon. n. 77. -Vittorio Barzoni: op. cit. t. I. p. 121, 124. - Servan ci da un dettaglio militare su quest'assedio nel t. IV. p. 91. - Antommarchi: L.I. p. 247. - Edwige Santine: Documenti tolti dal gabinetto di Napoleone Bonaparte nella notte del 4 al 5 maggio 1821. - Storia dell'anno. lib. VIII. p. 295, 297. - Michele Mallie: Annali di Roma 1793. -Carlo Botta: Sforia d'Italia t. I. lib. III. p. 169, 177.

4 Organizzazione del governo rivoluzionario provdicentes xisorio, già decretata dalla convenzione il di 10 ot2793. tobre. - Le disposizioni di questa organizzazione concentrano tutto il potere ne'comitati di salute pubblica, e di sicnrezza generale, di cui la maggior parte de' membri ignoravano i primi elementi della politica. Non agivasi che in un punto, cioè alla difesa ed alla conservazione delle famiglie : non agivasi, che per allontanare lo straniero, e per opprimere la malevolenza. Per far questo bisognava istupidire il nemico, spaventare i male intenzionati, ed esaltare la massa popolare. - Delle straordinarie misure, sovente impolitiche, disastrose mai sempre, ma convenevoli alle circostanze, ed al momento: de' colpi di mano, delle ardite manovre, che sconcertavano la loro tattica, perchè diametralmente opposta alle regole dell'arte; ed alcuni azzardi felici prodotti dalla sciocchezza o dalla poca armonia delle potenze coalizzate, furono per lo straniero le risorse ed i mezzi di questi comitati. Nell' interno vere inquisizioni non avcano di forma, che l'arbitrio. Mon. n. 70,76,79.

Roche-Jacquelein , uno de' principali realisti , dopo un vivissimo combattimento s' impadroni di Mans graude , ricca e popolata città, un di capitale della Maina. Nel di 11 e 12 nacque altro fiero combattimento, che durò 18 ore. L'interno e l'esterno della città formano il campo di battaglia: la strage è orribile: Merceau , e Westermann vi comandano lo truppe della repubblica. e la Roche-Jacquelein i vandeisti , i quali sono tagliati in pezzi , ed i repubblicani disonorano con delle inaudite atrocità la dorro vittoria. Mon. n. 98. – Reuseit i. Il. p. 100 et k.

Battaglia di Savenay vinta dalle truppe della repubblica capitanate da Kleber, Westermann, Marceau sui realisti, pe' quali la giornata è decesiva. Un rovescio di fortuna abbatte la grande Vandea. In effetto la guerra in questo luogo cangiò intieramente carattere: essa non ebbe più che deboli mezzi, nè punto di riunione. Mon. n. 67 et n. — Basueh: 1. II. p. 113 et h.

Napoleone Bonaparte è nominato membro dell' istituto. - Il tradimento avea consegnato agl' inglesi Tolone, il valore lo ritornò alla Francia. Bonaparte in guiderdone era stato designato generale. Egli era per sua natura più o meno interiormente occupato. Tosto ch'ei più non avea alcuno d'intorno, l'abituale suo stato era il soliloquio, e spesso l'andava accompagnando con gesti, che sempre eran gli stessi nelle medesime circostanze . Mon n. 98. - Notizie segrete di Napoleone Bonaparte scritte da persona, che lo segui per corso di 45 anni. p. 12. (Lugano).

Combattimento di Geisberg nel Basso-Reno. Gli alemanni dalle truppe della repubblica sono messi in rotta. Nella più cuttiva stagione le francesi soldatesche manifestano contro i collettizi un'energia veramente sorprendente, e fino allora incognita. Fra di esse esiste un'emplazione che le conduce a de' successi appena credibili. Il di 27 l'armata del Reno dono avere flagellato il nemico a Werdt picciola città della Caringia, forza le linee di Lautern e di Weissembourg . Mon. n. 102. el s.

26.

Simone ch'avea iu custodia il superstite del trono di Francia tornò a sedere nel consiglio della cogennaio, mune ; ma la sorte del real principe divenne vieppiù peggiore dopo tale cambiamento. I timori dei regicidi sembrava, che sempre più crescessero, per cui essi divenivano ogni di più feroci. Due mostri d' inumana figura furono incaricati di vegliare di e notte presso ad una carcere anche più oscura e più infetta di quella della Torre del Tempio, in cui venne riuchiuso Luigi XVII. Ivi non gli fu più concesso di cambiar biancheria, nè di respirare all'aria aperta: la finestra di tale oscuro ridotto era ermeticamente chiusa: era interdetta qualunque comunicazione al prigioniero, nè ei potea neppure vedere quella mano avara, che porgevagli alcuni grossolani alimenti da una spezie di forame fatto nella EFFEMERIDI

1794. apsasezza delle pareti. Al tramontare del di una spaventevole voce ordinavagli di coricarsi: il raganzo trepitando obbediva; ed appena addormentato i manigoldi prendevansi la barbara libertà d'imitare Simone all improviso destandolo e gridando: ,, Capeto Capeto, tu dormi? Ove sei?,, Il fanciullo pieno di tunore accorreva quà e là in camicia, ed era rispinto indietro con villane parole. Due o tre ore dopo, cioò quando erasi nuovamente addormentato, rinnovellavano la crudele maniera di detardo, e tale supplizio continuò più mesi. Memorie inoriche intorne Luigi XVII.— Turgr: Frammenti storici raccolti ad Tempio.— Storia della canvità di Luigi XVI e della famiglia reale p. 128.— Ekda-di-

Le truppe della repubblica continuano ad avere prosperi successi nella Vandea. Francesco Atanasio de la Contrie Charette è battuto da Beysser a Machecoul, e le soldatesce francesi riprendono l'isola di Noirmoutier. - Il grande esercito della Vandea era comandato da duci illustri, ricchi, onorati da tutto il paese : esso contava alcuni ufficiali sperimentati : parecchi disertori eranvisi uniti: componevasi di paesani d'un carattere sommesso ed intelligente, semplici ma non mancanti d'industria, ne di ritlessione. Paragonato ad un esercito regolare, non era che un'informe moltitudine, e la truppa di Charette era nondimeno assai lungi dall' offerire un aspetto assai imponente. Charette trovossi a Parigi nel di per sempre memorabile del di 10 agosto. Esso tento di penetrare alle Tnileries per difendere Luigi, e fu confuso e travolto nella calca degli assassini, cui volea con magnanimità combattere. Si sottrasse da essi fingendo di portare in trionfo un brano di carne umana. Torno in Poitou, e si stabili nel picciolo castello di Fonteclause due leghe distante da Machecoul. Le prime circostanze della rivoluzionaria rivolta di quella parte del Poitou obbligarono Charette dopo replicate istanze e dopo la per1794. dita di de Vue a prendere servizio nell'armata controrivoluzionaria. Tali furono le istanze de'cittadini che minacciaronlo di trucidarlo, se non acconsentiva al comando delle armi. Egli vi si determinò, e gittate le sorti non v'ebbe più nulla d'incerto nella sua condotta, nè nel suo carattere. L'oste che veniva alla sua dedizione, non somigliava altrimenti alle truppe de'rivoltati ch'eransi formate nell'Angio, ed in altre parti del Poiton. I paesani erano stati affatto abbandonati a se stessi, ed aveano adottata una tendenza a rispettare la militare disciplina: per violenza aveano imposto il comando al loro capo, per cui doveano rispettarlo meno: ad alcuni uomini d'una classe inferiore era riuscito in quel primo politico concitamento, d'acquistare un'importanza che di leggieri inebbria gli spiriti grossolani. Charette dovea per necessità ripromettersi poco buon esito e poca gloria dalla sua autorità, cui era stato costretto di accettare : essa fu primieramente non integra e disputata : le stragi continuarono, benchè avess' egli preferito d'impedirle : mai non le sofferiva in sua presenza, ma non si adoperò con importanza per prevenirle. Riflette anzi che tali crudeltà imponevano a'sollevati la necessità di difendersi contro una giusta vendetta. Incominciò dall'attaccare Pornic e se ne impadronì : tornò a Machecoul , dove tentò di formare alcun poco il suo esercito, è di farsi la cavalleria. Con un pugno di gente marciò alla volta di Challans e provò un sinistro incontro: marciò sopra san Geryasio, e fu compiutamente respinto. I suoi soldati non s'agguerrivano, nè apprendevano ad ubbidire alla sua voce. Beysser usci di Nautes, e seuza ostacoli arrivò a Machecoul : gl'insorti non tentarono difendersi, ma a Charette venne fatto di stabilirsi a Legè e di mantenervisi alcun tempo. Ivi fu che lo spirito di sedizione imbaldanzito per gl'infelici eventi del generale, proruppe apertamente nel

## 510 EFFEMERIDE

1794. l'esercito. Grigneau comandante della parrocchia di Vieille-Vigne, ch'avea nello scontro mostrato alcuna bravura e sagacità, volle rovesciare Charette. La marchesa di Goulaine, di cui l'influenza in quel cantone era grande, s'immaginò che Charette non avesse nè abbastanza talento, nè abbastanza di coraggio per condurre i sollevati. Alla fin fine le sue truppe ribbellarono da lui. Egli non mancò di fermezza, percosse a colpi di sciabla alcuni ammutinati, e seppe mantenersi nel comando. Si volle allora impiegare contro di lui l'autorità di Royrand, il quale comandava un'altra banda di ribelli, ed avea ottenuto grandi successi. Charette forzato a lasciare Lègè, avendo riparato a Montaigu, Royrand ricusò di riceverlo. Charette divampando di rabbia raccolse le poche genti che gli rimanevano, e corse temerariamente da forscnnato ad attaccare i repubblicani a Saint-Columbin. Mon. n. 112. - Le Bouvier-des-Mortiers: Confutazione delle calunnie pubblicate contro il generale Charette, estratta da un manoscritto della Vandea. - Beauch: t. II. p. 418.

Il duca di Brunswick-Luncbourg scrive al re di Prassia, per prevenirlo ch' ei dà la sua dimissione e lascia il comando dell'armata collettizia, offeso della poca unione che regnava in essa. Il duca avea già obbligato i francesi a ritirarsi sulla riva sinistra del Reno, e dopo tre mesi d'assedio erasi impadronito di Magonza: era altresi entrato nel palatinato, ed avea ottenuto alcun felice successo a Weissembourg, ed a Kaiserslauterm; ma alcune contese insorte tra esso ed il generale alemanno Wurmser, e parecchie perdite degli alleati battuti da Hoche e da Pichegru, lo indussero a dimandare il sno congedo. Lasciò di fatto il comando, e pubblicò la notabile lettera, cui scritto aveva allora allora al re di Prussia sulla discordia degli alleati. Descrizione geografica di Carlo Gugliemo Ferdinando duca di Brunswick. E questa un freddo panegirico in cul rinvengonsi poche particolarità positive, e può, 1794. paragonarsi alla campagna di esso duca contro i francesi nel 1792, she viene giudicato un cattivo libello sedizioso. — Alichaud il giovano.

L'armata del Reno abbatte i posti stabiliti a Spira ed a Gemerscheim, ove trovansi magazzeni considerevoli di viveri e foraggi: essa s' impadronisce di Worms e del forte Vauhan, Il di 15 e ne'segment i conlirzati evacuano il Basso-Reno. Mon n. (10.

19.

21.

Napoleone Bonaparte terminato l'assedio di Tolone, per opera di Barras e de' suoi colleghi passa all'ardua e pericolosa impresa di restituire la Corsica alla repubblica. Resersi vani i tentativi impiegati per impadronirsi di Ajaccio, per cui ritoruo in Provenza, e scese di nuovo a Marsiglia. Se non riuscì al giovine corso di conquistare la patria, tampoco riuscì ad una squadra inglese di tre vascelli di linea e di alcune fregate di scendere nel golfo di Saint-Florent in Corsica. La guernigione di Bastia presentossi alla costa, e costrinse le soldatesche ad imbarcarsi di nuovo. - Al tramontare del mese i fanti leggieri della repubblica attaccano i Chouans nella foresta di Pitre, fra Vitre e Lavalle. In diversi punti un gran numero di sollevati sono stretti e fatti prigionieri ; inviati a Vitre sono fucilati. Questa spedizione è rimarchevole, perchè in essa vi si discoprì la corrispondenza de'facinorosi co'comandanti di Ĵersey e di Guernesey. Mon n. 117, 149, 183. - Walter-Schott: Vita di Napoleone p. 29. - Beauchamp: t. III. p. 50.

La converzione nazionale decreta e fa eseguire una pubblica festa, per solennizzare la lugubre memoria dell'uccisione di Luigi XVI. Il teatro di questo odioso haccanale fu la piazza della rivoluzione. I legislatori francesi non arrossirono d'unirsi a'membri della comunità, ed a tutti i senza calzoni di Parigi, a fine di danzare e canticchiare cauzonette di allegrezza intorno all'idolatrato albero della libertà. Ma vi facca necessità di sangue perché simil festa

179.4. fosse degna dei novelli rigeneratori, per cui im messa o a gorgogli ed alle dauze furono condotte al patibolo quattro vittime. Mattio: Annali di Romat. XII. p. 93.—Choix de rapports, opinions et discours, faite et prononcés depuis les distrefarieux. — Beauticui Histoire de la révolution française.

Federico Guglielmo di Prussia annunzia a' capi storajo regii ch'ei cessa di servire la coalizione, se essa non gli accorda dei soccorsi. - Dietro tale dichiarazione il di 14 aprile vennesi ad un trattato fra l'Inghilterra , l'Austria , la Sardegna , e la Prussia . In esso la prima potenza accordava all'ultima un sussidio di 60 milioni, a condizione però che Federico Guglielmo armerebbe nel prossimo maggio 60,000 uomini in favore della coalizione. Oltre il trattato suddetto vi fu quello stipulato all'Aja il dì 19 del medesimo mese fra l'Inghilterra, l'Olanda e la Prussia, la quale obbligavasi dare 63, 400 nomini alla coalizione, ricevendo un mensile sussidio di 10, 000 lire sterline. Nel trattato eravi per espressa clausola, che tutte le conquiste fatte da Federico Guglielmo, farebbersi a nome dell'Inghilterra ed Olanda, e ch'esse resterrebbero a loro disposizione durante la guerra, per farne in tempo' di pace quell'uso, che meglio gli converrà. Mon. n. 151, 245, 257. - Serv: t. IV. p. 409, e 485. - Collection de pieces importantes sur la révolution

Il general Mack investito della confidenza del deltimo gabinetto viennese passa in Inghilierra, e presenta a di. Giorgio III il piano della campagna che è per aprirsi. Giorgio se ne dimostra così soddisfatto, che dena al generale una spada tutta tempestata di dia-

manti. Mon. n. 170.

Combattimento di Pont-des-Noyers, vicino a Saint-Columbin, ove Charette alla testa di 4000 tomini è battuto dal generale Duquesnoi, comandante un corpo di soldatesche, che i vandeisti chiamavano la colonna infernale. I sollevati lasciano 500 uomini sul 1794. campo di battaglia. D'allora in poi la guerra assunse un'altro carattere. Charette capo d'un esercito senza provvisioni e senza bagaglie, troppo debole per mantenersi in niun posto, fuggiva da un luogo all'altro: ora piombava sul retroguardo dei repubblicani, ora sorprendeva le loro salmerie, ora attaccava le loro isolate colonne, e sempre mai mostravasi dov'era atteso meno: talvolta fallivano le sue imprese: la domane sopra un altro punto le ricominciava; e la fatica, le ferite, il tradimento d'alcuni de' suoi offiziali , la morte di coloro in cui fidava , non abbattevano la sua costanza. In tal guisa passò cinque mesi , scorrendo tutto il Basso-Poitou, ed avanzossi fino a Moulevrier nell' Angiò , dove la Roche-Jaquelin fuggitivo e separato dall' oste sua distrutta andò da lui. Egli non fece lieta accoglienza a quel prode ed infelice capo , e lasciaronsi malcontenti uno dell'altro. Que' ch' aveano migliorato nel grande e. sercito ed eransi rifuggiti presso Charette, ne par. tirono per seguire la Roche-Jaquelin . Mon. n. 148. -Beauchamp: t. II. p. 121. - Biografia universale, articolo Charette,-Villenave .

La capitale offre su tutti i punti delle case d' arresto. Una nota officiale risultava di 6000 prigionieri. Essi vengono incarcerati come sospetti, ed in queste moderne Bastiglie si accumularono gli amici della pubblica causa insiememente a quei, che contro di essa congiuravano. In brieve tempo il numero de' detenuti ammonta a 9000: il timore è in seno alle famiglie, e dilatasi su tutta la superficie della repubblica. La glillottina è dapertutto: l'innocente ed il colpevole vi sono trascinati senza distinzione: il medesimo dito gli accenna. la medesima voce li condanna, il medesimo ferro gli uccide. Il numero delle vittime fu incalcolabile. Mon. n. 170. — Walter-Seut : Qualco della rivolazione francese. — Histole philique, civile et morela de Paris, per Dulaure abtuer des Esquisees ur la révolution 1794, française. (Cet ouvrage renferme l'histoire de France depuis les semps les plus recules jusqu'à nos jours ?.

La convenzione appropriasi i beni degli ecclemarzo. siastici sì regolari, che secolari deportati dalla leg-

ge . Mon. n. 175. I polacchi avveggonsi troppo tardi della sorte 24.

che preparavangli le corti di Berlino e di san Pietroburgo, per cui si riuniscono a Cracovia. Ivi sottoscrivono un atto d'insurrezione, ed eleggono per loro capo il valoroso Taddeo Kosciusko. Il di 4 aprile senza artiglieria e con 4000 uomini mal montati flagella il corno destro de' cavalli russi, e batte 12,000 fanti a Wrachawice. - Kosciusko meno celebre per le sue gesta, che pel suo zelo per l'indipendenza della patria era poco noto, ma il fatto d'armi accaduto a Dubienka nel 1792, in cui per 6 ore sostenne e difese con 4000 uomini un posto assalito da 15,000 russi, gli acquistò non poca rinomanza. Con pari onore fe' sotto il giovane Poniatowski la guerra di quell'anno; ma la dappocagine di Stanislao rese inutili gli sforzi i più generosi. Esso monarca sottomisesi ben volentieri alle dure condizioni, che vennergli imposte dalla Russia, e sotto la melliflua apparenza d'un trattato di pace la rovina sottoscrisse della Polonia. La valorosa ufficialità polacca non resse a tanta vergogna, e si dimise. Kosciusko fu del numero, nè guari andò, che esposto ai sospetti de'nemici della patria , videsi astretto ad allontanarsi; il che molto credito gli crebbe nel partito cittadino . ed il fe'ammettere come tale dall'assemblea legislativa di Parigi. Ritiratosi a Lipsia, gli amici suoi di Varsavia, già decisi di muoversi contro i russi, fecergli conoscere, che l'aveano eletto per duce dell'esercito liberatore. Taddeo si arrese, e conoscendo che non era più possibile contenere l'impazienza polacca, presentossi ad essi nel momento in cui Madaliniski aveva inalberato lo stendardo della ribel1794. lione, ed era stato dichiarato in sua assenza, sur premo duce del nazionale potere. Insignito di tutti i poteri civili e militari in circostanze tanto difficili, decsi per ginstizia pur dire, che non ne abusò. Mon. n. 216, 228. — Segur. 1. III. p. 117, 163. — Mibeaud il giovina.

aprile.

Soppressione del consiglio esecutivo. La convenzione nomina 12 commissari, ed assegna ad essi i rispettivi loro attributi . - Il governo rivoluzionario era stato creato per comprimere, e la dittatura per vincere ; e siccome la compressione e la vittoria uon sembravano più necessarie a' dantonisti, questi cercarono di ristabilire l'ordine legale, e l'indipendenza della convenzione: vollero abbattere la fazione della comune: fermare l'azione d'un tribunale rivolazionario : vuotare le prigioni stipate d'infelici cittadini : diminuire i poteri de comitati , o discioglierli ; ma la condotta di Danton e de'suoi proselliti dopo il di 30 maggio era divenuta equivoca agli esaltati patriotti. Il progettato piano di clemenza, di umanità e della nuova forma legale fu immaginato da Danton, Philipeaux, Lacroix, Camillo Desmoulius, Fabre d'Eglantine, e dal generale Westermann. Già già rimproveravasi a Danton ch' avea debolmente agito nel di 30 maggio, ed aveva altresì disapprovata la condanna de'22 girondini, come anche i disordini della sua vita, le venali passioni, il correre da un partito all'altro, e la intempestiva sua moderazione. A fine di calmare la tempesta erasi ritirato ad Arcis-sur-Aube sua patria, e parve che tutto avesse obbliato in quel riposo. Hebert aveva in tempo dell'assenza di lui fatto progressi, per cui fu richiamato in tutta fretta. Fu allora che Philipeaux denunziò il modo, con cui era condotta la guerra della Vandea . Westermann avea riportata la vittoria di Chàtillon, e di Mans; e Camillo Desmoulins pubblicò i primi fascicoli del suo vecchio cordeliero. Mon. n. 194. - Mignet: part. II. p. 372 e s.

Robespierre e la sua fazione inviano al supplizio Giorgio Jacopo Danton, e que'del suo partito. I seguaci dell'uno e dell'altro aveano i medesimi principii: essi marciavano al medesimo scopo, ma diflettivano nei mezi d'intrigo. Questa diflerenza mettevali spesso alle prese, e menfre pareva che marciassero di concerto sulle vittime da immolarsi, scannavansi essi stessi nella divisione delle spoglie 1. Mon. n. 195, 197. — Migant: part. Il. p. 375. e. n. Bemilio.

(1) Camillo Desmoulins giovine brillante ed impetuoso avea secondato tutti i movimerti della rivoluzio, e dei di 14 luglio fino al di 34 maggio, approvando tutte le sue esagerazioni, e tutte le sue misure. Il suo precitato gioroale del tecchio calzolajo produsse molto effetto sulla universale opinione. In pari tempo Lacroix , Fabre d' Eglantine, e Bourdon de l'Oise stimolavano la convenzione a scuotere il giogo del comitato , e cercarono di riunire la montagna , e la diritta per istabilire la libertà ed il potere dell'assemblea; e siccome comitati erano onnipossenti, tentarono di rovinarli a poco a poco. Era di necessità seguire questa marcia, poiche bisognava cangiare l'opinione ed incoraggiare l'assemblea, per potersi appoggiare sopra una forza morale contro la forza rivoluzionaria, e aul potere della convenzione contro il potere de comitati. I montagnardi dantonisti tentarono di staccare Robespierre dagli altri decemplri, e sembrava loro che Billaud-Varennes, Collot d'Herbois, e Saiut-Just fossero i soli attaccati al sistema del terrore. Barrere seguitavalo per debolezza, e Couthon per attaccamento a Robespierre, il quale godeva allora la protezione popolare la più grande : era in qualche maniera il moderatore della repubblica , il dittatore dell'opinione ; e guadagnandolo, contavasi di riuscire contro i comitati, e contro la comune senza compromettere la causa della repubblice. Robespierre rampognò vivamente Camillo Desmoulius, per avere deriso nel giornale suddetto i suoi partigiani, ed abbandonollo alla loro vendetta. Danton prese a difeoderla, con troppa sicurezza lo consiglio di non isbigottirsi della severità di Robespierre, e prese altresi a difendere Fabre d'Eglantine coosigliero suo iotimo, ma non pote salvarlo, e tale sinistro il fe'acenrto, che poteva all'uopo essere attaccato lui stesso. Collot d'Herhois ch' era in missione giunse in questo frattempo : ei proteggeva la fazione anarchistica ch'erasi per un momento impaurata. La sua presenta la rese di nuovo audace. I giacobioi cacciarono dal loro club' Desmoulins , e Barrere accusollo alla convenzione. Tale era la rivoluzionaria effervescenza, che neppure lo stesso Robespierre risparmiavasi, « già era accusato di moderantismo , e ne' circoli mormoravasi di lui. Allora iocomincio la lotta: coloro che ne temeano le conseguenza tentarono di opprimere Collot d'Herbois, e tentarono di riconciliare due rivali. Danton e Robespierre pranzarono insieme . Danton esclamos " E giusto di opprimere i partigiani del re, ma non bisogna conCombattimento di Fougasse vinto dai francesi sui piemontesi, che sono costretti ed evacuare Oneglia, Le truppe della repubblica entrano nel territorio di Genova, ed impadronisconsi di alcuni forti che il nemico avrebbe potuto occupare e difendere. La genovese repubblica è preventua che una tale invasione non è ostile, ma fatta com la mira di proteggere li stati suoi contro i disegni di casa d'Austria Sergia, t. P., 119. — Mon. n. 207, 215.

fondere l'innocente col reo , e noi non dobbiamo menare, che colpi utili alla repubblica ,.. Robespierre aggrottando le ciglia, chi vi ha detto, soggiunse, che si sia fatto perire un innocente? Uscendo riprese Danton, non vi è un istante da perdere , conviene mostrarsi al popolo ed arringarlo. Danton nulladimeno in luogo di ocerare es to . . questa pausa fu per lui un segnala di morte. Westermann stesso, princirale suo agente, lo stimolava a ferire, a prostrare il tiranno, e promettevagli assistenza. Danton si contento rispondere, ch'egli non oserebbe far cosa alcuna. Il credito del suo nemico era immenso, nè poteasi senza di lui azzuffarsi, ne vincere, ed ura da ambedue i partiti ricercato. Profittando egli di questa vantaggiosa posizione bi-lanciavasi fra le due fazioni senza adottarne alcuna, e cercava in pari tempo di abbattere i capi, gli uni per mezzo degli altri. In questo torno il tiranno della Francia volca sacrificare la comune , e gli anarchisti; ed i comitati viceversa volcano sacrificare la montagna ed i moderati. Questi intesersela con Robespierre, il quale abbandonò Danton , Desmoulins e gli amici loro a' membri del comitato , ed i membri di esso abbandonarono Hebert , Clootz , Chaumette e Ronsin ed i complici loro. Robespierre si facendo preparava la rovina degli anarchisti , e giugnea a due fini vantaggiosi al suo orgoglioso dominio. Dalle fondamenta rovinava una fazione formidabile, ed isbarazzavasi di una riputazione rivoluzionaria rivale alla sua. Saint-Just monto alla tribuna, e con parole di funco più apertamente minacciò tutti i disidenti moderati: fe' dare al governo i poteri più estesi contro i cospiratori della comune, e fe'decretare, che la giustizia e la probità già erano all' ordine del giorno. In tale emergente gli anarchisti non seppero prendere alcuna valevole misura di difesa: per un istante al club de cordelieri violarono i diritti dell'uomo e tentarono un principio di sommossa , ma senza vigore , e senza concerto di parti. Il popolo parigino non si mosse, ed il comitato di salute pubblica commise ad Hénriot d'impossessarsi di Vincent, Hebert, Anatcarsi Clootz, del rivoluzionario generale Ronsin, e dell'oratore dell'uman genere Monmoro. Questi spiriti ardenti furono condotti avanti il tribunale rivoluzionario, come agenti dell'estero, e per avera cospirato di dare un tiranno allo stato. Pache sotto il nome di gran giudice era dal popolo designato. Questi capi anarchisti furono abhandonati dalla consurta loro audacia; si difesero, ma invano, e

1794. Fatto d'arme di Ponte di Nava. Massena in questo scontro batte gli alemanni e rendesi padrono d'Ormen e di Garrisio, in cui trovansi de magazzeni pieni di viveri e di munizioni. Due di dappoi accadde la battaglia d'Arlon vinta sogli alemanni dal. le soldatesche della Mosella e delle Ardenne, Questa battaglia è seguita da molte altre mosse militari, nelle quali le truppe della repubblicha riportano considerevoli vantaggi, Ser. I.W. p. 121. — Mon. n.

moriropo su quel patibolo, bruttato del sangue di tante vittime, ch'essi vi aveano senza ragione inviate. Danton era tempo che si difendesse, poiche la proscrizione avvicinavasi. Ad esso restava una sola risorsa, ed era di far prova della sua voce tanto conosciuta, tauto possente, e denunziare Robespierre, i comitati, e sollevare la convenzione contro la loro tirannia. I suoi amici lo scongiuravano a difendersi, a'quali rispondeva, voglio piuttosto esser ghillottinato, che far ghillottinare, Ei non si mosse. Assai bene conosceva quanto è difficile rovesciare un dominio stabilito, e conosceva altrest la soggezione e lo spavento dell'assemblea per contare sull'efficacia d'un simil mezzo. Quantunque avvisato del suo arresto non volle muoversi. Il giganta che avea fatto crollara il borbonico seggio fu arrestato nel suo letto la notte del di 31, senza che facesse la meuoma resistenza. Così eccade di sovente a coloro, che hanno per alcun tempo abusato del popolare lavore. Lacroix suo amico fu arrestato la notte stessa insiememente a Westermann, Philipeaux e Camillo Desmoulins. Tutti furono condotti al Lussembourg. Danton nell'entrarvi saluto cortesemente i numerosi prigionieri, ch'erano accorsi per vederlo. "Signori, disse, sperava di larvi uscire fra pochi di, ma invece eccomi con voi, ne so come questa faccenda finirà ,... Un'ora dopo fu messo in segreta, in quella appunto occupata da Hebert, e che ben presto doveva occupare Robespierre. Alcuni deputati reclamarono un tale arresto, il quale produsse una cupa inquietudine, un generale rumore. Nel seguente di all'apertura della seduta tutti sommessamente parlavano, e con ispavento dimandavano, qual'era il crudele pretesto di questo colpo di stato contro i rappresentanti del popolo, Le-gendre reclamo, e chiese lo sprigionamento de deputati. Robespierre comparve alla ringhierra, e cou disdegnosa arroganza lo sguardo fisso su Legendre, e dimando quali fossero coloro, che osavano tenere le parti del cospiratore, dell'immorale cittadino, di cui conoscevan-si omai tutti i delitti. Voi o rapresentanti vedrete in questo dì, se la convenzione saprà spezzare un preteso idolo da gran tempo divorate dal tarlo, e se nella sua caduta schiaccerà la convenzione e il popolo francese. Tutti rimasero in silenzo: Legendre si ritratto, e gli amiei di Danton contennersi, perche minacciati da irreparabile rovina. Saint-Just entro nella sala, e lesse contro i detenuti un lungo rapporto, in cui con inverisimili, ma sottili argomenti feceli compli1793. 213, 220. — Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres aiviles des Français de 1792 à 1815. — Tissot: Psécis ou histoire abrégée des guerres de la révolution française, depuis 1792 à 1815.

Le truppe della repubblica occupano Beaumont, piccola città di Hainault : impadronisconsi di Courtrai ; e nei seguenti di il general Bagdelone , seguendo gli ordini ricevuti dal general Dumas , occupa i fortini del monte Valasin, del picciolo Saint-Bernard, e dell'importante posto della Tuile. Son. I. III.

ci di tutte le cospirazioni della repubblica . L' assemblea senza mormorio, e coo istraordinario stupore di approvazione decretò l'accusa di Danton . Era venuto il di, che ciascuno cercava di guadagnar tempo colla tirannia, e sacrificava le teste degli altri per salvare la propria. Danton nella carcere abbandonossi alle sue riflessioni, a' suoi dispiaceri. Lacroix, ch'eragli vicino, rimproveravagli la sua infingardagine, la ana spensieratezza, ma l'amico altro rimorso non sentiva che di avere in una simile epoca fatto istituire il tribunale rivoluzionario : chiedeane perdono a Dio ed agli uomini. Soli quattro di dopo l'arresto vennero tradotti gli accusati avanti il tribunale rivoluzionario. Con pia franco entratono nella sala, presentaronsi con conteguo coraggioso e fiero , e mostrarono un'audacia e un disprezzo non ordinario. Appena degnaronsi rispondere alle interpellazioni, che loro fece il presidente Dumas. Durante i dibattimenti divertivansi ad appallottare dei bocconi di pane, e lanciavanli in faccia ai gindici ed ai giurati. Danton facendo pallottole, si contento dire, ch'era Danton bastautemente conosciuto nella rivoluzione, ch'avea anni 35, e che il suo nome già era nella posterità. Tali parole dette con isdegno e violenza, la fredda discussione di Lacroix, la vulcanica austerità di Philipeaux, e la virile energia di Desmoulins già già incominciavano a sollevare il popolo. Il tribunale impaurato da cotanta audacia incomincio a tremare, e consulto i comitati del governo, che dovesse fare in si spaventevole frangente. Questi ordinarono di mettere i prigionieri fuori dei dibattimenti , e di condannarli senza più udirli. Danton a tale decisione proruppe in un estremo furore. Scaglio inaudite impreca-zioni contro i suoi proscrittori.,, Siamo immolati all'ambizione di pochi vili scellerati, ma lungo tempo non godranno del frutto di questa esecrabile vittoria : Robespierre mi verra dietro : io strascinero Robespierre. Lascio tutto in un guazzo spaventevole i uno non vi è che conosca di governo, e tutti sono fratelli Caini; Brissot mi avrebbe fatto ghillottinare , come Robespierre ,. Cost dicendo fu condotto alla Conciergierie, e di là al patibolo. Agli altri vi andette col coraggio ordinario di que' di: i preparativi del supplizio non l'avvilirono: con sicurezza monto sulla carretta: tenea la testa alta, volgea gli squardi con alterezza, e sembrava che ancora comandasse al popolo. Desmoulins era ancora stordito della condanna , ne potea persuadersene. Il popolo che secondo il solite facea rumore stava silen1793. p. 422. — Mon. n. 220. — Collection de pieces importants sur larévolution française.

Battaglia di Courtrai vinta da' francesi sugli alemanni. Essi vi perdono 32 pezzi di artiglieria, stendardi, baggali, e 4000 uomini. Ferito mortalmente vi restò il generale Clairfait. L'acquisto di Menin, che in principio opposesi, fi il frutto di questa vittoria. Nel medesimo di coprirono eziandio Saorgio. Il campo de' piemontesi e degli alemanni è forzato colla perdita di Go e più pezzi d'artiglieria. I collettizi perdeno più di 2000 uomini. Mon. n. 224, 228

Robespierre in un lungo discorso fa l'elogio almeggio. la virtù, ch' ei non ha, e la convenzione riconosce l'esistenza d' un Essere Supremo, e l'immortalità dell'anima. Essa decreta delle feste morali: la
prima è all' Essere Supremo ed alla Natura; le altre ai benefattori dell'umanità, alla giustizia, alla
buona fede, ed alla pubblica felicità. Preparò in
tal guisa gli spiriti allo stabilimento del nuovo culto, e dell'Essere Supremo. Robespierre che era il fondatore di questa morale democrazia pervenne al più
alto grado di elevazione e potenza: divenne l' oggetto della generale adulazione: fu l'uomo grande

siono, e la comune temendo un qualche sinistro avea messe an l'armi molte soldateche. Danno ai spir éd pa sibilo par unistante s'inteneri. A nome chiamo la moglie, e confeso il duplacere di non più rivederia; un aiterorempendo ibuncamente soggiunte; "Danton, su, antienno, senta deboleza ". Bupidmente atti il pioco, e disea ai surienno, senta deboleza ". Bupidmente atti il pioco, e disea al la la modo perioco, toggiunge filignet, i ardi ma ultimi diferuori della moderazione, e dell'unanità gilutimi che volessero la pace fra i vincierio della rivoluzione, la miscrieroria pei vinti. Dopo lorono fecesi senire per qualche tempo, voce alcuna contro la ditatara del terrore. I girondini aveano volto prevenir questo reggo, i dantoni-tile terrore. I girondini aveano volto prevenir questo reggo, i dantoni-tile control della moderazione per procesa la control della moderazione della moderazione per qualche tempo voce alcuna control la ditatara del recordini aveano volto prevenir questo reggo, i dantoni-tile control della moderazione della moderazione per qualche sentino della moderazione della moderazione per controli della moderazione della moderazione per controli della moderazione della moderazione della moderazione della moderazione per qualche tempo della moderazione della mod

1794. della repubblica, nè si parlò che della sua virtù, del suo genio, della sua eloquenza. Quei che decretavano un culto alle sopraddette virtù, coprivano la Francia di patiboli, e sofferivano che la pubblica sicurezza, come le individuali proprietà fossero violate, e restassero impuniti i depredatori. Il terrore raddoppiò. Il potere dei comitati fu esercitato senza opposizione, senza ritegno. La morte fu il solo mezzo del governo, e la repubblica fu in preda alle esecuzioni. Gl'inviati del comitato di salute pubblica rimpiazzarono nei dipartimenti, e videsi nell'Ovest Carrier protetto da Billaud: nel mezzodi Majet protetto da Couthon; e nel nord Lebon protetto da Robespierre . La carnificina praticata contro i nemici della democratica antorevole dittatura si a Lione, che a Tolone eseguita col moschetto e colla mitraglia, più orribile divenne con gli annegamenti di Nantes, e con le patibolari macchine d' Arras, d' Orange, di Parigi . Mon. n. 229. - Mig. part. II. p. 390 e 398. - Storia dell'anno lib. I. p. 75.

I generali Massena e Macquart impadrouisconsi del colle di Tenda nel contado di Nizza, ed indicano al superbo valore delle armi repubblicane il passiggio di questa interessante pianura della Lombardia, in cui esse vanno a segnalarsi con delle manovre appena credibili. Mon. n. 2141. — 545v. t. 17. p. 127.

António Lorenzo Lavoisier, cui la scoperta della nuova teoria chimica ha reso immortale, è inviato al patibolo. — Nel fondo della sua prigione, allorchè non ignorava che premeditavasi il suo assassinio, attendeva ancora con calma e serenità la ristampa delle sue opere, che doveano comparire in 8 volumi. Si è ritrovato pressochè tutto il primo, il secondo per intero, ed alcuni fogli del terzo. Madama Paulze sua moglie, douna degua d'intenderlo, di secondarlo ne suoi lavori, e di cui le qualità preziose fecero le delizie della sua vita, fe ripar1794. tire tali frammenti in due volumi cel titolo di Memorie di Fisica e di Chimica, senza data, nè luogo di stampa. Le biblioteche non posseggono monumento di più commovente ricordanza: tali ultime linee d'un sommo ingegno, che scrive ancora alla vista del patibolo: tali volumi tronchi, tali discorsi interrotti a mezza frase, e di cui la continuazione è perduta per sempre, ricordano tutto ciò che i tempi orribili di cui parliamo produssero d'orrore e di spavento. La catastrofe, che ha messo fine ai dì di Lavoisier, fu una conseguenza dell'arringo amministrativo, cui avea però corso con non meno onore e talento, che il suo arringo scientifico. Tali meriti , e meriti diversi non gli ottennero grazia presso gli uomini del 1793, o piuttosto è credibile che questi fossero agli occhi loro un motivo di più o maggiore per proscriverlo. Coloro che battevano moneta sulla piazza della rivoluzione dovettero prontamente pensare agli appaltatori generali, a cui l'opinione popolare attribuiva ricchezze immense. Furono fatti arrestare: un deputato da lungo tempo impiegato ne' loro uffici, ed al quale Paulze suocero di Lavoisier avea accordato una particolar protezione, fe' contro di essi un rapporto, e fra le accuse non meno puerili , disse ch' aveano di troppo inumidito il tabacco di che aveano il monopolio. Tratti dinanzi al tribunale rivoluzionario, ventotto di essi furono condannati a morte. Si sperò ancora un momento, che la fama nelle scienze avrebbe risparmiato Lavoisier. Facevasi capitale delle istanze, cui alcuni degli antichi suoi confratelli sembravano in grado di fare in suo favore: ma il terrore agghiacciò tutti i cuori , niuno osò parlare ai decemviri; e forse in fatto qualunque sollecitazione presso di essi sarcbbe stata vana. Halle coraggioso cittadino affrettossi di fare al liceo delle arti un rapporto sopra l'utilità delle scoperte di questo grande

1794. nomo ; e tale rapporto fu presentato al tribunale . Lavoisier non isdegnò di chiedere ai ribaldi che l'aveano condannato un indugio di 15 dì, a fine di completare alcune esperieuze salutari all'umanità, ed utili alla repubblica. Intendeva senza dubbio le sue ricerche sulla traspirazione, che di fatto erano state sospese pel suo imprigionamento, allorchè promettevano i più bei risultati. Tutto fu inutile. Domas principal membro del tribunale rivoluzionario risposegli: "Noi non abbiamo più bisogno di chimici; ed il colpo fatale fu scagliato. Lavoisier non contava neppure il 50mo anno, ed era in tutta la forza della salute e del talento. Quanto avea scoperto sembrava soltanto il preludio di più luminose scoperte, che sono perite nel loro germe. Non si può senza fremere fare la riflessione, che un indugio di alcune settimane, il quale non avrebbe avuto nulla di straordinario, l'avrebbe condotto all'epoca in cui i patiboli furono rovesciati. Cuvier

L'orribile cattività della famiglia reale durava da 21 mese, e diveniva di di in di più stretta e più angosciosa, quando madama Elisabetta fu svelta dalle braccia di Maria Teresa Carlotta. In mezzo alle ingiurie salì in carrozza, venne trasportata alla Concergierie, e nel seguente di fu giudicata , condannata ; ginstiziata . Andando al patibolo : non cessò di esortare alla rassegnazione, al pentimento le altre vittime che ad essa insiememente doveano perire. Le donne che andarono seco lei, e clic fu costretta a vederne il supplizio, salutarono con rispetto, passandole d'innanzi, l'infelice sorella del loro re. Elisabetta abbracciolle con tenera commovente affezione, e non cessò d'indirizzare sue calde preci al cielo, che nel momento in cui ricevitto il colpo mortale terminò di vivere. Ella era appena giunta al sesto lustro. La sua spoglia fu portata senza pompa presso a Monsseaux e confusa con quelle che vi

1794. si ammassavano giornalmente, dopo tante inaudite e sanguinose condanne 1. Le Salle.

L' armata delle Ardenne caccia il nemico che occupava Thuin, e passa la Sambre. Nel vegnente di altri distaccament forzano il passaggio del Mont-Cenis, del colle d'Argentiere presso il fiume Duranza, ed il passo del monte Saint-Pelerin. Questi simultanei attacchi fatti alle grida di viva la repubblica sconcertano il nemico valore. Serv. 1, 111 p. 125.—
Hon. n. 218, 2142,

La convenzione accorda una pensione di 1200 lire al chiavajuolo Francesco Gamain. Esso avea insegnato a Luigi XVI l'arte del magnano, che com-

(1) Elisabetta Filippina Elena Maria, sorella del defonto Luigi XVI, nacque a Versailles il di 3 maggio 1764 priva de'suoi genitori. Prima di averli conosciuti fu affidata alle cure della contessa di Marsan, governatrice de reali fanciulli di Francia, verso la quale conservo mai sempre la più commovente venerazione, e la più tenera gratitudine. Il rispettabile abate di Montegut, morto a Chartres nell'anne di cui parlasi, fu suo precettore e per le sue cure merito l'orrevole 4ducia, che la reale alunna in esso mai sempre ripose. Elisabetta non avea ricevuto dalla natura, come l'augusta sua sorella Clotilde, quella dolcezza e quella flessibilità di carattere , che rendono facili le virtù. Esta annunziava per più d'un tratto una morale somiglianza col duca di Borgogna, l'allievo di Fenelon. L'educazione e la pietà operarono sopra di lei in egual maniera, che sopra quel principe: le lezioni e gli esenipi da cui fu ammaestrata l'ornarono di tutte le qualità, di tutte le virtu, e non lasciaronle delle sue proprie inclinazioni che una dolce sensibilità, vive impressioni, ed una fermezza che sembrava coniata per le terribili disgrazie, alle quali riserbavala il cielo. Fin da primi auni della sua giovinezza, in mezzo alla seduzione d'una adulasione perenne, ed a pericoli della grandezza, se osservare la giustezza della sua ragione, e la schiettezza del suo cuore, mercè la scelta de' soggetti a cui accordo la sua confidenza e la sua protezione. Donne ragguardevoli pe'loro sentimenti e pel loro contegno divennero le intime amiche, e uomini d'un commendevole carattere ebbero parte alla sua benivolenza. Essa non sembrava che un angelo di pace, di virtà, di beneficenza. Si eminenti qualità doveano far ricercare la sua mano da'migliori potentati di Europa, Si crede di fatto che il suo matrimonio, si trattasse col duca di Aosta principe del Portogallo, e coll'imperatore Giuseppe II. Ragioni politiche frapposero ostacoli al duplice congiungimento, ne sembro ch'essa ne sperimentasse verun dispiacere. Allorche la famiglia reale tento fuggire, Elisabetta presenti in euor suo il fatale arresto, perchè riconobbe uno de'comandanti della guardia nazionale, che di soppiatto, e col favore delle ombre era

1794. piacevasi privatamente escreitare, ed ei fu quello che manifestò alla convenzione l'armadio di ferro di cui tennesi in altro luogo proposito. Da noi riportasi questo fatto, poiche da luogo ad una grave accusta contro Luigi XVI. Gamain impolorò il soccorso del governo perchè era attratto nelle membra, e tale impedimento attributusai ad un bicchiere di vino avvelenato, che il re fecegli bere dopo avere terminato di adattare la porta di ferro. La storia lascia delle tracce che non fanno apprezzare l'accusa, poichè è bastantemente nota la morale integrità di Luigi XVI. Noi portiamo opinione, che ciò sia una calunnia. Vedi il monitore di cui abbiamo asquito la narrazione al a. 245.

entrato nel corridore, che la reale samiglia traversò partendo dall-Tuileries. Tornata in mezzo a suoi carcerieri trovò mezzo di mantenere un continuato epistolare commercio co principi suoi fratelli uaciti di patria e dallo stato in diverse epoche. I pericoli ogni di aumentando, anche in lei crebbe il coraggio, la pietà , la rasseguaziomentatuto, acue ne el creaco i coreggio, peta; i reseguato-ne. Il di 12 giugno fe lali doti apparire in tutto il loro lume, edi il di 40 agosto tenne dietro a quella sparentevole giornata. In mezzo alla stra-ge ed all'incendio lascio le Tuileries, e con tutta la reale famiglia' diedesi in braccio all'assemblea nazionale. Chiusa nal camerino de giornalisti senti pronunziare la decadenza dal trono di suo fratello, e tre altri di passò non meno crudeli nel recinto delle fabbriche dell'assemblea, prima di passare nel Tempio, dove nessuna persona della sua casa potè seguirla. Ivi obliando le sue privazioni, ed i suoi proprii mali, non pensò che a diminuire que' del fratello e della cognata ; quasi divenne una seconda madre pe'loro augusti figli, e seese per essi alle cure più delicate. L'aspetto di tante virtà non rammolli il cuore de' deputati, e si giunse ad espisre i suoi discorsi, gli stessi suoi sgusrdi, ed a negargli i soccorsi che esigeva la sua salute. Separata affatto dal fratello non lo rivide, che per ricevere il suo ul-timo addio, scena lacerante, che doveasi ancora riprodurre il di 2, agosto, allorche la cognata fu tratta dalla Torre del Tempio, per es-sere condotta alla Conciergierie, e di là al patibolo. Ferrand commendevole magistrato ha consacrato alla memoria di Elisabetta un'elogio storico di cui lo stile e i modi ed i sentimenti sono degni di un st nobile soggetto. Un omeggio ancora più splendido manca alla mamoria di lei. Ferrand: Memoria di madama Elisabetta principessa di Francia. - Lettere di madama Eli sabetta, Queste sono in nume. ro di 94: in esse brillano il candore delle sue virtu, la bellezza del suo carattere, la gentile vivacità della sua immaginazione, la fermessa della sua anima, e l'eccellenza del suo intelletto. - Le Clerc: Storia completa della cattività della famiglia reale. - La Salle.

2

326

Il comitato di salute pubblica nell'epoca stessa in cui immolava le più grandi vittime, fe'arrestare Matteo Giovio Jourdan e lo consegnò al tribunale rivoluzionario, il quale condannollo a morte. Egli venue arrestato come federato, come controrivoluzionario, ed inoltre per avere abusato della militare autorità, non avere mai obbedito a quella giudiziaria ed amministrativa, avere dilapidato i beni nazionali, ed averne disposto a prezzo vile, e per via del terrore. Erasi acquistato il nome di tagliateste: era nativo di Saint-Just presso la città Piy nel Velay l'anno 1749. Gli uomini orribilmente famosi, che svilupparono nella rivoluzione di Francia, non arrivarono a commettere gli ultimi eccessi, che per gradi e con una certa riservatezza e sospetto; non vi sono che poche eccezioni intorno a ciò. Jourdan ce ne presenta una: egli fu un mostro a prima giunta, e sotto d'un tal punto di vista diviene soltanto un personaggio storico, il quale deve occupare una sede nelle nostre Effemeridi. Li fu .macellajo, garzone di maniscalco, contrabbandiere sulle frontiere della Savoja, soldato nel reggimento di Alvergne, palafreniere nell stalle del maresciallo di Vaux. mercatante di vino a Parigi, e sotto il nome di Petit impiegato nelle orribili carnificine, a'primi assassinamenti della rivoluzione. Alcune persone, che conosciuto l'aveano, l'udirono vantarsi di aver svelto il cuore a Foulon ed a Berthier, ma egli si fece specialmente osservare il di 6 ottobre dell'89, e contribuì a spargere lo spavento nel palazzo di Versailles ed in tutto il regno. Ei si fu quello che tagliò la testa alle due guardie del corpo, Deschuttes e Varicourt, i quali sacrificando la loro vita, dato avevano alla regina il tempo di fuggire dal suo appartamento, cui gli assassini ben tosto invasero. Portava allora una lunga barba, · che il fe' confonder esovente con un altro uomo ugualmente barbuto modello de' pittori, che venne accusato male a proposito di tali orrori. Ritornato a Parigi dopo la sua spedizione, Jourdan diceva 1794. alla plebaglia che non doveano darsi la briga di richiamarlo a Parigi per tagliare due sole teste, pretendendo altresì che per le sue imprese l'assemblea nazionale gli dovesse dare una corona civica. Que'che l'aveano fatto operare, scorgendo che correva rischio di essere arrotato vivo, e soprattutto che i suoi discorsi incominciavano a metterlo in compromesso, lo fecero sortire di Parigi e spedironlo nel contado d' · Avignone, in cui dovea quanto prima venire impiegato nelle medesime funzioni, che aveva esercitato nella capitale. Jourdan aprì in Avignone una bottega di robbia col prezzo del saugue, cui avea sparso nel palazzo di Versailles e sulla piazza di Grève. Quando si trattò di unire Avignone ed il contado Venesino alla Francia , videsi Jourdan tornare per alcun poco a Parigi e ripartire in seguito per Avignone; e ciò diede motivo di credere, ch'egli era andato a prendere le istruzioni sul personaggio cui doveva ivi rappresentare. Già il fuoco della discordia e della disunione era acceso in quel misero paese, e le pretensioni di alcuni deputati dell' assemblea costituente non vi avevano poco contribnito. La fazione democratica formata da'rivoluzionari della Francia, avea già fatto scannare i capi del partito che difendevano la causa del papa, e che voleano rimanere sotto il dominio della santa Sede. Il corpo elettorale, che a similitudine di quanto era avvenuto in Parigi aveva usurpato tutti i poteri, avea conformato sotto la denominazione di esercito di Valchiusa un radunamento di gente, per meglio combattere que'che non voleano l'unione. Tale masnada composta di disertori, di contrabbandieri e di avventurieri accorsi da tutti i paesi ed attirati in quel le belle regioni dalla speranza del bottino, scorse le campagne sotto lo stendardo tricolore, saccheggiò, incendiò le case, trucidò tutti quelli che vollero far resistenza, senza distinzione di età e di sesso. Vo-

lendo vendicare la morte di Lescuyer, Jourdan co-

328

1791. gli altri suoi compagni uccisero nel palazzo apostolico un gran numero di persone insieme ad alcune femmine. L'assemblea legislativa, per quanto grande fosse in essa il rivoluzionario fervore, non potè nondimeno udire tale avvenimento senza fremere ed inorridire; e tosto ordinò che fossero processati gli autori. Jourdan fu arrestato da un giovane per nome Bigonet, il quale gli si precipitò addosso nella riviera di Sorgue , entro cui tal mostro era saltato a cavallo, credendo fuggire a nuoto. Jourdan volle sparare sul petto dell' avversario una pistola, che non prese fuoco, ma questi disarmò il masnadero , lo minacciò con un'arma simile , e lo fe'strettamente legare da' soldati che lo seguivano. Ma l'assemblea legislativa sgomentata dalle conseguenze, cui poteva produrre la giusta sua severità, molestata dai giacobini che ogni di acquistavano maggiore ascendente nelle sue deliberazioni, pubblico un decreto di perdono in favore dei briganti. d'Avignone. Tale partito, che per lo meno era una debolezza, divenne un vero invito, alle stragi del dì a di settembre, nelle quali di fatto ebbero parte molti sgozzatori che aveano figurato in quelle della Ghiacciaia, e si videro i partigiani de' due attentati, anzi quelli che immediatamente gli aveano fatti commettere, eletti deputati alla convenzione. Dopo essere stato imprigionato e liberato da Carteaux, Jourdan divenne capo di squadrone della gendarmeria, nel medesimo paese cui avea inaffiato di tanto sangue. In questo corso di cose, in cui sembrava ch' esso ogni di divenisse più potente, ricevette la morte. Il giornale politico nazionale, foglio periodico parigino. - Beaulieu.

Il tribinale rivoluzionario riceve una nuova orgiugno. ganizzaziotte. Un decreto stabilisce i deliti ch'esso deve conoscere e trattare. Molte disposizioni della legge sono indeterminate e proprie a dar luogo a degli atti arbitarii. L'articolo XVI ne da un'idea, e d'è con1794. cepito ne' seguenti termini : la legge accorda per difensori a' patriotti calunniati dei giuriati patriotti, ma non ne accorda a' cospiratori. Mon. n. 264

19. L'erario della repubblica era essasso i mancava
il mezzo di effettuare i pagamenti de' dicasteri e dell'
armata. I rapresentanti della repubblica vennero alla
determinazione di creare 1265 miglioni d'assegnati a
Bollettino delle leggi 207. — Mon. 2.72.

Battaglia di Fleurus guadagnata da Jourdan 1.

Battaglia di Fleurus guadagnata da Jourdan 1, che capitanava l'armata dellà Mosella. I collettizi vi perdono 15000 uomini e molta artiglieria. Due di dappoi il nemico, che circonvallava di blocco Maubeuge è costretto abbandonare l'impresa e ritirarsi, dopo avere però sperimentato una considerabile perdita. Già erasi il di 29 del caduto mese segnalato con la occupazione di Dinant, e mercè le posizioni di Permasens, Hornebach, Bliscastel, Almeyras avea battuto e dissipato i piemontesi nella vallea d'Aogsta. Mon. n. 257, 270, 245, 246.— Serv. 1.17, 150.

L'armata del Nord occupa Ostenda, porto ragguardevole per la sua situazione. Sotto un altro punto Mous, Ath, e Tournai cadono in potere della repubblica, ed il generale Marcqan fuga l'austriaco generale Beaulien. Lefevre batte il nemico à Vaterlo dei n Sombrefi il generale Hatry uccide 4000 uomini ai coalizzati e fa di essi 6000 prigionieri. Il di 5 i francesi la mattina preudono Gand e la sera Oudenarde, indi il di 10 entrono in Brusselles fin cui trovano de numerosi magazzeni. L'armata della « Sambre, della Mosa, e quella del nord ivi si ricongiungono. Le due prime prendono Lovanio, Malines ed enfrano in Namur. In Italia eziandio si combatte con successo: la guernigione di Loano dopo aver posto in fuga 4000 primontesi, gli sloggia dalla

<sup>(1)</sup> Il nome di questo generale non dessi confondere coll'altro Jourdan, che non he guari carico di delitti e di sangue il vedemmo salire la scala del patibolo.

1794. Pietra il di 13, ed il generale Le Brun impossessasi il di dopo della via che conduce alle Alpi da Tende a Coni. Fu nel di 15 che Scherer riprese Landrectes, e dopo un coinbattimento in cui i generali Michaul'e Dessix dierono prove di capacità e di valore, le armate del Reno e della Mosella si resero padrone di Spira e di Kersweiller. Mon. n. 27, 2887/293, 295, 309. – Germen. I.V. p. 80. — Considerations Pelitiques sur les affaires de France et d'Italie depuis 1774 jusqu'en 1824.

La convenzione decreta che il terzo degl'impieghi nell'armata saranno dati da essa, e che gli altri due continueranno a conseguirsi dall'anzianità . o merce la scelta de loro capi. - Il comitato di sicurezza generale fa arrestare un membro del tribunale rivoluzionario, che eragli per molti riguardi sospetto. Trovasi presso di lni una lista di proscrizione, diretta da Robespierre contro una parte dei membri del comitato di salute pubblica, e di que' che nella convenzione stessa sembravangli di contrario parere. Questa scoperta ed alcuni avvisi dati da' giacobini gettano l'alarme nella convenzione, che fino a quel di ha veduto a sangue freddo immolare dal tiranno tante vittime. Quei che sono designati in questa lista pensano alla propria loro sicurezza, e la perdita del tiranno è l'isoluta. Già un uomo oscuro, ma intrepido, per nome Admiral, avea risoluto fin dal dì 3 pratile di liberare la Francia da Robespierre e da Collot d'Herbois : inutilmente attese il primo tutto il giorno, per cui decise la sera di necidere Collot. Gli sparò due colpi di pistola, ma non lo prese. Nel susseguente di una giovine per nome Amata Cecilia Renauld presentossi all'abitazione di Robespierre, e dimandò parlargli. Il tiranno era fuori. e la donna ostando di passare, fu arrestata. Avea un picciolo involto e due coltelli 1. Terribile

<sup>(4)</sup> A fin di conoscere appieno Admiral e la giovine Renauld,

1794. metamorfosi! Robespierre avea non ha guari ricevuto i contrasegni dell' adulazione la più seducente, e dai giacobini e dalla stessa convenzione attribuivasi la sua salvezza al buon genio della repubbica. Il di 18 forile, avea fatto decretare l'esistenza dell' Essere Supremo. La celebrazione del nuovo culto era stata fissata pel di 20 pratile. Robespierre all'unanimità fu nominato presidente della convenzione, affinché facesse nella festa da Pontefice. Nel di prestabilito comparre alla testa dell'assemblea tutto raggiante in volto di confidenza e di gioja. Tale circostanza non gli era ordinaria. Di quindici passi precedeva i suoi colleghi: indossava un abito

ci diamo il provvido pensiero di qui raccogliere le circostanze dell'intentato delitto e dell'atto di procedura, che subirono i rei innanzi la loro condanna. Admiral era stato servo del vecchio marchese Manzi di Lucca a Brusselles, e quando medito il colpo era fra gl'inservienti della nazionale lottesia. Appena fallitoghi il colpo fu arrestato ed imprigionato. Innanzi al tribunale rispose, ch'avea tirali due colpi contro Collot con positiva idea d'ammazzarlo, e che molto rincrescevagli di non averlo uccisorche le due pistole comperate a tale oggetto e che preser solianto al focone, doveano occidere anche Robespierre, e che riuscitogli il colpo avrebbe pur fatta la bella festa. Admiral la mattina erasi portato alla convenzione nazionale a fine di eseguire l'impresa, ma i rapporti non essendo interessanti, si addormento. Svegliatosi sorti dalla convenzione, e posesi sotto il portico d' uno degli aditi del comitato per attendere a piè fermo Robespierre. Disse, che ciò facendo non intendeva di commettere un misfatto, ma bensì un alto di beneficenza verso la repubblica, e che da otto di eragli venuto il pensiero di ucciderlo, indotto dai rimproveri fatti da molti sopra alcune opinioni da lui manifestate nell'assemblea della sua sessione, e singolarmente da Calvet e Tohmet. Admiral alle 11 della sera sortendo dalla trattoria accomodo il suo fucile, caricò le pistole e si posa ad aspettare Colto. Nel sentire picchiare alla posta scese colle pistole alla mano, e mentre la cuciniera del rappresentante scese, anch' essa per far lome al padrone. Admiral sul ripiano della scala avventossi contro Collot, gridando: ", Scellerato, ecco l'ultima tua ora ", Le pi-slole preser leutamente funco: Collol grido, mi ammazzano, e si sal-vò. Admiral salt nella sua camera, vi si chiuse, carico le armi, si pose la canna del fucile in bocca, colla sciabla procurò di dar moto al grilletto , ma il fucile ancora non prese fuoco che di fuori . Dopo fulminata la condanna prorugpe nelle seguenti parole. ", Ch'era beu . dolente d'aver mancato al suo colpo, il quale riuscitogli sarebbe stato amato ed ammirato da tulla Europa, non che dalla Francia, e cli era beu doloroso per lui di aver pagato 90 lire un pajo di pistole ,

### 332 EFFEMERIDI

1794. sfarzoso, nelle mani portava fiori e spighe, per cui divenne l'oggetto della generale attenzione. I suoi nemici concepirono l'idea ch' egli avrebbe infallantemente usurpato il potere, e le perseguiate fazioni speravano da tanto apparato un più dolce regime: Il tiranno ingannò la comune aspettativa. Da gran sacerdote arringò il popolo, e fini il suo ampolico discorso con alcune parole, che nel petto agghiacciarono la speranza di tutti. Couthon esibi una nuova legge. Il tribunale di sangue avea colpiti tutti quei, che gli erano stati dall'ira e dalla vendetta proposti; e realisti, costituzionari, girondini, anarchisti, montagnadi già tutti erano stati designati, archisti, montagnadi già tutti erano stati designati.

ebe lo aveano si malamente servito. — Anuata Cecilia Renanid, quai muova Courday già truciditrice di Marat presentossi la sera del di 23 maggio alla casa di Massimiliano Robespierre. La giovine si dolse di non averlo rinvenuto. Poiché non seppe occultare la perturbazione dell'animo suo fu presa in sospetto , arrestata , e condotta al comitato disvigilanza. Ivi dovette sostenere alcuni interrogatori , giacche trattavasi di colni che in allora signoreggiava in Francia, e ch'avea saputo concentrare in un solo comitato tutte le autorità costituite. La giovine die' il suo nome, disse contare il ventesimo anno , convivere col padre cartiere nella contrada della Lanterna. Prima che sottoscrivesse l'interogatorio, le su presentato un pacco ch'essa avea depositato presso il cittadino Payen bottigliere in via dell'Estrapade, prossimo alla casa di Robespierre. Il pacco conteneva un intiero abito ferminile. Interrogata perchè se ne fosse provveduta, soggiunse, ch'avea ciò fatto prevedendo il luogo in cui sarebbe stata condotta. Il presidente ri-prese: E di qual luogo intridete parlare? La giovane rispose: Della prigione, per passare colà alla ghillottina. Barrere sostenne nel seno della convenzione, che i surriferiti assassini erano opera del principa di Coburgo e di Pitt ministro della Gran-Brettagna, ed a sua istigazione fu decretato che più non si facessero prigionieri ne inglesi na annovaresi, e che il sanguinario decreto venisse spedito in istampa a tutte le armate. La Renauld fu condannata a'morte : tutti i suoi perirono sotto la scure della rivoluzione, mentre persone dell'uno e dell'altro sesso traevansi di continuo ed a dozzine allo stesso supplizfo. Questi orrendi continuati spettacoli ognora più sempre disumanavano la nasione, poichè assuefacevasi alle carnificine, e la gioventia stessa educavasi su tali detestabili principii, ne eravi spe-ranza che ritorcesse il piè da quell'infernale abisso, che dovea renderla vituperevole in faccia all' Europa ed al mondo. - Storia dell'anno lib. 1. p. 80 , 83. - Mignet : Storia della rivoluzione francese par. 11. p. 399, anno 1794.

1794. restati, ghillottinati, ma esso tribunale non procedea colla stessa celerità in distruggere il genio degli sterminatori sistematici, che ad ogni costo voleano sbarazzarsi dei detenuti. Couthon, esclamo: "Cittadini ogni lentezza è un delitto, ogni indulgente formalità è un positivo universale pericolo. La dilazione per punire i nemici della patria deesi restrignere in riconoscere soltanto i rei ... Fu allora che i detenuti giudicaronsi in massa : dichiararonsi colpevoli tntti i nemici del popolo, e quei che macchinavano d'annientare la liberta col segreto intrigo e colla forza. I giurati non ebbero più che la loro coscienza; la legge entrò nel nolla. Fouquier Thinville, ed alcuni giudici che presiedevano alla giustizia non furono più sufficienti , per cui il tribunale si distribui in quattro sessioni, aumentaronsi i giudici ed i giurati, e diedersi quattro sostituti ausiliari al pubblico accusatore. A si repentino movimento Ruamps esclamò: "Se una tale misura si adotta, altro non ci resta che bruciarci le cervella ,.. Dimandò l'aggiornamento , fu appoggiato, ma Robespierre in trenta minuti fe' adottare il decreto. Nacque baruffa fra i deputati : la convenzione, la montagna, il comitato posesi in guardia, perche temeano fosse quello l'ultimo loro di . Merlin attaccò Bourdon de l'Oise : questi fu attaccato da Couthon : Ruamps attacco Robespierre , il quale iscagliossi contro Ruamps e Buordon Le minacce, l'appoggio degli altri decemviri, il timore ch'erasi diramato, ed il tuono imperioso di Robespierre, fe' tutti rientrar nel silenzio. Dopo tal di incominciarono le infornate, e mandavansi a morte fino a 50 condannati. Il terrore rientro tutto nel terrore, e circa due mesi continuò. Fu questo l'ultimo termine di unione fra' comitati : sorde dissensioni esistevano fra di essi: soli trovaronsi a combattere nell'arena, ed abituati nella lotta e nella necessità di dominare, vicendevolmente scagliarono i

1794. mortiferi colpi . Nella caduta dell'antica comune il partito democratico erasi diviso. I principali membri del comitato di sicurezza generale Vadier, Amar, Vouland apartenevano alla distrutta fazione ed a questi eransi associati Billaud-Varennes e Collot d'Herbois, i quali tutti preferivano il culto della ragione a quello del supremo facitore. Nelle loro nottiludie conventicole mostraronsi gelosi dell'alta riputazione e potere di Robespierre mentre esso iva irritato . della loro segreta corrispondenza e disapprovazione, come degli ostacoli che frapponevano alla sua vòlontà. Il tiranno concepì l'orribile idea di abbattere i membri più intraprendenti della montagna, cioè Talien, Bourdon, Legendre, Freron, Rovere e cento e cento altri. I di correano che Robespierre disponeva d'una prodigiosa forza : il basso popolo inquieto sempre, ne mai contento, vedendo la rivoluzione nella persona dell'idolo popolare, il sosteneva , e predicavalo il rappresentante delle sue dottrine e de' suoi, interessi. Henriot comandava la forza armata di Parigi, e già la comune avea sostituito al procuratore generale Chaumette, l'agente nazionale Payan, ed a Pache maire l'irrequieto Fleuriot. Ma qual era il fine del despota della Francia, concedendo le funzioni le più influenti a uomini nuovi di equivoca fama e valore, e separandosi dai comitati ? La sua condotta inclinava per l'usurpazione, ed in pari tempo sperava di essere secondato dal popolare fanatismo. Ogni partito avea perduto i suoi capi: la gironda i 22 deputati : la comune Hebert, Chaumette e Ronsin: la montagna, Danton, Chabot, Lacroix e Desmoulins; ma Robespierre proscrivendoli avea protette le masse. Erasi posto alla testa della nuova comune, e non avea a temere, che di pochi montagnardi e del convenzionale regime. Ei diresse tutti i suoi sforzi contro questo duplice ostacolo; ma furono bensì gli ultimi momenti di sua car1794. riera . L comitati combatterono alla loro foggia : sordamente minarono la sua rovina; ed accusaronlo di tirannia e di dominio. Lo stabilimento del suo culto il riguardarono come il presagio della nuova usurpazione e alla memoria richiamarono l'orgogliosa ostentata impostura del di 20 pratile. Il partito controrivoluzionario chiamavalo Pisistrato 1, e sentendo passare questo nome di bocca in bocca , divenne più cupo e diffidente, mentre era per natura malinconico, sospettoso e timido. Non usciva che accompagnato da giacobini, e nella popolare società die' principio di nuovo alle sue denunzie : era da temersi moltissimo, sia in ragione della sua potenza, sia in ragione de'suoi odii e de'suoi progetti. Da esso doveva incominciare il combattimento. I diversi partiti tennero fermo ed aspettarono l'attacco, quantunque ciascupo lo temesse . Alcuni capi erano i seguenti Thuriot, Guffroi , Rovere , Lecointre , Panis , Cambon, Monestier, Talien, Legendre, Freron, Duval, Andoin, Vadier, Youland, e i due Bourdon. Robespierre li facea sorvegliare coll'inquietudine la più manifesta. Le spie accompagnando i loro passi investigavano tutti i loro movimenti, e lo informavano delle loro azioni e delle loro parole. Egli era per la prima volta l'autore d'una congiura, poiche avea fin d'allora approfittato di tutti i movimenti popolari, ma non ne avea diretto alcuno . Danton, i cordoglieri ed i sobborghi aveano fatto la loro congiura contro il trono il di 10 agosto : Marat, la montagna, e la comune il di 31 maggio contro la gironda : Saint-Just, Billand e · i comitati contro la comune e la montagna; e Robespierre solo bisognava che compisse da se stesso l'ope-

<sup>(1)</sup> Pinistrato atroice rese grati servigi alla patria mercà la presa dell'itola di Salamina, e poco dopo aspiro dila sorranità. Per perunitri finse d'implorate la protezione del popolo contro de suoi nemici, e dimando delle guardite agli attonici. Esgli in appresso ne servi contro la patris e s'impadroni d'Atene. — Ladvocat: Dizionazio storico.

1794. ra della sua dominazione abbozzata dagli altri. Ricorre a' giacobini, ed al basso popolo. I principali agenti nel comitato sono Saint-Just e Couthon : nella comune l'agente nazionale Payan ed il maire Fleuriot; e nel tribunale rivoluzionario il presidente Dumas, il vice presidente Coffinhal, unitamente ad Henriot comandante della forza armata, ed alla società popolare. Robespierre richiamò in tutta fretta Saint-Just ch' era in missione all'armata, e prima del suo ritorno preparò gli spiriti nel club de' giacobini : impegnò tutti i suoi colleghi a presentare le loro riflessioni all'assemblea nazionale. In quest'epoca era un poco malato, ed esagerava a bella posta il suo scoraggimento, i suoi timori e pericoli della repubblica, per infiammare i patriotti a riattaccare al suo il destino della rivoluzione. Saint-Just al suo ritorno fu ricevuto freddamente dal comitato, ed ogni qual volta presentavasi, sospendevano le loro deliberazioni, per cui argui che non eravi tempo da perdere. La sua massima era di colpir presto e forte : stimolò Robespierre, dicendogli, che l'ardire era tutto il segreto delle rivoluzioni, e il determinò a un colpo d'audacia, cioè impegnandolo ad assalire i suoi nemici senza prevenirli. La forza disponibile erà d'opinione per i rivoluzionari, ma essa non era una forza organizzata. Non poteasi ricorrere all'insurrezione se non dopo la negativa dell'assemblea, perchè diversamente mancava il pretesto della sollevazione. Robespierre fu tenuto a principiare l'attacco nella stessa convenzione. Mercè il suo ascendente sperava di ottener tutto da lei, e se avesse resistito avrebbe contato sul popolo.

alla convenzione, montò la tribuna e denunzio con accorto discorso i comitati. Finito questo lamentossi de suoi calunniatori : quelli attaccò che volcano con gli eccessi o con la moderazione pendere la repubblica : quelli , che perseguitavano i pacifici cittadini 1794. indicando i comitati; e quelli, che perseguitavano i patriotti designando i montagnardi. Ad un tratto associossi alle intenzioni, alla passata condotta ed allo spirito della convenzione dicendo, che i nemici di lei erano anche i suoi. Dopo aver confutato la propria causa con quella della convenzione, la provocò contro i comitati con la chimerica idea della sua indipendenza. "Rappresentanti del popolo, gridò, è tempo di riprendere la fierezza e la sovrumana altezza del carattere che vi conviene. Voi non siete nati per esser governati, ma per governare i depositari della vostra confidenza ,, . Detto questo si rivolse agli uomini moderati, ricordando ad essi che gli crano debitori della salvezza dei 73 deputati, facendogli inoltre sperare il ritorno dell'ordine, della giustizia, della clemenza; e spargendo i semi di una nuova organizzazione, promise cangiare il sistema divoratore delle finanze, addolcire il governo rivoluzionario, dirigerlo, e punire gli agenti prevaricatori. In ultimo parlò al popolo, tratto de'suoi bisogni, gli ricordo la sua potenza, nè omise dire tutto ciò che potea fare impressione alla convenzione riguardo al pubblico interesse, alla speranza, alla paura. Tale dichiarazione di guerra universalmente si ascoltò senza bisbiglio e senza applauso. Il silenzio durò molto tempo ancora dopo la declamazione. Ciascuno guardavasi con incertezza e con inquietitudine. Lecointre di Versailles prese finalmente la parola, e propose la stampa del discorso. La domanda fu il segnale dell' agitazione, delle discussioni, della resistenza. Bourdon de l'Oise si oppose alla stampa e fu applaudito ; ma Barrere sostenne che tutti i discorsi doveano essere pubblicati. Couthon ne man l'indirizzo a tutte le comuni , per cui la convenzione impaurita dall'apparente unione dell'opposte fazioni decretò la stampa ed il rinvio. Vadier combattè il primo il discorso di Robespierre, Cambon andò più lungi, e 338

1794. Billaud-Varennes esclamò ; " Bisogna strappare la maschera su qualunque volto ella sia : desidero piuttosto che il mio cadavere serva di trono ad un ambizioso . che divenire col mio silenzio complice de'suoi delitti ,, . Panis , Bentabole, Charlier, Thirion, Amar attaccarono anch'essi Robespierre già indicato a dito da Cambon. Freron fattosi ardito propose alla convenzione di scuotere il funesto giogo dei comitati . La dimanda fu rigettata. Giunto non era ancora il momento della intera indipendenza della convenzione. Bisognava combattere il tiranno coll'appoggio dei comitati, per quindi poterli più facilmente distruggere. I rappresentanti nuovamente rivolsersi su Robespierre. Il decreto della stampa fu riposto, e la convenzione sottomise il discorso all'esame de'comi tati. Robespierre rimase sospeso : parti con l'agitazione nel cuore, ma con la speranza di vincere l'assemblea, o di sottometterla mercè l'appoggio de' congiurati e della comune. La sera preso da nuova arditezza andò alla società popolare, e fu ricevuto con entusiasmo : lesse il discorso biasimato dall' assemblea, ed i giacobini il ricolmarono di elogi. Si esclamò che i suoi nemici eran que' della patria : che tutti li nominasse, e tosto avebbero cessato di vivere. Robespierre nella notte dispose i suoi partigiani pel ves gnente di. I comitati viceversa dal canto loro eransi riuniti, ed erano altresi stati in deliberazione tutta la notte. Saint-Just intervenne : tentarono distaccarlo dal triumvirato; ed incaricaronlo di fare un rapporto sull'antecedente avvenimento. Saint-Just distese un atto d'accusa che non volle comunicare, e partì. I comitati ogni loro fiducia riposero nell'assemblea, e nel concerto de partiti. I montagnardi nulla aveano omesso', ed eransi diretti a'membri più influenti della diritta e del piano. Boissy-d'Anglas e Durand-Maillane furono per tre volte scongiurati di marciare contro Robespierre, impegnandosi la diritta ed 1794. il piano a sostenerli. La congiura esisteva da una parte e dall'altra. In questo stato di cose si aprì la seduta del 31 luglio.

I rappresentanti adunaronsi più presto del consueto: già alle 11 passeggiando pe' corridori faceansi l'un l'altro coraggio. Il colpo di stato era maturo. Bourdon de l'Oise montagnardo sorprese Durand Maillane, e gli strinse la mano: Rovere e Talien s'approssimarono, ed unirono le loro felicitazioni . Alle 12 Saint-Just montò in ringhiera : tutti i deputati entrando e prendendo ciascuno il loro posto sommessamente mormorarono. ,, E giunto il momento; coraggio ". Robespierre per intimidire con gli sguardi i suoi nemici erasi posto di contro la tribuna . Nacque barattamento di parole fra Saint-Just e Talien, e quest' ultimo dimandò che interamente si rompesse il velo. Un grido universale ripete: ,, Sì, sì, è necessario ,.. Billaud-Varennes prese allora la parola: disse cose da fuoco: disse che l'assemblea giudicarebbe male degli avvenimenti e dell'attuale posizione se dissimulasse, e che in mezzo a due patiboli perirebbe dimostrandosi debole. A queste parole tutti i membri rizzarousi, ed indispettiti gridarono : No , no , non perirà ; ed indi giurarono di salvare la repubblica. Le tribune applaudirono, ed inalberando i cappelli gridarono: ", Viva, viva la convenzione nazionale .. . Lebas ebbe tanta arditezza per difendere i triumviri di dimandar la parola , ma gli fu negata. Billaud al fallito colpo di Lebas raddoppiò il coraggio. Die a conoscere alla convenzione i suoi pericoli: senza riserbo attaccò Robespierre : enumerò i suoi corifei; pennelleggiò la sua infame condotta, ed i suoi arditi piani di dittatura. Gli occhi di tutti rivolsersi sepra il tiranho, il quale lungamente si sostenne in un'attitudine ferma. Più non potendosi contenere si slanciò d'un salto alla tribuna: già stava per ascendervi, ma un grido

1794. universale a basso il tiranno si fa tosto udire. Egli re non ostante ne sale il sommo, ma gli viene impedito parlare. Talien esclamò : " Non ha molto io dimandava che il velo si rompesse: veggo con piacere che siasi finalmente rotto. I cospiratori sono smascherati, saranno ben presto distrutti, e la repubblica trionferà. Jeri sono stato al club de' giacobini, ho pianto per la patria, ho visto formarsi l'armata del nuovo Cronwello, e mi sono armato d'un pugnale per trapassargli il petto, in caso che la convenzione nazionale non avesse la forza di fare contro di lui il decreto di accusa,,. Di tasca trasse il pugnale, lo presenta al popolo , l'agita innanzi l'irritata convenzione , e dimanda l'arresto di Henriot , la permanenza dell'assemblea. In mezzo ai gridi di viva la repubblica ottiene l'uno e l'altro. Billaud ne ottenne un secondo contro Dumas, Boulanger, Dufrese: erano questi i tre più audaci complici di Robespierre. Barrere al buon incominciamento della cosa fa porre la convenzione sotto la salvaguardia delle armate sessioni: ciascuno propone una misura di precauzione, ed invano Vadier tentò distogliere l'attenzione dell'assemblea. Talien di nuovo e con maggior violenza attaccò Robespierre. Il tiranno avea tentato più volte di parlare: saliva e scendeva la scala della tribuna: la sua voce era coperta dalle grida a basso il tiranno, e dal campanello del presidente Thuriot. Robespierre in un momento di silenzio fece l'ultimo sforzo: gridò, mi darai tu la parola per l'ultima volta, presidente degli assassini? Turiot continuò a suonare il campanello, e Robespierre impallidisce, arrabbia: gira i suoi sguardi, e li fissa sulle tribune; è tutti restano immobili. Si volta verso la diritta, e con voce affannosa, dice: "Uomini puri, uomini virtuosi, io ricorro a voi: accordatemi la parola, che gli assassini mi negano ,...

SILENZIO UNIVERSALE.

5**á**1

1794. Il tiranno abbattuto scende la riughiera, torna al suo posto, e vi si getta rifinito dalla fatica e dalla rabbia. Vacilla, tartaglia, e fa la schiuma dalla bocca. Un montaguardo gli si avvicina, e lo scuoce dicendogli., pisseraziato, il sangue di Dauton t' affoga,... Il fratello si alza, e dà a conoscere ch'anchegli è colpevole e che dividendo con lui le sue virtù, votea del pari dividere con esso la sorte sua. Lebas aggrottando le ciglia, e nuotando nell'errore, disse di non potersi associare all'obbrobrio di simil decreto, e chiese il suo arresto. L'assemblea all'unanimità decretò l'arresto de due Robespierre, di Couthon c' di Lebas, di Saint-Just.

#### GRIDO UNIVERSALE DI GIOJA.

· I triumviri furono consegnati alla forza, che condusseli in mezzo alle acclamazioni generali. Battevano le cinque, e l'assemblea fin sospesa fino alle sette. Durante la tempestosa discussione i fautori del triumvirato eransi riuniti alla comune, e presso il club de'giacobini. Il maire, il comandante, l'agente nazionale fin dalle 12 erano al Palazzo di Città. Al suono della cassa aveano convocati gli uffiziali municipali. Robespierre speravauo vederlo vincitore dell'as semblea, e speravan tutti di non aver bisogno del generale consiglio per decretare l'insurrezione, nè delle sessioni per sostenerla. Fleuriot in questo mezzo ebbe avviso di presentarsi alla barra per render conto dello stato di Parigi, e poco dopo seppesi l' arresto de'triumviri, ed il fulminato decreto contro i loro commilitoni. A tale inopinato riscontro fecesi suonare la campana a martello, chiudere le barriere, adunare il generale consiglio e tutti riunire i membri delle sessioni. I comitati rivoluzionari ebbero avviso di prestar tosto il giuramento dell'insurrezione, ed i cannonieri ricevettero espresso comandamento di venire co' loro cannoni alla comune. Un messaggio

2

1794. fu indiritto a'giacobini, ch'eransi messi in permanenza. La municipalità fu ricevuta col più grande entusiasmo : si fecero i necessari concerti, e stabilironsi rapide comunicazioni fra i due centri della sollevazione. Henriot per fare insorgere il popolo. con una pistola nella destra percorreva le vie di Parigi, c tant'esso che il suo stato maggiore gridavano all'armi, arringavano la moltitudine; e stimolavano tutti di andare alla comune per salvare la patria. Mentre ei faceva e diceva, due convenzionali incontraronlo nella via di s. Onorato, ed in nome della legge intimarono ad alcuni gendarmi di eseguire il decreto di arresto. Henriot carico di ceppi fu condotto al comitato di sicurezza generale. Per quanto si fosse fatto niente era ancora deciso, ed ogni partito adoperava i suoi particolari mezzi di potere. La convenzione faceva pompa de' decreti , la comune dell'insurrezione. L'esito restò lungamente incerto, ma la convenzione ecclissò tutti i partiti. Essa era riunita, mentre la comune non avea ancora adunate le sue forze. Quantunque imprigionato ed Henriot e Payan, i sollevati dalle 5 alle 8 ripresero la superiorità, e per poco la causa della convenzione non fu perduta. La comune raddoppio gli sforzi e l'audacia. Robespierre era stato condotto a Luxembourg. suo fratello a s. Lazzaro, Couthon a la Bourb, Saint-Just agli Scozzesi e Lebas alla Conciergerie. Robespierre fu liberato il primo, e fu condotto al Palazzo di Città . Ivi fu ricevuto con trasporto di gioja , di stupore, e fra le grida di viva, viva, Robespierre. Coffinhal alla testa di dugento cannonieri erasi mosso per trar via di prigione Henriot, che trovavasi eziandio detenuto al comitato di sicurezza generale. Appena erano le sette, e già la convenzione rientrava în seduta, ne aveva più di cento uomini di guardia. Coffinhal giunge, penetra ne' cortili, invade i comitati e libera Henriot. Questi monta a cavallo, va

1794. sulla piazza del Carosello, arringa i cannonieri e fa appuntare gli bronzi contro la convenzione. Era appunto quell'istante, che l'assemblea deliberava sopra i suoi pericoli. Uno dopo l'altro annunziavangli gli spaventosi successi dei cospiratori, cioè gli ordini insurrezionali della comune , la liberazione de'triumviri , la dimora di questi al Palazzo di Città, i furori dei giacobini, e la successiva convocazione de'comitati rivoluzionari e delle sessioni. Quand' essa temeva di essere forzata, i membri de'comitati entrarono tutti spauracchiati nella sua sala. Essi membri fuggivano le persecuzioni di Coffinhal. L'assemblea conobbe la liberazione di Henriot, e che i comitati erano per ogni banda investiti. L'agitazione fu univer . sale, e più crebbe quando Amar annunziò ad essa che Henriot avea fatti voltare i cannoni contro la pubblica nazionale rappresentanza. Alla nuova il presidente coprendosi il volto in segno di dolore disse a'suoi : "Francesi, cittadini, ecco il momento di morire al nostro posto ... Tutti i membri ripeterono sì, sì. Quei che occupavano le tribune uscirono gridando all'armi, all'armi, ed in pari tempo l'assemblea mise fuori della legge Henriot. La fortuna dell' assemblea quella si fu, che Henriot non potè indurre i cannonieri a tirare. Limitossi il suo potere a condurli seco, e con essi si diresse verso il Palazzo di Città. Il loro rifiuto decise della sorte di questa giornata. La comune vide prendere ai suoi affari una piega diversa, e fu ridotta a lenti passi all'insurrezione. Tutto mutò di posto : non fu più la comune che assediò le Tuileries, ma bensi la convenzione marciò sal Palazzo di Città . L'assemblea raddoppiò la sua attività: pose i deputati cospiratori e la sollevata comune fuori della legge: presso le sessioni inviò commissari perprocacciarsi il loro appoggio, e Barras nomino comandante della forza armata. Questo nuovo condottiero ebbe per aggiunti Leonardo Bourdon, Bourdon

1791. de l'Oise, Freron, Rovere, Legendre e Ferand, I comitati divennero il centro delle operazioni. Le sessioni eransi adunate verso le nove: i cittadini marciavano inquieti, incerti e confusamente istruiti. I conmissari ginnsero, e parteciparono ad essi i decreti dell'assemblea, il punto di riunione, ed il rappresentante nominato al reggimento delle armi. Tutto fu calma: i battaglioni presentaronsi all'assemblea. ginrarono difenderla, sfilarono nella sala in mezzo a' più sinceri applausi; indi ad istigazione del presidente si mossero contro la comune. Era la mezza notte. Robespierre, dopo ricevute le promesse di attaccamento e di vittoria, era stato ammesso al consiglio generale fra Payan e Flenriot. I cospiratori erano riuniti: era ripiena di uomini, di bajonette, di picche e di cannoni la piazza di Grève. Altro non attendevasi per agire che l'intervento delle sessioni. Henriot corrispondeva di tutto: tutti credevano sicura la vittorià. e già già nominavano una commissione esecutiva , preparavano indirizzi alle armate, e facevano elenchi di proscrizione. I triumviri crano sempre in sednta, e gli attruppamenti continuavano. Alcuni emissari della vanguardia dell' assemblea diramaronsi fra le soldatesche gridando, viva la convenzione. Allora si lesse il proclama, che metteva fuori della legge la comune. Al tuono minaccevole ed al suo rimbombo tutti gli attruppamenti disparvero: la piazza di Grève rimase deserta: Henriot per tener fermo il nazionale coraggio scese e mostrossi con isciabla sfoderata; più non eravi alcuno. Indispettito risale. Allora le colonne della convenzione giunsero, circondarono il Palazzo della Città, senza strepito occuparono tutti gl'ingressi, ed alzarono il grido viva la convenzione. I cospiratori impallidiscono, credonsi perduti, e per sottrarsi da' loro nemici ferisconsi da se stessi. Robespierre si fracassa la faccia con un colpo di pistola: il fratel-

numero di 22 erano i più abbattuti. Robespierre mo-

### EFFEMBRIDE

- 1794. ri l'ultimo: quando la sua testa cadde si applaudi, e gli applausi furono continuati 1. Mignet: part. II. p. 397-430.— Cont. di Hén: 1. V. p. 335.— Chantreau: Histoire de Fraoce abrigé et crhonologique depuis la premiere espédition des gralois jusques en septembre 1808. t. II. p. 314.— Arte di verificare la date: parts III. p. 155.— Moo. n. 311, 341, 324.— Guitt dé Suint-Gemain: t. III. p. 155.— Moo. n. 311, 341, 324.— Guitt dé Suint-
  - (1) Massimiliano Robespierre era nativo di Arras : la soa famiglia era nella massima oscurità , povertà , ed alcuni de suoi faceano gli albergatori . l'iu d'assai disgraziato fu rapporto alla madre, poichè ella in coosaoguinità apparteneva a Roberto Damiens, che io gennajo del 1759 tento di assassinare Luigi XV, mentre per andare a Merly montava in carrozza. Damiens arrestato, il parlamento di l'arigi lo tratto a norma delle leggi, e fu teusgliato, srruotato, squartato, bruciato e sparse al vento le ceneri. Il rigore delle leggi si estescan suoi parenti, che furono condannati ad un perpetuo esilio. Fu questa la circostanza, che fe conoscere Robespierre, Egli aveva allora circa cioque anni, ed essendo stato compreso nella legge, la sna tenera età fecegli trovar compassione presso alcuni i quali ne parlarono al vescovo di Arras. Il zelantissimo prelato si lascio iotenerire, ed incarico il suo segretario d'aver cura del fanciullo. Questi collecollo in cucina: vi stette alcuni anni; ma le sue pessime qualità molto non tardarono a manifestarsi. In lui si riconobbe uno spirito inquieto, cogitabondo, indocile: scoprironsi in seguito alcuoi suoi furti, per cui i lamenti degli altri domestici giunsero alle orecchie del vescovo, il quale era prevenuto a favore di Robespierre. Una certa tal quale prontezza di spirito ed acotezza d'ingegno fecergli considerare questi difetti, come provenienti da mancanza di educazione ed ordino al suo segretario di averne più cura, ed instruirlo ne' principii grammaticali. Il giovine apprese a serivere, e fecesi luogo nella vescovile segretaria. Monsignor di Conziè volendolo produrre a miglior fortuna fegli avere una migliore educazione, l'inviò al collegio di Luigi il grande a Parigi, e fecrgli avere un posto gratuito nel luogo che chiamavasi la Borsa. Robespierre ivi si distinse pe' suoi talenti, ma più per la sua irreligione ; erasi procacciata una raccolta di libri i più empi, i più dissoluti, ed era ligato in amicizia co più libertini . Luigi XVI un di intervenos al collegio: gli alunni eransi schierati al suo passaggio; Robespierre ch'era stato antecedentemente prevenuto, avea composto un sonetticehio coo idea di presentarlo al re. Di fatti al passare del monarca e della corte Robespierre si stacca dal rango de suoi, presentasi a Luigi e gli umilia il componimento. Il resorpteso riceve il foglio e lo guarda, ne può a meno di domandare chi fosse l'autore. Al nome di Massimiliano Robespierre raccapricciò, e tornatolo a guardare rispose, che brutta faccia. Il prelato suddetto il quale con una compiacenza troppo grande avea con un denso velo coperto i vizi dell'abbietto alunoo, ebbe eziandio pensiero di fargli scegliere uno stato onorevole, per cui il fe' decidere per la toga. Coo impeto si pose a studiar legge, e

# DI NAPOLEONE BONAPARTE

794. La rivoluzione accaduta mitigò i mali di molti fancesi, ma non arrecco che lievi cambiamenti all' orribile condizione del giovine monarca. La fazione che rimase vittoriosa in tal dì, tenne di assicurare il suo trionfo aprendo le porte tielle prigioni e rovesciando i numerosi patiboli; ma ella non era meno contraria alla monarchia, che la distrutta fazione. I

indi per qualche tempo ritornò alla patria. Conziè lo accolse con la sua ordinaria bontà, e volendo il giovine ritornare a Parigi, fecegli una commendatizia per Calonne, che con incerta mano regolava il timone delle pubbliche faccende. Robespierre presentossi al controlore generale, il quale promisegli assistenza, ma restò alquanto sorpreso a cagione di sua figura. Natura sul volto di lui fe'trasparire la stravaganza e la crudella. La sua carnagione era pallida, gialla, morsicata dal vajo-lo: gli occhi tristi, e senza fuoco: le palpebre agitate, tremolanti, bene spesso chiudeva per effetto convulsivo : le spalle rialzate, ed il collo corto e stretto: la statura bassa, l'andar franco e diritto lo stringersi nelle spalle, e volgere eziandio la testa da un lato all'altro per effetto di nervosa affezione, o per una certa tal quale indocilità osservata negli animali feroci, erano gli esteriori segni che distinguevano il liranno della Francia. Robespierre con tutto l'impegno diedesi ad agire nel foro. La prima volta che dovette parlare in pubbli co pregò il controlore ad onorarlo, Calonne per gli urgentissimi suoi affari non potè in ciò compiacerlo, ma incaricò un suo segretario ad andarvi. Questi fe' il più grande elogio di Robespierre: disse, che la ana eloquenza avea tutta maravigliata l' udienza. Calonne si rallegrò col giovine legale pel felice successo della sua arringa, e per viep-più incoraggiarlo gli assegno un annua pensione di 500 lire. Robespierre fe' il progetto di entrare nelle finanze, e forse gli sarebberiuscito, se non fosse stato dimesso dal suo impiego Colonne. Il legista torno di nuovo alla sua applicazione , e passo in patria. Ivi fu ricevuto nel sovrano consiglio d'Artois, ed i suoi primi passi furono di-retti contro il suo benefattore Conziè vescovo d'Arras. Vedi gratitudine! Nel 1788 fu di ritorno a Parigi , ed ebbe tanta arditezza di procacciarsi il ragguardevolissimo posto di procuratore generale del parlamento. Gli venne tosto negato, e per vendicarsi con tutta lena abbraccio il partito de'malcontenti, che in allora principiava a sviluppare in Francia. Nella convocazione degli stati generali fu eletto deputato del terzo stato, mercè molte lettere venute di Parigi. Gli altri deputati furono di suo gusto ; perchè nemici de' re e della re-ligione. Egli parti tosto per Parigi, dove già alimentavasi il fuoco della rivoluzione; fuoco terribile suscitato dall' orrendo progetto di rovesciare il trono, mercè gli scritti di tanti pretesi filosofi, della governativa indulgenza, e dell'irrequieto spirito d'introdurre un nuovo ordine di cose. I primi lampi vidersi apparire nelle primarie assem-blee, mentr'ivi vennero arditamente insultati molti ecclesiastici e que preclari soggetti, che volcano la pace ed il bene della monarchia.

## 348 EFFEMERIDI

1794. capi dell'una e dell'altra aveano lordate del pari le loro mani nel sangue del loro re. Essi voleano dunque l'anuichiamento della famiglia reale, ed i trattamenti a cui i comitati sottoposero il giovine re, non furono nè meno crudelli, nè meno nicidiali. Eggli rimase chiuso nella prigione medesima, ed allora il deputato Mathieu proferi dalla ringhiera della.

Convien pur dirlo, pochissimi di cotesti volcano nna rivoluzione si estesa, si orribile; ne avrebbero potuto immaginare delitti si enormi, ne lusingarsi d'una serie così costante di mostruosi successi. Que' tanti che volcano una rivoluzione, in cuor loro desideravano la correzione di non pochi abusi introdotti nel governo, e ne cercavano il rimedio in un nuovo regolamento. Tali erano gli ottimi desideri di Luigi XVI, il quale più di tutti i demagoghi ha voluto rendere il popolo felice Alcune avvedute persone riflettendo sulle circostanza previdero le disgrazie che tanto minacciavano la Francia, e vollero ad alta voce prevenirne le altre. Le loro grida disparvero fra la folla, a se furono intese, attiraronle l'odio e la vendetta de facinorosi, che favoreggiati dalle generali disposizioni, ogni di più cresceano in numero ed in audacia. Dall'entusiasmo all'errore non vi è che un passo, ed un passo ben facile : ciò accadde nella rivoluzione, quantunque ai conoscesse da Mirabeau, Chappellier, Sieves, Robespierre dopo aver precorsa quella catena di avvenimenti, che non tanto stabilirono, ma assodarono la rivoluzione, fe' punto alla proclamata costituzione : ei fu anticostituzionale, e l'epoca fu quella del nascimento di sua potenza. Non avea fin d'allora fatta una figura nell' assemblea. L'arte di denunziare, di promovere assurde mozioni e talvolta feroci, l' occupavano tutto di, quantunque fossero sovente ricevute le sue proposte con segni d'indignazione e con solenni risate. Rediggeva un giornale intitolato dell'unione e della libertà, il quale oltre di essere scritto male, null'altro conteneva che sfacciate invettive contro i sovrani, i ministri del santuario, e, que che credeva contrari agli eccessi del suo partito. Non si può negare che avesse dell'immaginasione, ma una immaginazione sregolata, che tiravalo sovente in estrance digressioni: una eloquenza popolare, piena di grandi parole, ma vuote affatto di senso; e qualora parlava di politica o di storia gli eadevano di bocca grandissimi errori. In ogni tempo si ravviso in es-o un enore duro ed un carattere vendicativo e crudele: un odio implacabile contro la monarchia: una gigantesca ambizione, la quale nel mese di luglio del 1791 fecegli innalzare l'idee tino alla sovrana autorità; una stomachevole corruzione di costumi e di massime; ed un genio affatto popolare e basso, che conducevalo perfino ne' luoghi più vili per lusingare la plehaglia e rendersela amica. Nel tuorlo di tanti vizi faceva, egli comparire una costanza ed un sorprendente coraggio, molto disinteresse, ed una grande avversione al lusso. Con-vien dire, che i talenti suoi abbiano aumentato in proporzione della grandesza degli affari, o che la Francia ad un segno umiliartte si fo

1794. convenzione nazionale in nome de comitati quella frase per sempre sparentevole: "La convenzione ed il suo comitato, lontani da ogni idea di migliorare la cattività de figli di Capeto, sanno come far cadere la testa de re, ma ignorano come educare i loro figli ". Eppure nell'eppoca medesima insistevasi da ogni parte, ed anche dalla tribuna, sulla necessità

se impoverita di soggetti di talento e di cognizioni. Nell'attruppaemento del Campo di Marte si sospettò esser egli l'autore della sedinione: fu avvisato da suoi amici che peosavasi di farlo arrestare. "Non avranno tanto ardire, rispose Robespierre. I miei nemici devono comprendere, che non si puo impunemente arrestare un uomo, che ha 50000 pugnali a' suoi ordini ,.. Non ostante l'apparente coraggio, cambiò la sera stessa d'alloggio, ed ando a colcarsi in una strada remota. Non fecesi per più giorni vedere, ed allor quando ritorno in assemblea , il ricevettero alla foggia stessa, che il senato romano accolse Catilina convinto di congiura. Il tiranno non avvidesi di cio: salà tosto la tribuna per giustificarsi, ma fu obbligato a tagere dalle ripetute grida d'iodigoazione. Alle parole di crudo, di facionroso, di scellerato, di crudele, resto talmente commosso, che non pote articolare accento, ed un tremolio impadronitosi delle membra l'obbligò a ritirarsi. Dopo il di 10 agosto era ancora incerto e non ricomparve, che quaodo furono fatte le elezioni per la terza assemblea oazionale, altramente detta la convenzione. Per esservi eletto gittossi dalla parte di Brissot, il quale dovea ricevere dall' abate Sieyes il decreto, che costituiva la Francia in repubblica. Fu dopo la ritirata dell' armate combinate della Sciampagna, che Robespierre principio a lasciar travedere i suoi disegni. La convenzione era composta di furiosi deputati sitibondi del saogue del loro re. Robespierre credette necessario l'assassinio, e lo maturo procuraodo segretamente, che tutti i club dimandassero la morte di quello afortuoato principe. Egli die' il voto di morte: Ecco le sue parole: " Quoique vous ne soyes etablis juges de Louis selon les formes ordioaires, pour cela seul oe series vous pas ses juges? Vous ne pouvez separer les caracteres de juges, et d'accusateurs. Vous etes convaiocus del delits du Tiran, c'est donc a vous a le puoir. Il n'est aucune consideration a l'egard de la pein due au plus grand de tous les coupables. Je vote pour la mort ... In seguito vedendo quanto l'assassinio del re avea reso odioso Brissot ed il suo partito , comiocio a separarsene, ed a profittare della pubblica indignazione per alzarsi sull'altrui ruine. Istruito de seutimenti savorevoli del popolo se chiudere le porte dell'assemblea, si rese padrone della convenzione e delle sessioni di Parigi. I brissotioi ed i girondini furono ecclissati dal partito della montagna, che non volca ne leggi , ne proprietà , ne alcuna sorta di governo. Robespierre era fra gli ultimi. I brissotini furono esecutati sul palco, e fra tanti ghillottinati se ne contavano 36, che aveano dato il loro voto por le morte del re. I girondisti furono anch'essi annichilati, e ra1794. di mandare fuori di Francia tale novello Gioas, sotto colore, che cesserebbe d'essere un punto d'unione. Storia della catività di Luigi XVI, e della famiglia reale p. 288. — Turgy: Memorie storiche intorno Luigi XVII. — Eckard.

Combattimento di San Lorenzo de la Muga.

Soste. L'armata de' Pirenei orientali mossa dal generale Dugommier mette in rotta 50000 spagnuoli. Augereau

stò l'autorità fra le mani di Marat e di Robespierre. Cotesti due sanguinari non poteano, poiche divorati ambedue dalla più profonda ambizione, essere per molto uniti, se la morte non avesse liberato dal suo rivale Robespierre. È certo ch'egli avvelenassa il suo consocio per seppellire i comuni delitti, e che il veleno operando lentamente, ricercasse per meazo di Fouchet il pugnale di Carlotta Corday. Marat fu ucciso, mentre ancora debole dal veleno stava nel bagno, ed allora veramente divenne Robespierre l'arbitro della Francia. Sembra incredibile, come quel popolo che avea commessi tanti delitti per sottrarsi al giusto e dolce borbonico dominio, abbia poscia piegata la fronte e portato pazientemente il giogo di ferro, ch' aveagli posto l'uomo il più spietato ed il più crudele nemico del popolo stesso, qual era Robespierre, Dopo avere instituita la ghillottina permanente, fe' comprendere alla convenzione, che il solo ed efficace rimedio a tanti mali sarebbe stato la creazione d'un comitato, che avesse la principale direzione degli affari interni ed esterni, ed occupandosi in respingere i coalizzati, distruggesse i nemici che erano nell'interno del regno. La convenzione soggiogata dal terrore non si oppose, e questa fu l'origine del tamoso comitato di salute pubblica, che concentrò ogni potere in se stesso, ed acquistò sulla convenzione tanta autorità , che potea far arrestare e condannare gli stessi deputati. Robespierre fu eletto presidente perpetuo, e fe' dichiarare che ogni mese sarebbersi rinnovati i membri. Questo era un espediente per cacciare tutti i rappresentanti, qualora iton fossero stati di suo piacimento. I giacobini erano ciechi esecutori degli ordini di Robespierre, il quale gli ha sempre raggirati con tal arte, che mentre erano soggetti ad esso, credevano di dar legge alla Francia. Negli ultimi tempi tremavano tutti d'innanzi a quello scellerato: levavansi in piedi quand'ei compariva all'adunanza; e gli oracoli della sua voce non erano alla minima discussione assoggettati. Per disfarsi di qualche suo nemico avea stabilito lo serutinio depuratorio, Questo era un rigoroso esame, che di tempo in tempo facea il club sulla condotta de'suoi membri. Robespierre rare volte facea grazia, e chi n'era espulso potea considerarsi come perduto. Il popolo parigino, una volta si rivoltoso e formidabile a suoi sovrani, era divenuto affatto indolente: panem et circenses, vitto e spettacolo; ecco ciò che vuole il popolo per restare nella sua naturale tranquillità. Robespierre aven a tale effetto stabilito 43 teatri, ed in 4 di essi si rappresentava gratis. In mezzo ella miseria generale di tutto il regno l'arigi non fu mancante di niente, ed a forza levavansi le sostanze dalle provin-

- 1794. generale, che ben presto il vedremo scendere in Italia, contribui alla vittoria di questa battaglia e fu ferito. Mon.n. 336, 337. — Le rivolusioni di Parigli: foglio periodico nazionale.
  - Le soldatesche della Gran-Brettagna, che Pasquale de Paoli avea le tante volte chiamato in Corsica, impadronisconsi di Calvi dopo essersi lungamente difeso, Mon. n. 329 et s. Kock: Tabl. chron. p. 119.

cie per portarle alla capitale. Il popolo faceasi pascolare che di spet-tacoli, di ghillottina , di trionfi, di conquiste per lo più false o esagerate, per addormentario nelle sue vere disgrazie. Era inoltre sorvegliato, se avesse voluto far qualche moto, da una guardia nazionale di 60000 uomini attaccati unicamente alla persona di Robespierre, perche pagavali prodigalmente; e più di 2000 spie sparse per Parigi. osservavano i membri della convenzione, e rendevaco ad esso conto d'ogni loro detto o fatto. I medesimi esploratori esamioavano il sentimento del popolo, s' introducevano ne'lunghi più vili e segreti, ed ogni cosa riportavano a Robespierre. Egli combioava su tali rapporti il suo piano , le sue idee, ed eseguivasi domani quello , che il popolo mostrava oggi di desiderare. In quaoto alle provincie egli avea annichilito l'autorità dipartimentale, distretturale, muoicipale , e tutti gli altri corpi amministrativi creati dalla prima assemblea. Tut-to regolava per mazzo di commissari mandati dal solo comitato di aicurezza pubblica, i quali esercitavano un illimitato potera. Essi poteano deporre, arrestare ed ancora condaonare a morte. Il governo essendo stato dichiarato rivoluzionario, tutte le leggi erano sospese , ed era ognuno abbandonato alle decisioni arbitrarie di sì prodigiosa moltitudioe di tiraoni. Un governo di simil natura, quantunque du-ro e crudele, non lasciava di essere attivo e vigoroso, e se ne videro fin da principio gli effetti. Tutto il regno piego la fronte sotto il giogo del tiranno, e parea allora che la potenza di Robespierre fosse 1nespugoabile: la congiura istantanea di Hebert ed Herillier non servì che ad aumentarla. Essi erano alla testa del club de' cordiglieri , fieri e spietati ancor più de giacobini. I due partiti nutrivago fra di loro nn odio segreto, e non aspettavano che il momento di venire a manifesta rottura. Questo noo tardo molto a comparire. Robespierre tenoe un discorso alla convenzione assai strano, poiche contro il suo costume parlo di umanità, dolcezza, ricoociliazione, I cordeglieri gliene secero un delitto: essi raddoppiarono in fierezza, e oelle loro mozioni non parlaroco che di morte, per cui trovarocsi in pos-sesso dell'aurea popolare; ma riflettendo ai talenti ed alle risorse di Robespierre, sisolsero di ucciderlo mentre entrava nel club dei giacobini, e di fare man bassa su i suoi oemici. Quattr'ore prima del-l'esecuzione, ne fu instrutto Robespierre, il quale mando tosto ad as-salire i cordeglieri ed arrestare i loro capi. Essi come non ha guari vedemmo surono ghillotticati ; e le due congiure di Admiral e della giovine Renauld credonsi supposta da Robespierra, afine di ottene-

## EFFEMERIDI

352 La convenzione decreta che nessuno de'cittadini non potrà assumer de' nomi, nè de' cognomi fuorchè quei, che sono contemplati nel suo atto di nascita. - Il decreto ebbe per iscopo d'impedire ad alcuni nomini, che non erano ne Anacarsi, ne Aristide, ne Anassagora , nè Socrate , nè Bruto di prenderne ridicolosamente il nome, come avea fatto Anacarsi Clootz . Anassagora Chaumette cc. Mon. n. 338.

re una guardia, o di prendere occasione di far correre nuovi rivi di sangue. l'er soddisfare il suo carattere d'implacabile dittatore emano l'inaudito decreto contro gli inglesi, cioè che piu non si dasse ad essi quartiere, ed il suo scopo era di estenderlo su tutte l'altre nazioni, ma mentre ei macchinava l'orribile disegno, altri procuravano la sua caduta, che può dirsi uno dei più straordinari avvenimenti della rivoluzione: quando Robespierre tento erigere il tribunale rivoluzionario incontro caldissima opposizione per parte di Bourdon, di Tal-lien, e di altri membri della convenzione. Vi volle tutta la sua energia per riuscirvi: conservo un aspetto risentito contro gli autori. dell'opposizione e feceli nello stesso di rasare dal club de' giacobini. Questo non era, che un preludio di sua vendetta, poiche avea in Cuor suo deliberato di farli ghilottinare. Mentre attendeva un pretesto per l'esecuzione, i membri della convenzione furono avvisati, ohe sarebbe per venire un altro di simile a quello del 31 maggio, in cui furono mandati al patibolo non pochi deputati; e come avea Robespierre macelinato quella giornata, altra simile ne macchinava a loro danno. Risolsero di prevenirlo, e fissarono il di 27 per lo scoppio. Robespierre entrò in sospetto: dubitava mai sempre si transasse qualche eosa; ma non sapea precisamente il vero. Da questo momento nacquero quegli avvenimenti riportati da noi, eche predistinsero gli ultimi passi di sua carriera. Dopo i grandi accidenti, che segnalaropo il governo del tiranno, potrebbesi credere, che fosse stato un nomo di genio dotato de'più grandi talenti, e delle più insigni qualità. Eppure ei non fu tale. Robespierre a giudizio di quei che l'hanno conosciuto, non fu che un uomo volgare, il quale era stato portato alla testa della rivoluzione più dal flusso e riflusso degli avvenimenti, che pel suo merito personale. Noi abbiamo di già fatto conoscere il suo esteriore, e lungi dall'imporre al popolo, era viceversa in caso di farsi odiare. Le sue interne qualità erano egualmente mediocri e cio, ch'egli ha fatto di rimarchevole deesi attribuire alle eircostanze da lui ben studiate, o a qualch'nn altro rivoluzionario di spirito, come la Clootz, o Sieyes, che facevangli nascostamente i suoi discorsi, e dirigevano le sue azioni. Non si può dubitare che egli non fosse uomo accorto, destro, attivo, ed abile a profittare nelle mancanze de suoi rivali , ma non conosceva a fondo il carattere del popolo e dei tempi nei quali vivea. Sapendo che il tempo delle rivoluzioni , e quello 'delle riscaldate opinioni erasi attaccato ai partiti più astremi, e tutte le sue mozioni non erano che idea

Scherer generale austriaco riprende Condé. È
 questa una delle prime nuove trasmesse dal telegrafo,
 che Chappe avea messo in uso. Mon. n. 344, 346. — Ar.
 is di verificare le date part. III. p. 23.

La convenzione nazionale fissa la sua attenzione, tardi bensi, sul continuato devastamento de'monumenti e degli oggetti relativi alle arti, operato da uomini ignoranti e male intenzionati. La narrazione delle rapine esercitata da quest'orda di vandali moderni, è per gli amici delle arti un vero oggetto di lutto, e per la storia una grave lagnanza, allorche essa parlerà della francese rivoluzione. Mon. n. 9. ann. III.

Esplosione della polvere di Grenelle. Il magaz-

alterate, a cui dava maggior risalto con un linguaggio assai figurato, e spesse fiate enigmatico. Conoscendo l' influenza del popolo avea abbracciato un partito potente, che poi gli servi d'appoggio, a d'istromento per contenere, o sconvolgere il popolo; ed equalmente per utile, che per genio, avea abbracciato il feroce partito de gia-cobini. L'altro mezzo di cui si servi per sostenersi fu una arudelta, di cui non avvi esempio in tutti i secoli passati. Egli solo era il vero punto della rivoluzione, e potea giudicare della distanza degli altri. Era ordinariamente taciturno, pensoso, ed egualmente impenetrabile a'suoi amici, ch'a suoi nemici. Non era coraggioso, ed a' stato veduto in circostanze decisive cadere in un abbattimento, ed in una incomparabile debolezca. Alla tribuna dei giacobini o della convenzione, egli era bravo. Allora con un pugnale nella mano insultava i suoi nemici e facea tremare tutta la Francia, e sempre in profonda meditazione, non pareva occupato, che degli spaventevoli mezzi di moltiplicare le vittime, e di disipare i suoi terrori. Tale su l'uomo, che governo per sette mesi , ed il eni nome ci farà sempre ricordare uno dei più feroci mostri, ch'abbia prodotto il genere umano. Il regno del terrore finì in lui, benche non fosse nel suo partito il zelatore più grande di questo sistema. Se aspirava alla supremazia, dopo averla ottenuta faceva d'uopo di moderazione, ed il terrore, che colla sua caduta cessò, sarebbe egualmente col suo trionfo cessato. L'uomo di fazione perisce per mezzo del patibolo . come i conquistatori per mezzo della guerra — Vita di Massimilia-no Robespierre. — Ilistoire de la conjuration de Maximilian Robespierre. - Courtoit: Rapport fait au nom de la commision chargée de l'examen des papiers trovués chez Robespierre, et ses complices. -Courtois: Catilinaire, ou suite de rapport du 16 Niuose, sur les Papiers trouvés chez Robespierre . el autres Conspiraleurs. - Mir. part. II. p. 414 alla 434.

Kosciusko appena accaduta la diversione de' prussiani, che in seguito produsse la sollevazione deldesimo la grande Polonia, vide avanzarsi contro di se l'esercito russo capitanato da Souwarow e quello cui moveva Persen. Invano fe'ogni sforzo per impedire l'unione de due eserciti. Assalito a Macisowice da forze molto superiori, contese loro accanitamente la vittoria per tutto il dì. Traforato da ferite cadde esclamando: Finis Poloniae. Era vicino a spirare sotto la scimitarra de' cosacchi, quando fu riconosciuto e subito trattato con rispetto da' suoi stessi nemici. Condotto prigioniero a Pietroburgo, vi rimase per due anni conficcato in una segreta, da cui non uscì che dopo la morte dell'imperatrice Caterina. Il di 4 novembre ne'sobborghi di Varsavia, cioè a Prag, accadde un combattimento, il quale fu vinto da Souwarow su' sollevati della Polonia. Il sacco di Prag, la strage e l'incendio disonorarono la vittoria del generale russo. Mon. n. 25, 60, 71, 80 et s. - Kook; Tabl. chron p. 125. - Michaud il giovine - Segur. t. III. p. 173.

Stabilimento d'un conservatorio d'arti e me-

stieri a Parigi. Bullet. des loix. n. 72.

40.

30.

Stabilimento d'una scuola normale. In essa sono chiamati tutti i cittadini della repubblica già istruiti nelle scienze. La suddetta scuola offeri uno spettacolo unico ed una riunione di distinti allievi, ed chbe professori, la scelta de'quali; fe'onore al comitato d'istruzione. Essi furuoto La Grange, Laplace, Bonnett, Bertholet, Garat, Volhey, Saint-Pierre, Daubenton, Hany, Sicard, Monge, Thovin, Halé, Montelle, Buache. Tutti godeano d'una celebrità giustamente acquistata. Ballet. dei lois n.79.— Mon, n.42.

s. Kellermann che abbiamo veduto altra volta prepresentarsi al tribunale rivoluzionario, vi è di nuovo
tradotto. Egli è accusato di criminose relazioni con
i confederati, e di una riprensibile negligenza acli'
organizzazione dell'armata delle Alpi. Ad unanime

1794. consenso è rimesso in libertà. Il presidente dopo aver fatto il suo elogio, lo esorta ad aggiungere nuovi allori a quelli già colti nel Monte-Bianco ed a Valmy. Mon. n. 54.

44. Battaglia della Montagna-Nera nel Pirener orientali. Dugommier generale è vincitore, ma perisce d'un colpo di obizzo. È rimpiazzato da Perignon, il quale batte il di 27 dicembre 30000 spagnuoli ad Escola, ed impadroniscesi del forte di Figuieres.

M.n. n. 69, 78.

24.

Un mostro che in crudeltà superò tutti gli uomini di sangue, e che avea impiegato i talenti a distruggere il genere umano, cioè Carrier membro della convenzione, è giudicato degno d'accusa, dopo le inaudite barbarie esercitate a Nantes, ed in tutti gli altri luoghi della sua missione. Esse sono totalmente atroci ed inaudite, che fanno fremere d'indignazione e di orrore le anime meno sensibili e suscettibili alla pietà. De miserabili fanciulti, delle donne incinte, de vecchi infermi sono da esso massacrati o annegati; e questi sono i minori suoi delitti. Preso e condotto al tribunale rivoluzionario fu una cosa stessa, ma egli negò vergognosamente tutti i suoi misfatti. La legge lo condannò il dì 16 dicembre. Mon. n. 36 a 85. 10 i towati d'austi orrori.

8 La convenzione fa mettere in libertà, e richiadicembre. ma nel suo seno i 73 deputati imprigionati e dete-

nuti nel tempo del terrore. Mon. n. 80.

Grégoire animato dall'amore per le arti, che il fe' particolarmente distinguere, invia un rapporto sulla devastazione de monumenti commessa ne dipartimenti della repubblica dal moderno vandalismo. Il rapporto è un documento storico, in cui chi tratti delle faccende della rivoluzione, trova de' tratti caratteristici, i quali appartengono all'istoria del diciottesimo secolo. Mon. n. 87.

. Ostile sospensione fra le soldatesche della re-

La convenzione consacra 300,000 lira per soccorrere o ricompensare i sapienti, gli uomini di lettere e gli artisti. Chenier gliene presenta lo stato: esso contenea tutto ciò che è di più commendabile nelle diverse classi. Mon. n. 107.

Le truppe francesi passano il Wahal su' diacci, e mandano iu aria tutti i posti, che oppongonsi
al lorò cammino. Bentosto tutte le olandesi pròvincie di Utrecht e di Gueldria sono in loro potere.
I porti di Briel, di Helvoet-Sluis, com' anche la
fiotta olandese ritenuta nel Texel da' ghiacci subisce
la medesima sorte. Lo stadtholder dà la sua dinissione, e riturasi in Inghilterra. Si stabilisce in Olanda un consiglio provvisorio; ed i francesi il di 18
occupano Amsterdam. Lo stadtholderatò è in perpetuo abolito in Olanda. Men. n. 149, 272, 1444, 158.

Il ministro russo dichiara al corpo diplomatico di Varsavia, che non evvi più regno, ne republica in Polonia, Mercè una convenzione statutta a san Pietroburgo, viene divisa definitivamente questa coutrada fra la Russia, l'Austria, la Prussia. Segue IIII. Segue 11. Segue 11.

Arte di verificara le date part, III. n. 417.

Cambacére in nome de comitati stende un rapporto, in cui dimostra la necessità di tenere prigionieri i figli di Luigi XVI. La salute del giovine
principe sempre più deteriorò, e negli ultimi estremi
soltanto decisero i rappresentanti di uniargli un medico. Fu questi il celebre Desault, il quale nella
prima sua visita disse, ch'era stato chiamoto troppo
tardi, e che la guarigione riusciva impossibile. Desault mori pochi giorni dopto, e tale circostanza diede adito a molte congliciture. È per altro oggigiorno
provato, che nella' malattia del reale fancullo non
eravi nessui effetto di veleno. e che se i snoi carnefici vellero farlo morire, del che non si può du-

1795. bitare, si valsero di mezzi, i quali benche fossero in apparenza più letti e meno crudeli, non erano meno sicuri, nè meno criminosi. Pelleton e Damangin successiro a Desault, e dichiararono com'esso, che cra impossibile di salvare il principe. Storia della catatività di Luigi XVI e della reale famiglia p. 280.— Tougy. Nemorie bitrole intorno a Luigi XVII.

 Trattato di pace fra la repubblica francese, e il febbrajo: grandaca di Toscana. Esso principe consente a separarsi dalla coalizione, e stabilisce colla Francia una perfetta neutralità, sicome cra prima degli 8 ottobre 1795. Kock v. IV. p. 155.— Boll. Wei Isia.

Conferenza tennta alla Jaunais fra i deputati della convenzione e Charette, a fin di venire alla pacificazione della Vandea. Questa si conchinde, ed i rappresentanti della francese repubblica accordano ai vandeisti il libero esercizio del loro culto, ed a Charette due milioni per le spese della guerra. Dodici di dopo la prima statuita convenzione, Charette alla testa della sua armata entra in Nantes alle ripetute grida di viva la pace! viva l'unione! Nell'apparecchio militare videsi la sciarpa realista ed il pennacchio bianco, immischiarsi e confondersi colle sciarpe e le coccarde tricolori. La prefata unione non ebbe lunga durata. Charette in seguito indirizzò a' popoli della Vandea un proclama, in cui gli partecipò l'atto d'unione stipulato, e sotto quali condizioni. Fu in marzo, che Stoffet ed i principali vandeisti, disperando dell'immediata unione di Charette co' rappresentanti della repubblica, riunironsi a Jalais, e presero le più efficaci misure per continuare la guerra. Per parte loro non mancarono i rappresentanti della repubblica francese di annunziare la pace della Vandea, e gli articoli stipolati co' condottieri dell'armata di Stoffet. In que' di la repubblica aveva in piedi otto armate, e queste pron-

## DI NAPOLEONE BONAPARTE

1795. te ad aprir la campagna. L'armata del Reno e della Mosella era affidata a Pichegri: quella della Sambre e della Mosa a Dordan: quella del nor da Moreau. In caso di riunione il comando delle tre armate avrebbelo avuto Pichégri. L'armata delle Alpi e d'Italia fu riunita, ed il comando di essa diedesi a Kellermann: quella dei Pirenei orientali a Schérer, e quella degli occidentali a Moncey: quella delecoste dell'Ovest a Canclaux; e quella delle coste di Brest, riunita a quella delle coste di Cherbourg, venne affidata al generale Hoche. Beauch. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 3. 3. 1. 3. 4. 444.— Mos. n. 161, 168.— Ball. de loix. n. 128, 129.

Alcuni male intenzionati alla testa del basso popolo parigino, proveniente dai sobborghi s. Antonio e s. Marcelle, si portano in tutta fretta e con voci clamorose verso il corpo legislativo: ivi prendomo posto, e dimandamo imperiosamente e ad alte grida del pane, l'attivazione dell'atto cosituzionale del 1793, e la libertà di coloro imprigionati per le lagrimevoli conseguenze del di 9 termidoro. L'assemblea non ismarrisce, rimprovera l'eseguito ammutinamento, mostra una iunttesa fermezza, ed inferisse contro i faziosi, che pur suno uel sino seno. L'energico procedere fa ritoruare la calma, e in un batter di palpebra dissipare la riunita plebaglia. Moz. n. 1941, 195.

La convenzione decreta il modo d'avanzamento nell'armata, e determina che avrà lnogo, un terzo per anzianità, un terzo per elezione, e un terzo per nomina del governo. I ull. de lois n. 136.

2.

Trattato di pace fra la repul blica francese e Federico Giuglielmo II. Esso trattata in sottoscritto a Bâle. I francesi dovettero evacuare gli stati di Federico Giuglielmo, situati sulla riva diritta del Reno, e quelli occupare della riva sinistra. Le relazioni polutiche e commerciali sono di muovo risabilite fra le due potenze. Il di 1/1 maggio fu concluinso un se1795. condo trattato a Bâle. Il re di Prussia, a tenore dell'articolo 7º del trattato del di 5 aprile, determina la linea di demarcazione e di neutralità, a fin di allontamare il teatro della guerra dal nord dell'Allemagna. Mon. n. 204, 248. – Kock. t. IV. p. 156. – Bull. de loi n. 151, 155.

La convenzione ordina il disarmamento di coloro, che nella propria sessione o distretto sono conosciuti col detestabile nome di terroristi. Sotto questo titolo erano indicati i partigiani di Robespierre,
e quei ch' aveano preso una parte attiva negli atti
arbitrari, ch' chbero lnogo nell'esercizio della triumvirale tirannia. L'imparzialità della storia all'uopo
esige. che si osservi dal lettore, quanto spesso e
con quale assurdità fecesi abuso di una tale denominazione. Mon. a. 204.

Trattato di pace fra la repubblica francese e moggio. I' Olanda stipilato all' Aja. La Francia le garantisce la sua libertà, la sua indipendenza, e in un l'abolizione dello stadtholderato. In benemerenza i rappresentanti degli stati generali cedono alla repubblica francese la Fiandra olandese. Mastricht, Veneloo con le sue dipendenze, e dimpegnansi a pagarle 215 milioni a titolo d'indemizzazione. Nel trattato il porto di Flessinga è dichiarato commne, e la navigazione del Reno, della Mosa, dell' Escaut e dell' Hondt resta libera alle due nazioni. Mon. n. 249, 250. — Bull. des lois. n. 472. — Koekt. I. Vp. 160. et.; I. Vp. 170.

20. Una prodiginsa moltitudine dei sobborghi s. Antonio e s. Marcello rinnova le stesse sevizie e gli
stessi insulti accaduti il di 1 aprile. Ussi artigiani
sono secondati da una folla di donne, che portansi verso le Tuileries, ed orditamente entrano nella
sala della convenzione. Tutti ad una voce insultano
i deputati, li miancciano, e con grida affannose
dinandano la libertà di quei, ch' essi chiamano patriotti. Boissy d'Anglàs, che momentaneamente oc-

è disarmato. Mon. n. 244. — Bull. des loiz. n. 147.

Sospensione del tribunale rivoluzionario. Arte di
di. verificare le date.

ni de' deputati i loro capi unitamente agli assassini del rappresentante Ferraud. Il sobborgo suddetto

9. Lo sventurato Luigi Carlo, figlio di Luigi XVI, 6<sup>ingno.</sup> muore nella sua prigione in età di anni 10, mesi 2, ed alcuni di. La nuova della sua morte fu tosto recuta alla convenzione, che elesse dei commissari per verificare l'evento. Questi fecero aprire il suo corpo, e per loro ordine fu sepolto nella fossa comune del cimiterio della parrocchia di s. Margherita, in cui

362 EPPEMERIDI

1795. cui non fu possibile di rintracciare le sue reliquie, quando Luigi XVIII fecele ricercare nel 1815. Il di 9 gennajo del 1816 de Chateaubriand chiese nella camera de' pari, che fossero accordati i funebri onori al reale fanciullo; e le due camere ad unanimivoti decretarono un monumento espiatorio. Più tardi un ordine reale die'a conoscere, che tale monumento sarebbesi collocato con quello di Luigi XVI, di Maria Antonietta, e di Madama Elisabetta nella chiesa della Maddalena. Nel 1815, e 1819 coniaronsi delle medaglie in memoria di Luigi XVII. Lungo tempo dopo la morte di questo principe, due impostori osarono dirsi figli di Luigi XVI, Il primo Giovan-Maria Hemagnaut figlio di un sarto, il secondo Maturino Brumeau zoccolajo. Il primo fu condannato dal tribunale criminale della Senna e Marna a quattr'anni di prigionia, ed il secondo dal tribunale correzionale di Roucen a sette anni. - Onde non lasciare nessun dubbio sul genere di morte del giovane principe, crediamo di mettere sott'occhio al lettore lo stato di miseria, in cui egli fu immerso, e ci varremo della testimonianza e delle espressioni dell' angusta sua sorella, " Dopo la partenza di Simone fu lasciato solo nella camera e chiuso con catenacci, chiavistelli, e senza altro soccorso che un cattivo campanello, cui non suonava mai; tanta panra avea delle persone, che preferiva di rimaner privo di tutto, piuttosto che dimandare ad esse qualche cosa, poichè erano i snoi persecutori. Egli era, aggiunge la principessa Maria Teresa Carlotta, in un letto, che non era stato smosso da oltre sei mesi, e cui più non aveva la forza di rifare: le pulci e le cimici il coprivano, e la sua biancheria e la sua persona n' erano piene. Non fu cambiato di camicia, ne di calze per oltre ad un anno. Le immondizie rimanevano nella sua camera . nessuno de'suoi custodi le porto mai sia in tutto quel tempo. La sua finestra chuisa 1795. di dentro con catenacci, non veniva mai aperta, nè reggere poteasi in tal camera a eagione del mefistico ambiente. Eschapets Memorie storiche intorno a Luigi XVII.
Quest'opera è seguita da frammenti storici reccolti da Foulgy, i quali venero dedicati alla figlia di Luigi XVI, in oggi amadama la duchessa di Angoulame. Essi frammenti contengono di ultini svenimenti della vita di Luigi XVI, ed i tentativi fatti dal Barone di Bay, tanto per salvarlo il da I gennajo, che per rapire in progresso Luigi XVI e la famiglia reale dalla Torre del Tempio', contenendo caiandio delle particolarità autentiche ed inedita. — Mon. n. 163.

FINE DEL TOMO PRIMO.

## NIHIL OBSTAT

Fr. Carolus Thil Augustinianus Cens. Theol.

NIHIL OBSTAT

Æmilianus Sarti Cens. Philol.

IMPRIMATUR

Fr. Dom. Buttaoni Ord. Praed. Rev. Mag. S. P. A. Socius.

IMPRIMATUR"

J. della Porta Patr. Constantinop. Vicesg.

MAS 1. 6, 748